



10, 2, 237

## FILOSOFIA MORALE

Ex Legate & Equitio of themit francisci of tarme



### LA

## FILOSOFIA

## MORALE

ESPOSTA E PROPOSTA A I GIOVANI

D A

### LODOVICO ANTONIO MURATORI

BIBLIOTECARIO DEL SERENISSIMO SIG.
DUCA DI MODENA.



### IN VERONA, MDCCXXXV.

Nella Stamparia di Angelo Targa .

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.



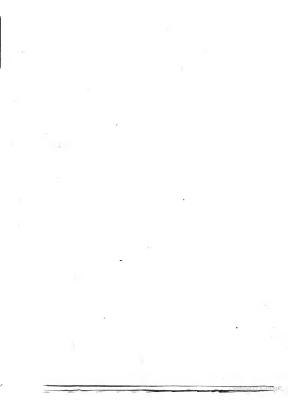

# ALMORO PISANI SENATOR VENETO.



On porto io mai il pensiero, o Eccellentissimo

SIGNORE, alle rinomate Repubbliche della Grecia antica, nè alla più augusta di tutte l'altre, cioè alla

alla Romana, ch'io non ammiri il Governo loro, le loro segnalate imprese, e tanti illustri perfonaggi, onde abbondarono que' fortunati tempi e paesi. E pur cresce l'ammirazione mia, allorchè mi volgo a considerare quella Serenissima Repubblica, in cui Dio ha fatto nascere l'E. V., perchè dove quelle caddero dopo il corfo breve di alcuni Secoli, la vostra non men gloriosa, non men ricca di pregi, che quelle, dopo tanti, e tanti Secoli si mantiene si vigorosa, e florida, e mirasi anche rispettata, e temuta da ognuno. Ed onde mai un tal divario tra questa e quelle? Se non perchè le medesime Virtù, che piantarono la Repubblica vostra ne' più remoti Secoli.

coli, quelle pur sono, che l'hanno dipoi conservata, ed accresciuta, e tuttavia la tengono falda nell' antico suo vigore, e decoro: laddove queste vennero meno col tempo nell'altre Repubblice, le quali già cadute, vivono ora folamente nelle Carte, e in altri muti monumenti. Con venerazione adunque io contemplo nell' augusto vostro Senato, e nel Sereniss Capo suo, la Prudenza Politica, la Giustizia, il Valore, la Protezione non men della Religione, che delle Lettere, e delle buone Arti, l'Amore più del Pubblico, che del privato Bene, e spezialmente quella costante Concordia d'animi, che io oserei chiamare un particolar privilegio, e pregio dell'inclita Repubblica voſtra ,

stra, forestiere in tutte l'altre ne' tempi addietro, per cui con essere esenti da Sedizioni, e fazioni interne, hanno i Maggiori vostri faputo e potuto anche ne più gravi pericoli serbare intatta la Libertà e una si riguardevol Potenza. Chiamo qui in testimonio le tante Storie, che altri hanno, ed ho anch' io, sì per istruzione del Pubblico, che per onor vostro, date alla luce: di maniera che potranno ben secondo le vicende umane venir tempeste dal di suori contro di voi, ma non mai verran dal di dentro; e però finchè durerà questa bella armonia, durerà la speranza, e quasi dissi la sicurezza, che come ne fecoli fcorsi, così ne gli avvenire abbia da vivere.

vere, e trionfare per gloria, e difesa dell'Italia cotesto invitto Dominio.

Ora quanto possano giovare al felice governo di un Pubblico le Virtù de i Privati, siccome all'incontro nuocere i Vizi, per se stesso è manisesto. E facile sarebbe il mostrare, che ordinariamente da questo principio (e molto più nelle Repubbliche ) affaiffimo dipende la felicità, e l'infelicità, la confervazione, e la caduta de gl'Imperj. Però cercando io le vie di attestare a tutti il sommo ossequio, che professo all' E. V., e di offerire a lei nello stesso tempo cosa confacevole al genio suo, sì amante, e zelante delle prosperità della gloriosa Repubblica sua, anzi dell'univerfal

niversal Bene di tutti; non ho saputo scegliere argomento più a proposito, che quello d'una Filosofia Morale, per cui s'insegna a ben vivere, a chi dee vivere in questo Mondo. E se io dedico questa mia Opera ad uno de' principali ornamenti dell' Eccellentis. Casa Pisani; chi non loderà l'elezione mia, da che in essa nobilissima Casa da tanti fecoli in qua alligna, ed abita come in suo proprio domicilio il Coro di quelle stesse Virtù, che io ho qui preso ad illustrare? Certo potro ben' io tacere, ma non tacerà la Fama, che spezialmente nel Ramo PISANI di V. E. passano per eredità la Saviezza, la Fortezza, la Carità, e Beneficenza, l'Amor della Patria, e del Giusto, in una parola le più Eroiche.

che, e belle Virtù, le quali rendono veramente Grande chi è nato Grande. Nè già si può nascondere, perchè dà ne gli occhi d'ognuno, la Magnificenza figliuola del vostro grand'Animo, e nobil Disinteresse, che Voi al pari de' vostri Maggiori avete fatto risplendere in ogni congiuntura de' vostri importantissimi impieghi, e tuttavia si ammira ne' suntuosi Palagi, e nelle Signorili vostre Ville; e nel rinomatissimo Museo d'antiche Medaglie, pervenuto alla vostra Casa coll'ampio patrimonio della Pontificia Cafa Correro, e della Principesca antichissima de Participazi; e nell'infigne Biblioteca, che a prò del Pubblico avete aperta, e tuttavia andate arricchendo, e accrescendo.

scendo. Oltre di che chiunque sa (e chi nol sa?) che l'E. V. ha per luo Fratello il Sereniss Alvise Pisani, non ha bisogno d'essere instruito dell' insigne merito di un tal Personaggio. Lo stesso è dire Doge di Venezia, che dire Uomo d'incomparabil Senno, e Virtù. E di queste rare Doti forniti anche gli altri illustri Fratelli di V.E., non è da stupire, se parimente alla loro fingolare abilità, e fede fono stati in addietro appoggiati i più importanti e luminosi impieghi, sì di Guerra, che di Pace, di cotesta possente Repubblica. Non parlo io di quelli, che per sì Iungo tempo ne'più eccelsi Tribunali ha sostenuto l'E.V. con tanto suo decoro, e con tanto vantaggio della Pubblica Libertà. Non fo' motto alcuno

cuno delle di lei particolari Virtù, quando non dovrei per altro tacere quella insigne d'aver nel più bell' auge della gloria, rinunciato, per solo impulso d'eroica Moderazione a tutti quegl'onori, e distinte prerogative, che le erano giustamente offerte dalla Sereniss Patria. Questo racconto una delle sue medesime più favorite Virtù mel divieta. A me nulladimeno basta di far qui solamente udire il riverito suo Nome, affinchè chiunque ha qualche contezza del Cielo Veneto, tosto intenda gli Elogi, ch' io taccio, e ricordi a se medefimo que' fingolari pregi, ch' io non oso ricordare a lei stessa. Ma non tacerò già, che niuno più di V.E. brama, che si dilati il Regno delle Virtù, e si atterri, e si sbarbichi, per quanquanto è mai possibile, dal Mondo il Vizio. E che mai di meglio si può egli augurare che questo a i Mortali, fin che vivono quaggiù, e molto più per l'altra Vita, verso la quale siam tutti in viaggio? Perciò andando così d'accordo co i sentimenti, e desideri fuoi questa mia qualunque sia fatica, viene essa ora a presentarsi al guardo di V.E. con viva fiducia d' effere benignamente accolta, se non anche graziosamente gradita. Trattasi qui della correzion de' Costumi; trattasi di condurre per tempo i Giovani ad innamorarfi del retto Operare. E perciocchè in due maniere può farsi quest'utile Scuola, cioè con gl' Infegnamenti, e con gl'Esempi; mi nieghi l'E. V. se può, d'esser ella un gran Maestro di questo medesimo

ar-

argomento colle tanto lodevoli Azioni sue, e col tenore de suoi Costumi illibatissimi. Ora essendomi anch'io studiato di raccogliere in questo mio Trattato i Documenti migliori che s' abbia la Filosofia, mi vo compiacendo in pensare, che chi sarà per leggerli, al mirare in fronte ad essi l'Eccellentissimo Almoro Pisani, vedrà autenticato da lui co i fatti ciò che io propongo colle parole. E nel medemo tempo, se V. E. onererà di qualche occhiata queste mie carte, non durerà fatica a ravvisar se stessa dipinta ne i varj ritratti delle Virtù, che ho qui registrate; ed avrà occasione di ringraziar Dio, perchè la Vita sua passata, e presente si truovi così ben concorde colle regole nobilissime della Morale Cristiana. Ta-

\* 4 le

le molto più farà il corfo restante della Vita sua: di quella Vita dico, che tutti i Buoni debbono a lei desiderare lunga, e prosperosa, per quanto mai si può, sulla Terra; ed io sopra gl'altri le auguro, non solamente perch' ella n'è così degna, ma eziandio per motivo del Pubblico Bene della Patria sua, e per consolazione di chiunque l'ama, e riverisce, fra' quali io mi pregio d'essere, e non cesserò mai d'essere.

Modena 28 Giugno

Bpiù umile, il più divoto, ed obblig.™ Serv.º Lodovic' Antonio Muratori.

A chi



## A chi vorrà leggere

L veder comparire in pubblico questa mia fatica, chi non è pratico del Mondo Letterario , cioè d' altri Libri , che trattano di materie Morali , verisimilmente le farà qualche buona accoglienza, perchè poco ci vuole a subodorarne l'utilità. Il solo titolo basta per darle questo credito. E sul supposto, che persone tali non conoscano, o non abbiano letto altri Libri di simile argomento, potrebbe anche avvenire, che non penassero ad invogliarfi di questo. Ma per chi non è forestiere nel paese delle Lettere, e sa di quanti Libri sia già provveduta la Morale Filosofia, non pasferà cost la faccenda. Cioì, non immaginera qui novità veruna, e però niun bisogno d' imparare da quefte carte ciò, ch' egli avrà già appreso da tant' alere. In fatti di belle cose ci ba insegnato Platone intorno alla Filosofia de' Costumi ; e i documenti suoi si veggono illustrati da alcuni suoi seguaci, e massimamente da Plotino, e da Marsilio Ficino. Abbiamo ancora i frammenti dell' empio Epicuro, che corretti , accresciuti , e ornati dal celebre Gassendo , son divenuti un utile scuola di sì riguardevol materia. Niuno poi de i dotti ci è , che non abbia fatto in tempo di sua vita qualche scorsa nella Filosofia de gli Stoici, cioè no Libri di Seneca, o pur d'E-pitetto, e de suoi vecebi Comentatori, o di Giusto Lipsio, gran divoto di quella Setta . Famoso è eziandio , e merita bene assaissimo d'effere letto Tullio ne suoi Libri Morali . Ma sopra egni altro de gli antichi è qui da rammentare Aristotele, alla cui gran mente , oltre a tanti altri benefizj , ch' egli ne ba fatto , siamo anche tenuti , perche prima d' ognuno , almeno di quei che conosciamo, o i cui Libri a noi restano, compose uno, o più Trattati di quelta

große Filophia, con bel metodo, con utilifimi infigoramenti, e con it an ibia, che fino a queifi ultimi Secoli vi è creduto mon poterfi dire, ni ecular meglio in il fatta materia, nella flefa guifa che
fi circl va delle darta fua Filopha Naturale, e della fua Logica e
Merafica. Però quadi diffi imnumentalli fi ricolfero ne due Secoli
profimi paffat a comentare la Morale Artifocilia; e leggonfi ancora alcani di quefii Comenti nella nosfra Lingua Italiana. Vennero poi altri, che fattimente trattarono delle Pafioni; a el fipofero i Caratteri e Ritratti diversi de gli Uomini: nel che fizzialmenta fi fino figoalati alcuni Servitori Françe, E i Cartfinia inche
esti i tona dato vari compendi di quefia medefima Filophia chi modo
che certe non magacano, angi absolutano i lettir; e Libir stitii et

egregi di questa nobile Scienza.

Ora io non son qui per censurare alcune de tanti, che finora ban faticato in questo aringo, ne tampoco per disapprovare la lettura ne pur d'uno d'essi: che anzi so, e tutti dovrebbono meco sar animo a i Giovani, acciocchè ne leggessero e studiassero di molti, e sopra tutto la Morale suddetta di Aristotele, la qual sempre sarà un' eccellente modello per la Vita Morale e Civile . Contuttocio ardirei quasi di dire, che la nostra Lingua Volgare non ha peranche un compiuto corso di Moral Filosofia; e se l'abbiano l'altre Lingue, non laprei afferirlo. Intendo io d'una Filosofia, che non si vergogni, nè [degni di comparire Cristiana ; che sia depurata da varie dispute Metafisiebe e poco utili, che qui si sono bene spesso intruse : dovendo questa Scienza a mio credere condurre alla Pratica de Costumi, e non già alle sottigliezze e liti , riferbate per chi vuol tenere in e. fercizio il suo Intelletto, e pascersi di speculazioni astruse. D' una Filosofia in oltre, che discendendo da gli universali a i particolari, ci faccia vedere l' Uomo in moto, e i suoi Costumi in pratica; e lavorata in guifa, che possa principalmente servire d'ajuto e di pascolo a glignoranti, e a i meno dotti, che fono i più nella Società umana. Di una Filosofia in fine , che scuopra , per quanto fia possibile , i primi Principi, e le Cagioni delle nostre buone o cattive Azioni ; perciocche conosciuto questo, più facile riesce dipoi il ben rogolare la propria vita, con abbracciar le prime, e guardarsi dall' altre, verificandosi ancor qui la saggia osservazion di Virgilio:

Felix, qui potuit rerum cognoscere caussas.

Pertanto ad abbozzare, se non a formare, una tal Morale, mi son provato io con profitare de i lumi, a noi lasciati da gli Antichi, e accresciuti da i Moderni. Se utilmente, se in buona, o almeno tollerabil

lerabil forma io abbia soddisfatto a questa idea, non già a me, ma benii ad altri appartiene il giudicarne. Ne mi fon' io preso alcun pensero di seguitare, non diro servilmente i passi, come s' è fatto da i nostri finora, d' Aristotele, ma nè pure il sentiero da lui battuto; persuaso, che per varie vie, e vie tutte lodevoli, fi possa giugnere ad una flessa meta . Ne alcuno mi lusingo io che troverà la scelta da me o scomoda, o poco conveniente al bisogno della materia, e di chi

è per leggere .

Ma e chi leggerà? Quanto a me francamente protesto, esfere flata mia intenzione in questa Operetta, non già d'istruire i Vecchi, i quali prima d' ora dovrebbono avere imparato a ben vivere da tanti lor disinganni, e dal bisbiglio, che fa ne loro orecchi la forse vicina inevitabil Morte; non già i Maestri del sapere, che giustamente po-trebbono pretendere di dare a me, e non di ricevere da me documen. ti della vita Morale; ma si bene i Giovani, che appunto queste cose scrivendo bo sempre tenuto di mira . In effetto la Gioventù è da dire il tempo più proprio di fludiare ed imparare, come r abbia a vivere non solo in quella, ma in tutte l'altre flagioni dell'Ucmo. Non già che alcun tempo ci sia, in cui non giovi l'arricchir l'Animo nostro di cognizioni, e massimamente delle più importanti, quali sono senza dub. bio le attinenti alla Morale ; ma perche più de gli altri abbijognano i Giovani d'imparare a ben reggere se medesimi, prima d'imbarcarsi nel Mondo, e prima d'effere per mancanza di lume caduti in vari sconci errori, e Vizj lagrimevoli, a quali troppo si truova esposta di ordinario la lor bollente e sconfigliata età. Presa buona piega ne i verdi anni, suol bene spesso durare questo buon inviamento per tutto il rimanente della vita. Ma guai se di buon' ora s'esce del buon cammino : il rimetterfi è difficile ; e rimettendos ancora , chiunque ba terminato d'impazzire, non cessa di lagnarsi del Tempo, del Giudizio, della Sanità, del Danaro, e d'altri Beni o miseramente scialacqua. ti, o malamente impiegati; e molto più se con rimproveri della Coscienza davanti a Dio. Il perchè dirozzato che sia l' Intelletto de i Giovani, almeno colla Logica, Fisica, e Metafisica ( che non prima i precetti della Morale si dovrebbono loro somministrare ) sommamente gioverà che s' applichino a questa Scienza, ben più utile e rilevante di tant'altre. Nè bastano compendi di Morale, Poca differenza co è in tutte l' Arti e Scienze fra una lieve tintura d'effe, e un nulla. E qui spezialmente conviene sminuzzar le materie, esemplificarle, ed imprimerne, fe fi può, con una tenacifima pece i buoni infegnamenti nella Fantafia e nell' Animo di chi è alla vigilia di cominciarne la

pratica. Bella cofa che farobhe l'adire i noftri Giovani mafilicar fra levo i documenti del Bra Vivere, e rajionare, e difpatar, fro occorre, della Belletza, e dei nobili offetti delle Virtà, e delli origine, e delli maleogie configuenze de Vizi, e dei brutti giuochi, che a noi poliponi para di trato in tanto i gagliardi Appettit, e le malergolate Pafioni. Di Giovani il beri allevati ed ifensiti io ne auguro molti alla Repubblica; e fe a supflo portà in qualche forma contribuire anche il prefente mo Libro, farà ben pagata la mia fatica. Di più io non rierroe.

INDICE

## INDICE

#### DE'CAPI.

AP.I. Dell' utilità e neceffità dello fludio dell' Uo. mo. pag. t CAP.II. De i principi delle umane Azioni. E primieramente del

Corpo, che influsce nelle medefime. 18 CAP. III. Come i cossumi dell'Uomo postano in parte dipendere

dal Corpo, secondo la varietà delle teste umane. 33 CAP. IV. Dell' indole varia de

CAP. IV. Dell' indole varia de gli Uomini a cagione della varietà de Corpi e Spiriti loro. 46

CAP.V. Della varietà de Cerebri umani, che influisce nella varietà de Costumi.

CAP.VI. Della Fantasia, come instuisca nelle Azioni dell' Uomo.

CAP. VII. Della Ragione. 76 CAP. VIII. Del buon' ufo della Ragione.

CAP. IX. Della Libertà, uno de Principi, o fia una delle condizioni necessarie, delle Umane Azioni, e della Coscienza. 102. CAP. Y. Dell. invocana ad oci.

CAP. X. Dell'ignoranza, ed opinione, cagioni de gli errori nelle umane Azioni. 112 CAP. XI. De i Peccati de gli

CAP. X1. De i Peccati de gli

Uomini.
CAP. XII. Dell' Appetito unioerfale, che chiamiamo Amor
proprio, o fia dell' Appetito della Felicità.
128

CAP.XIII. Del Desiderio de i Beni, e dell' Abborrimento a i Mali.

CAP.XIV. Dell' Appetito della conservazione del proprio individuo, e della propria spezie.

CAP. XV. Dell' Appetito del. la Liberta, diviso in due, cioè in desiderio d' Indipendenza, e in desiderio di Superiorità.

CAP. XVI. Dell' Appetito de! Piacere, del Vero, e del Bello

CAP. XVII. Dell' Appetito della Stima, e della Lode. 162 CAP. XVIII. Dell' Appetito della

Roba. 168 CAP.XIX. Della Battaglia, e de gli effetti de gli umani Ap.

petiti. 171 CAP. XX. Delle Paffioni dell' Uo-

CAP. XXI. Qual fia la Felcità, che fi può sperare dall Uomo sulla Terra, e che essa

- sa propriamente si dee riporre CAP. XXXI. Del buon regonella Tranquillità dell' Animo.
- 187 CAP. XXII. De i mezzi, co' quali si può conseguire la Felicità. di cui è capace l' Uomo fulla Terra , cioè della Virti.
- CAP. XXIII. Dell Oneflo , del Giusto, e della Virtà, se sieno esenzialmente e per loro natura cofe Buone . E dell' Ordine voluto da Dio nell' Uomo . 207
- CAP. XXIV. Dell. Ordine , che l' Uom dee tenere rispetto a Dio , o fia della Religione .
- 222 CAP. XXV. Dell Ordine , che dobbiamo avere e conservare verso gli altri Uomini , e primieramente della Giuflizia .
- 234 CAP. XXVI. Della Carità Civile , o fia dell' Amore , che dobbiamo a gli altri Uomini, ficcome ancora dell' Amicizia . Beneficenza , e Liberalità .
- CAP. XXVII. Dell Ordine, che dee l' Uomo conservare 260 CAP. XXVIII. Del buon rego-
- lamento dell' Amor proprio . 270
- CAP. XXIX. Della Prudenza . 281
- CAP. XXX. Del buon regolamento del Desiderio de i Beni. 295

- lamento dell' Abborrimento a i mali , e della Fortezza .
- CAP. XXXII. Dell Animo grande, o picciolo de gli Uomini; e qual sia la vera Virtù della Magnanimità . 317
- CAP. XXXIII. Del buon regolamento dell' Appetito della Confervazione dell' Individuo , e della Spezie. E della Tempe.
- ranza. CAP. XXXIV. Della Mortifica. zione, Virtà importantissima all'Uomo, spezialmente per ben regolare l' Appetito de i Piace-
- rì. 338 CAP. XXXV. Utilità e necessità di abbattere o calmare i nofiri Defiderj e le noftre Paffio. ni.
- CAP. XXXVI. Del buon revolamento dell' Appetito della Libertà e del Comando. 367 CAP. XXXVII. Del buon regolamento dell' Appetito del Vero , del Bella , e de' Piaceri .
- 375 CAP. XXXVIII. Del buon regolamento dell' Appetito della Lode, della Stima, e dell' Amabilità . 38 S CAP. XXXIX. Dell. Umiltà .
- CAP.XL. Del buon regolamento dell' Appetito della Roba .
- CAP. XLI. Della Pulizia de Coflumi . CAP.

CAP. XLII. Dell' Educazione, e dell' Esempio. 428 CAP. XLIII. Dell' Onore. 435 CAP. XLIV. Altri motivi a i

Giovani di eleggere la via della Virtù. Fortezza necessaria, e Mezzi per continuare in efsa. 441



# RIFORMATORI

#### Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approbazione del P. F. Tommas biania Genazi Isagolister nel Libro intitolato La Filossia Baratari, es. non vieller cos alcuna contro la Santa
viso Astonio Baratari, es. non vieller cos alcuna contro la Santa
Fede Cattolica, e partimente per Attellato del Segretario Nosfro, niente contro Prencipi, e buoni Coltumi, concedemo Licenza che possi
fier flampato, osfervando gil verdini in materia di Stampe, e prefentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di
Padova.

Dat. 27. Maggio 1735.

( Gio. Pietro Pasqualigo Rif.

( Michiel Morofini Cav. Rif.

( Lorenzo Tiepolo Cav. Proc. Rif.

Agostino Gadaldini Segret.

DELLA



## FILOSOFIA MORALE

CAPO PRIMO

Dell' utilità e necessità dello studio dell' Uomo:



Baenn a di Libri il Mondo, e n'abbonda anche di troppo, Ma il più grande, il più vario, il più mirabile tra quefti è il Mondo itferfo, anche parlande della folia Terra, che è coccata in forte ai Figliuoli d'Adamo. Equefle Libro l'abbiamo ciafcuno di noi fotro gli occhi, e ne fiam parte noi tutti, finchè viviamo quaggià. Ha ello in alcune fue parti delle cifre, che fon troppo foure cimpentra-

bili al guardo umano. Altre (ne parti, che pur 'fono di lor natura efpofie alla vista d'ognuno, tuttavia, perchè troppo l'una dall'altra lonitane di luogo o di tempo, si possiono solamente sapere per altrui relazione, e questa non di rado s'inggetta ad inganni ed etrori; ed altre per trascuraggine o ignoranza noltra mai non si conoscono. Mirate i sanciulli rustici, e tanta gente consinata nel guscio di una pieciola terra e

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. I.

di un folo mestiere. Che sanno costoro del Mondo? Solamente quel poco, che mirano et odono, e di questo anche la superficie sola; simili a chi fi truova nella nebbia, che diffingue gli oggetti non più che ad una breve distanza. Ma in fine assaissimi ci sono, che s'inoltrano sorte nella conoscenza di questo gran Teatro; e son coloro, che si danno allo studio di varie Arti nobili e Scienze, ciascuna delle quali è atta a farci scorgere qualche parte di questo tutto. Dalla Geografia siamo condotti fenza niuovere un passo a mirare la superficie, e le divisioni della Terra finora scoperta; dalla Astronomia, i Corpi celefti; dalla Fisica, Metallica, Medicina, Botanica, Chimica, e da fimili altre, i Corpi terrestri ed acquatici, e la loro proprietà e natura; dalla Storia, Cronologia, ed Erudizione, il Mondo paffato. Non parlo d'altre Arti minori, nè tampoco di alcune altre Scienze; perciocchè quantunque queste ci possano empiere di una gran copia d'idee, di nozioni, e sentenze, pure niuna d'esse ci sa, nè ci può far molto esperti nella cognizione del Mondo. Un valente Logico, e Metafifico, ed anche un Legista, pieno di Digesti, e paragrafi, di Conclusioni, ed eccezioni, quando non sia scorso in altri studi, passerà sacilmente per un gosso e sorestiere del Mondo in molte comparfe ed efigenze. Altri all'incontro fenza tanto logorarfi il capo fopra i Libri, arriverà a conoscere più di Mondo, e a saper'anche e poter'effere Maestro ad altrui, mercè dell'avere viaggiato, e ofservato diligentemente, a guisa dell'accorto Ulisse, i differenti paesi e costumi della Terra, o pure mercè dell'avere avuta mano ne'grandi affari, e impiego nelle Corti più maestose. Ma più di tutti il Filosofo quegli è, che si dà a questa professione. Qui ognuno sa il Commediante; il folo Filosofo propriamente ne è lo Spettatore, perchè meglio degli altri sa osservare, chi sa bene o male la parte sua.

Ora quanto maggiore à la conofernaz, che fi ha di quefto vaño emporio chiamato Mondo, tanto più può effer ejugardero li pro, fitto, o almeno la dilettazione, che ne riceverà il Saggio. Dico dei chi ha la Ragion vigorofa e attiva, la Mene dei saggio, edico di chi ha la Ragion vigorofa e attiva, la Mene dia ra e amante del Vero e del Bello, e un Cuore inclinato al Brene. Perciocche lo felfo è per certi cervelli torpidi e ottufi il mandarli a finafo pel Mondo, che farti camminar per la posta chiusfi in una valige. I Cattivi poi, quanto più fludiano e di miprazao, tanto più talora diventano perversi, e nocivi ad altri, ed anche a se flettifi ma si o chieggo, qual fia fira tante Creature, che si mizano fopra la Terna, la più nobile, la più mirabile, e stimabile, non farebbe giù degno d'elfere chiamato Uono, chi non rispondesti costo, che

è l'Uomo. Adunque ragion vuole, che più a conoscere l'Uomo. che l'altre Creature, s'applichi lo studio de Mortali ; e tanto più perchè essendo ancor noi compresi in questa avventurosa schiera, fi tratta di conoscere noi stessi: il che è di somma importanza, e non folamente utile, ma necessario per ben regolare la vita presente, e sperar buon' esito nell' altra, che aspettiamo. Il Nosce te ipsum, cioè fludia ed impara a ben conoscere te stesso, su una delle celebri Sentenze degli antichi amatori della Sapienza, veriffima in tutti i tempi, e che dovrebbe scriversi in ogni facciata di casa, per non dimenticarla giammai. Ma il punto sta, che s'intenda bene il significato di questa Sentenza. Anche i Fanciulli, non che gli Uomini barbuti, sanno senza studio e fatica distinguere l' Uomo da un Cavallo; ci parleranno della fua figura, flatura, colore, e loquela; fors' anche ci sapran dire, se sia dabbene o malvagio, se di temperamento stizzoso o pacifico, se dotato di alto o mezzano intendimento, se nobile o pure plebeo. Di più, chi è Notomista, saprà farci di lunghe lezioni intorno alla maravigliosa interna struttura dell' Uomo, e di tutti i fuoi folidi, umori, vafi, ed altre parti componenti l'Uomo, in quanto è materiale ed Animale. Altre lezioni ci farà udire la Mecanica intorno a i fuoi moti; altre la Medicina per conto de' fuoi mali. Ma non perciò fi farà pervenuto nè pure all'anticamera del Nosce te ipsum, e resterà tuttavia occulta la più preziofa ed importante parte di questa sì riguardevole fattura delle mani di Dio. Il conoscere dunque l'Uomo, e per conseguente Se Stesso, confiste in iscoprire tutte le differenti segrete ruote, che il muovono come creatura Ragionevole a tante azioni Morali, o buone, o cattive, o indifferenti; e le forgenti della Virtù, de' Vizj, delle Paffioni, de' Costumi; e le regole, che s'hanno da offervare per reggere saviamente se stesso, per praticare lodevolmente con altri, e per soddisfare a tutti i Doveri verso il Padrone supremo dell' Universo, verso se stesso, e verso altri Superiori, eguali, ed inferiori. Quefto è propriamente studiar l'Uomo, e penetrar ne'gabinetti dell'Uomo. Ma quel che più importa, e che dovrebbesi spezialmente considerare da noi, si è, che un tale studio, paragonato con tutti gli altri, se si eccettua quello di conoscer Dio per amarlo (il quale nondimeno entra anch'esso nello studio di noi stessi, per essere l'onnipotente Iddio il primo principio nostro, e dover'egli anche essere il primo ed ultimo nostro fine) un tale studio, dico, è di somma importanza, e più che gli altri utile e necessario a noi sì privilegiati da esso Dio.

Αı

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. I.

L' Essere, e il Vivere, convien confessarli sommi fra i Beni di Natura : contuttociò maggior d'essi dobbiam riconoscere l'essere dotato di Ragione. Oltre a ciò il ben valersi d'essa Ragione, e il saper vivere faggiamente, occupano ancora un grado fuperiore, anzi impareggiabile fra questi Beni. Perciocche a che serve la Ragione, se poi l'Uomo non sa operare se non da Bestia? E a che il vivere, se una persona, per non curarsi di ben Vivere, nuoce a se stesso, e ad altri, e si tira addosso anche il tremendo sdegno di Dio? Noi sentiam tante volte nominar la Sapienza: ma che altro è mai questa, se non lo studio di piacere a Dio, ed ove si possa, ancora a gli altri Uomini, e di procacciare, per quanto è possibile, a se stesso la tranquillità dell' Animo e del Corpo con operazioni oneste, giuste, e convenevoli a Creatura cotanto follevata sopra la ssera de i bruti? Nè v'ha dubbio: tutte le Scienze ed Arti oneste, che han voga sulla Terra, portano con seco la divisa della Bellezza; e chi più, chi meno, possono recar diletto, ed utile al Corpo, e all' Animo de mortali, o pure ornamento e giovamento all' umana Società. Ma difgiugnere questo ampio capitale di vario Sapere dalla Sapienza, o sia dalla conoscenza di Dio, e di se stesso, e dalla pratica delle Virtù; eccovi de gli alberi carichi di belle foglie, ma sprovveduti di frutti, fe non anche fecondi di frutti velenosi e micidiali. Però la Scienza delle Scienze consiste in conoscer bene Dio, e in conoscer Se Steffo, per amare sopra ogni cosa quel gran Monarca, il quale ci ha formati, e ci mantien fulla Terra, e può darci, e defidera di darci a fuo tempo una perfetta ed eterna Felicità; e infieme per menare, fecondo la Ragione, e a tenore delle Leggi a noi date da esso Dio per nostro bene, i pochi giorni, che dobbiam fermarci in questo terreno pellegrinaggio. Saran lodevoli, faran deliziofi, ed utili gli altri studi; ma questo è necessario. Certo qualor si rifletta, che l' Uomoda una fegreta invincibile fpinta della Natura è condotto a defiderare la propria Felicità (e in fatti ognun la defidera, nè può di meno di non defiderarla) e non essendoci altra via ficura per ottenere qualche grado di vera felicità in questa vita, e la pienezza poi e la stabilità d'essa nell'altra, che il possesso e la pratica della Sapienza e delle Virtù; tosto s'intende, di quanta importanza sia all' Uomo lo studio di se medesimo, e l'imparare ciò, che conduca ad essa Sapienza e Virtù, o ne allontani, per addeltrarsi ad esser Buono, e a vivere da Saggio, e a passare la breve sua vita con Tranquillità, e in buona armonia con Dio, con gli Uomini, e con esso noi.

Ora due fono i lumi e gli ajuti, di cui Dio ha fornita l'umana Na-

Natura, affinchè essa possa pervenire al nobilissimo godimento della Sapienza: cioè la Religione, e la Filosofia Morale. Quanto alla prima, più di gran lunga importante che l'altra, piacesse a Dio, che siccome tutti per sua misericordia la professiamo col credere Dio, e seguitar le bandiere del suo benedetto Figliuolo Cristo Signore e Legislator nostro, divenuti già membri della Chiesa sua Santa; così ne studiassimo ed imparassimo ben le Massime e i divini infegnamenti, e volessimo poi sedelmente metterli in pratica: che di più non ci vorrebbe per far cadauno di noi buon Filosofo, e costantemente Buono, anzi Santo. Certo se ognuno a tenor d'essi operasse, vedrebbesi il Mondo, che è sì desorme, prendere un'altra faccia, e tutto il colore della Bellezza, pel buon' Ordine ed Amore, che regnerebbe fra tutti i feguaci di questa divina Legge. Nè già col nome di Religione intendo io lo studio della Teologia o Dogmatica, o Scolastica, o Morale, dietro a cui saggiamente impiegano non pochi tante fatiche, e il capitale di tanti anni. Per Religione intendo il credere, adorare, amare, ed ubbidir Dio nella forma, che a noi fu prescritta da Cristo Salvator nostro, tutto rivolto a far noi cari al suo divino Padre, e coeredi, quando sarà il tempo, della gloria sua. A riserva di alcune poche Verità essenziali, esigenti solamente Fede, e chiaramente a noi proposte da Dio, le quali qualsivoglia professore di questa Religione è tenuto a sapere e credere, il rimanente non c'è obbligazione (generalmente parlando) di studiarlo; e può il Popolo lasciarne la cura a i Teologi e Maestri in divinità. Dopo queste poche Verità contemplative, che noi colla Virtù sopranaturale della Fede abbiamo distintamente da credere, la principal mira del Figliuolo di Dio è stata quella d'istruirci in quelle Verità, che riguardano le Azioni nostre per non disgustar Dio, per dare un degno culto ed onore a lui, e per adempiere tutti i doveri dell' Amore, che dobbiamo fopra tutto a lui, e infieme a gli altri Uomini Fratelli nostri. Oh qui sì che ci vuole Iddio . e ci chiama tutti, ranto Idioti che Letterati; e qui fa d'uopo che ognuno studi. Possono esser belle ed utili, oltre alle già accennate Verità, assaissime altre speculazioni di ciò, che è sopra di noi: benchè voglia Dio, che talvolta non fieno troppo ardite, vane, e fuperflue: perchè in fine non avendo Dio voluto pascere l'umana curiolità, l'Ingegno umano indarno vorrebbe pur faper più di quello che può, credendosi anche talvolta di poter superare a forza di lambiccate ragioni ciò che Dio ha voluto tener chiuso ne i tesori suoi. Ma in fine queste tante speculazioni quelle non sono, che possano

appellarsi il massiccio, l'oggetto, e il fine della Santa Religione di Cristo. L'Amore di Dio e del Prossimo, la riforma ed emendazione di noi stessi, l'esercizio delle belle Virtù, in una parola Azioni, e poi Azioni, da noi richiede il nostro divino Maestro; e tutto ciò richiede non folamente per ricompensa del suo Amore, e de benefizi a noi fatti, e per gloria del fuo divino Padre, a cui queste fole rette Azioni, e non già le disordinate e viziose, possono piacere; ma ancora per nostro bene, e per guidarci tutti a star ben sulla Terra, e incomparabilmente più in Cielo. E da questo Cielo appunto egli è disceso, principalmente per insegnarci le vie della Vita Attiva, la via delle vere Virtù. Son qui pur belle, ed anche pregnanti le parole dell' Apostolo suo, che così scrive a Tito: (\*) S'è lasciata, dice egli, vedere a gli uomini tutti la grazia di Dio Salvator nostro. per ammacstrarci, acciocchè tutti abiurando l'empietà, e i Secolareschi desideri, sobriamente, giustamente, e piamente viviamo in questo Secolo, aspettando la beata Speranza, e l'arrivo della gloria del gran Dio e Salvator nostro Gesù Cristo. Il quale ha data la sua vita per noi, a fine di riscattarci da tutte le iniquità, e di formare a se stesso un Popolo mondo, e grato, seguace dell' Opere buone. Ecco, non dirò il folo, ma certo il principale oggetto, che ha avuto in mente il Figliuolo di Dio in venire ad abitare fra noi. Non già per rivelarci tutti gli arcani del Cielo, non già per efigere, che ciascun divenisse Dottore di Teologia; ma sì bene per indirizzar gli animi nostri a Dio, e alle Virtù, e farci operare da persone ragionevoli, e da Saggi. E le Lezioni fue son chiare, e non affaissime in numero, ma efficacissime nella sostanza, e facili da apprendersi anche dal rozzo Popolo. Basta leggere, o almen saper ciò che contiene il mirabil fuo Vangelo, e le fugofe Epistole a noi lasciate da gli Apostoli suoi, per saper condurre prudentemente tutta la vita nostra, servendo in fantità e giustizia a Dio, e proccurando a noi nel medesimo tempo le benedizioni fue, e quel beatissimo Regno, ov'egli tutti noi invita. Chi in fine studia attentamente, e con buon cuore queste divine Lezioni, e sa metterle in pratica non ha bisogno d'altri studi, e può divenir vero Filosofo senza applicarsi ad altra Filosofia Morale.

Ma onde viene, che con tutto questo gran lume ed ajuto del Cie-Io, pure cotanta è fra gli stessi Cristiani la solla de Cattivi, sì ampio il Regno de Vizj, sì ristretto quello delle Virtù? La miriam pure questa medesima infallibil Religione da tanti e tanti, che pur la professano, screditata co i loro perversi costumi, lacerata in alcuni paesi con vari scismi, superstizioni, o guerre di dottrine, e fatta in altri [\*] Tit. H. 14.

altri servire alla propria ambizione, e al proprio interesse. Le cagioni e le fonti di tanti fconcerti, ingiurie, ed abufi di così bel dono del Ciclo, non è qui il luogo di cercarle e spiegarle. Richiede l'argomento mio, ch'io parli più tofto dell'altro fecondario ajuto, onde può facilitarfi all' Uomo il cammino della Sapienza, cioè il metodo per regolare rettamente, e faggiamente le azioni sue Morali; voglio dire, della Filosofia de Costumi. Non è già questa Scienza d'origine celeste, venendo essa di pianta dalle osservazioni e rislessioni de i Saggi, e de gli antichi Filosofi: contuttociò può essa, e suol divenire un'utile Serva alla Religione e Teologia medefima; nè a lei si dee negare la preminenza sopra tutte l'altre Scienze ed Arti. inventate o coltivate da gli Uomini, eccettuatane la fola suddetta Teologia. Abbiam detto, che rilevante interesse sia dell' Uomo il conoscere Se Steffe: ecco un'altra Maestra, che ci guida per mano a questa cognizione; ecco un'altro fanale, che ci serve di scorta nell'infigne studio dell' Uomo, e della Sapienza, discoprendoci i principi delle Virtu e de i Vizi, gli Appetiti, le Passioni, e l'altre cagioni, per le quali i Costumi de Mortali ora si tiran dietro la lode, perchè Virtuofi, ed ora il biafimo, perchè Viziofi. Certo non ci farà Giovane alcuno (che a questi principalmente io parlo) il quale interrogato, se a lui prema d'esser Saggio, e di menar sua vita fecondo la norma della Prudenza, con tenersi lungi dalle azioni, che tornino in suo discredito, danno, e vergogna, non risponda tosto di sì. Ma l'insegnare ad esser Saggio, cioè Sapiente, è appunto l'ufizio della Moral Filosofia. E a questa in satti più che ad altro badavano, e in questa incanutivano gli antichi Filosofi, tali non già chiamati unicamente per lo studio della Logica, Fisica, e Metafifica, nè per l'Aftronomia, e Matematica, nè per l'Eloquenza, nè per altri studi scientifici; ma sì bene per questa Filosofia : altro non fignificando il nome di Filosofo, che quello di Amatore o fia Desidoroso della Sapienza. Però non ho io mai lasciato di maravigliarmi al vedere, come nelle Scuole, e fino in alcune celebri Università de' nostri tempi, sì poca cura si tenga di questa, che pure è il nerbo principale di ciò, che si appella Filosofia. Chiaminfi pure con questo nome, ch'io non voglio oppormi, la Logica, la Metafifica, e la Fifica; non potrà già negarmi chiunque rettamente giudica delle cofe, che il meglio, e il più importante d'essa Filosofia non consista nella Scienza de Costumi, e nello studio delle azioni Morali dell' Uonio. Bene è l'imparare a pensar bene, a guardarsi dalle proprie e dalle altrui fallacie ne ragionamenti; di questo

filo ed ajuto han bifogno tutte l'altre vie del fapere, ed anche il quotidiano uso della vita nostra. Bene è parimente il conoscere nella Fifica l'Opere mirabili della mano di Dio, quantunque tale Scienza per molti altro non sia, che un vano riempimento del loro Intelletto, perchè non cercano punto Dio nelle loro Fisiche osservazioni. Bello il sapersi alzare sopra la Materia, e acquistare e vagheggiare l' Idee Intellettuali, potendo tutto questo servir molto bene di scala a conoscere lo stesso Dio. Ma dopo sì satti utili studi, certo di maggiore utilità ed importanza dee confessarsi l'imparare ad operar bene, ad operar da Creatura Ragionevole. Perciocchè a che ferve l'ornare, ed anche il perfezionare l'Intendimento nostro, l' empierlo di notizie, e il sapere raziocinare, se in tutt'altro si adopera poi la forza e il sapere dell'Intelletto, che a diriggere la Volontà nostra nell'Elezione del Bene, e nella fuga del Male? dal che dipende la Felicità, o l'Infelicità, la gloria, o l'infamia di noi viventi, e insieme il buono o cartivo stato della Repubblica. Come mai dunque attribuirsi il titolo di Filosofo, o sia di Amatore della Sapienza, se quello appunto si trascura, che può rendere noi Saggi e Sapienti? Non bisogna confondere la Scienza colla Sapienza. Sarà la prima ne i Dotti; truovasi la seconda in quei solamente, che fanno ben vivere con Dio, con gli altri Uomini, e in se stessi. Ora l'effer Dotto o Dottore, appartiene a pochi; ma il ben vivere, il vivere saggiamente, è, o certo dovrebbe essere il mestiere d'ognuno. E non è già, ch'io vada qui pretendendo, che lo stesso sia lo studiare la Moral Filosofia, e il divenire in fatti Savio, e regolato nella Vita Civile. Troppa è la debolezza dell'umana Natura, troppe le magagne nostre, la nostra disattenzione. In tanti e tanti nè pur miriamo sì fortunate le forze della Religione, benchè cotanto superiori a quelle dell'umana Filosofia, che giungano a produrre sì nobili effetti. Bafta volgere il guardo alla ciurma de malviventi, che infetta anche il Mondo Cristiano. Nulladimeno, se sogliono i Maestri di qualunque Scienza rallegrarsi, qualora di cento Discepoli almeno una decina, e talvolta una mezza decina, felicemente corrifponda alle loro fatiche; dovrebbe pure afpettarfi un egual beneficio da una Scuola di Morale Filosofia. Anzi maggiore che altrove s'avrebbe quì a sperare ; imperocchè l' avanzamento nell'altre Scienze dipende dalla bontà ed acutezza dell'Intelletto, che non è in mano del Maestro il darla a suoi Discepoli. Ma nella Filosofia de Costumi anche il mediocre Ingegno si truova abile a comprendere gli infegnamenti fuoi, appartenendo poscia il principale impiego, che è quello

è quello dell'operare, alla Volontà, di cui ninno scarseggia.

Oltre di che sempre gioverà, che i Giovani non prima prendano congedo dalle Scuole, che abbiano imparato in qualche maniera a conoscere se stessi, e sappiano ciò, che sono Passioni ed Appetiti, e quali le fegrete lor batterie, quali i loro diversi effetti, e ciò che è Virtù e Vizio. Meglio che in non pochi altri studi sarà ben'impiegato qui il tempo, per apprendere ciò, che può contribuire a guarir le Pazzie nostre volontarie, e può formare un Prudente, un Saggio, con rifparmiarci affai inganni, fvantaggi, e difonori, e renderci felici, fors'anche non difutili, o certo non nocivi a noi stessi, e al Pubblico nostro. Se non produrran subito buon frutto queste Masfime in cuor de Giovani, forse lo vedremo spuntare in astro tempo. Può effere, che la nave non arrivi al porto; ma intanto la Prudenza efige, ch'effa non entri in mare fenza buon corredo, e fenza buon piloto ben'informato del viaggio, e delle tempeste. E certo più che il mare noi troviamo affediata la vita nostra da venti, da scogli, da marofi, da banche, e da altri nemici. Adunque come mai entrare non pochi nel gran Mondo con tanta anfietà, e ridendo, fe tolto il Soprintendente efteriore, che vegliava alla lor guardia, non s'accompagna con effo loro un'altro Ajo interiore, che alla poco loro sperienza additi i pericoli, e li vada stimolando al Bene, e li ritenga, o ritragga dal Male? Aggiungafi in oltre, che la Morale Filosofia può e suol servire di un gagliardo rinsorzo alla Religione stessa, o fia per predicarne ad altri le grandi Massime, o sia per praticarle in fe stesso. Espone la facra Eloquenza i precetti di Dio; col mettere in mostra ora i premi, ora i gastighi preparati dal giusto Signore del tutto, fa cuore a i buoni, ed atterrifce i cattivi; tuona eziandio or contra uno, or contra un'altro de Vizi, e Peccati, ed or contra tutti: e pure i Vizi e Peccati abbondano. Ma non può dirfi, quanto più frattuose riescano le satiche del Sacro Oratore, se questi ben'intendente del Cuore umano, colla parola di Dio sa concertare i documenti della Filosofia, che tratta de Costumi, sminuzzando le origini de i Vizj, le furberie delle Passioni e de gli Appetiti, e scoprendo altre simili cagioni delle sollie e de gli inganni nostri. Similmente allorchè l' Uomo co' fanti insegnamenti del Vangelo accoppia i lumi, che vengono fomministrati da questa Filosofia, sa pur' anche maggiormente distinguere gl'interni nemici suoi, che senza venir dall'Inferno nati sono con esso lui; e sa cosa è quella Concupifcenza, di cui parla l' Apostolo San Jacopo, e da cui siamo allettati e spinti all'opere malvagie; e però si truova più lesto e sorte per far fronte a i loro quoidiani affalti. Se non altro, dopo avere un Giovane fueciato il latte della Religione, e dopo aver anche appered di buone lezioni dalla Fiolofina de Coltumi, per saperti reggere con Senno e Prudenza in quella carriera, in cui è per entrares irrà tanto più inesciusabile, qualora operi poi da Fortemato e da Pazzo: che tale in fatti più appellarsi chiunque dandosi a i Vizi, o rierzarando le via della Virti, afisi scuopre, che non teme Dione cura Onore, nè ama con s'aggio amore se stesso, ce credendosi di avere colpito il fentiero della Felicità, no a'accorge d'aver preson que lo sono cura della relicità per a'accorge d'aver preson que sono con la contrare del sono carriero del sono carriero carriero del sono carriero carriero con carriero della relicità no a'accorge d'aver presono carriero carriero carriero del sono carriero carrie

Le quali cose mentre io scrivo, non è già che non mi stia davanti a gli occhi la brutta scena, che ha fatto in tutti i tempi, e fa tuttavia il Mondo col voler vivere a modo suo, e ridersi di chi pensa di dargli qualche festo, e d'insegnarli il buon cammino. S'era messo Platone in animo di riformar questo bestione, ingiusto, inquieto, sconsigliato, caparbio: non istette molto a scorgere, che più facile era l' imbiancare la pelle d'un Moro. Dirò di più, che il Mondo stesso talvolta fi mette al forte per procacciare un rimedio a' fuoi guai e difetti; ma scuopresi in breve delusa dal gagliardo malore qualsisia medicina. Un occhiata un poco a i diversi governi de Popoli: invenzioni tutte de Saggi, credendole cadauno un gran prefervativo o antidoto politico a i malori de gli Stati. Pure si viene in fine a provare, effere il Mondo un malato, che per quanto ora in un fianco, ed ora in un'altro si volga, avvisandosi di riportarne sollievo, fempre si truova come prima infermo. Tutto ciò io veggo; ma veggo altresì, non potersi mai biasimare, anzi dover'essere cari al Pubblico i Medici, che fanno quanto è in lor potere per conservar fani i fani, o per restituire la sanità a chi l'ha perduta, ancorchè in tanti cafi al loro buon volere non corrisponda l'effetto. Oh è ben d'importanza di lunga mano maggiore la medicina de gli Animi, che quella de i Corpi: però è interesse del Pubblico, che se ne tratti, e da molti, e in varie maniere, e che anzi continuamente si predichi: siccome in fatti suol farsi nelle Città Cristiane da i sacri Oratori. Qualche frutto ne vien fempre; e fe non giova a i Cattivi per farli diventar Buoni, sovente ajuta i ben'inclinati e i Buoni, perchè non diventino Cattivi. Oltre di che mai non s'ha da disperare l'emendazion de Cattivi, ritenendo fempre la Volontà inclinata al Male anche la flessibilità al Bene. E gli esempli di tanti e tanti, che dalla schiera de' Vizj son passati sotto le bandiere delle Virtù, fanno

fanno toccare con mano l'utilità e necessità de i Medici de gli Animi, cioè de Ministri zelanti e saggi della Religione, e di chi porge

infegnamenti di Filosofia Morale.

Per altro avendo io già detto due parole in discredito del Mondo. e potendo effere, che andando innanzi altre io ne profferisca di maggiore ed universale censura: desidero io per tempo, che s'intenda, qual fia l'intenzione e il fentimento mio intorno al merito o demerito del medefimo. Dico pertanto, che chiunque rifletterà fopra questo gran Teatro delle cose umane, troverà facilmente in esse un doppio aspetto. Miratele dall'un canto: innamorano, eccitano diletto e meraviglia; degne unicamente compariscono di lodi. Osfervatele dall'altro: contengono o vanità, o difetti, o deformità, e talora folamente materia di biafimo e d'orrore. Queste due facciate le ha il Mondo, e le ha l' Uomo stesso, considerato nell'universale fuo genere, e spessissimo anche ne suoi particolari. Certo è, che chiunque amante della Fisica migliore e sperimentale, si mette a contemplar le Opere, che in tanta abbondanza, e con sì gran varietà il comando efficace di Dio creò una volta, e mantien tuttavia fulla Terra: non sa abbastanza ammirare l'artificio, e l'ordine, di sì gran copia di Creature, e massimamente delle vegetabili, e delle semoventi, tutte con inarrivabil finezza architettate sì nel suo tutto. come in ciascuna sua parte, per sar quella figura, e ottener quel fine, che Dio s'è con esse proposto. In un solo Insetto, in una sola Formica e Farfalla fi contiene Bellezza di tal magistero, che bafta a far conoscere con evidenza la mano maestra di Dio, e ad eccitar' Inni di lode verso di un Creatore si potente e saggio. E questo apparato d' innumerabili e diversi Corpi è tutto fatto (lo vediam pure) per utilità, per servigio, o per diletto, e delizia de gli Uomini. Aggiungafi a ciò un'altra immenfa schiera d'Opere, figliuole dell' Arte umana, cioè di quell' Ingegno inventore, che lo itesso Dio ha contribuito all' Uomo, benchè inferiori all' Opere di Dio. pur'anche esse ammirabili, dilettevoli, utili, ed atte ad accrescere Beni, i comodi, e la felicità dell' Uomo istesso. Ed ecco un' aspetto tutto avvenente del Mondo. Volgansi ora gli occhi all'altro opposto. In questo medesimo Mondo noi miriam pure uno sterminato miscuglio di Mali, il catalogo de quali potrebbe empiere assaisfimi fogli, ma che io con una fola pennellata accenno, rammentando le Guerre, che l'una Creatura coll'altra, e gli Uomini principalmente fanno gli uni contra de gli altri; e le Pestilenze, le Epidemie, e tanti malanni, a'quali fon fuggetti i Corpi de viventi, e

massimamente dell' Uomo; e le gragnuole, e i fulmini, e le rabbie de'venti, che in terra, e molto più in mare, inferocifcono; e le inondazioni, e le sterilità delle campagne, madri delle carestie, e i tremuoti. Non passo avanti, per dire più tosto, che questa gran torma di Mali sorse è poca rispetto all'altra, che l'Uomo cagiona a se stesso, e a gli altri. Imperciocchè anche l'Uomo ha due facciate, l'una troppo différente dall'altra. Un bellissimo, e infieme stupendo lavoro dell'onnipotente Architetto comparisce questa privilegiata Creatura, considerando, non dirò il suo Corpo, che questo è il meno, e s'alza non molto sopra quello de i Bruti; ma bensì ciò, che lo diftingue da i Bruti, cioè la Mente, la Volontà, la Memoria, l'Ingegno, il Giudizio, per le quali prerogative fa raziocinare, e penetrar quasi nell'interminabil Regno dell' Eternità. e dell'Infinito; e ha saputo inventar tante Arti, Scienze, e Leggi, e le può tuttavia possedere ed accrescere; ed è atto a risplendere per azioni fommamente nobili, e per l'esercizio di assaissime belle Virtù; in una parola può, se vuole, accostarsi vicino al Trono di Dio, alla cui fimilitudine fu formato, colla meditazione, e coll' efatta offervanza delle Leggi naturali e fopranaturali. Chi da quefto lato rimira l'Uomo, truova de mirabili pregi nell' Uomo, e quivi più facilmente che altrove viene ancora in cognizione di quella mirabil mano, che il creò. Ma s'io mi fo dall'altro lato, eccoti quell' Uomo stesso con un treno sì copioso di difetti, sì suggetto all' Errore e al Peccato, cotanto stranamente signoreggiato, e tirato fuor di strada dalle Passioni, e trabalzato da i Vizj; eccoti tanti guai e Mali d'Animo e di Corpo fulla Terra per colpa bene spesso dell' Uomo medefimo, di modo che sviene l'ammirazione per la già osservata grandezza di lui, e resta solo da ammirare l'incredibil copia delle debolezze e miserie sue. Però la divina Scrittura anch' essa, avendo riguardo a queste due diverse saccie, ora dice a Dio: (a) Voi avete formato l'Uomo con poco divario da gli Angeli; l' avete coronato di gloria e d'onore, data a lui signoria sopra l'opere delle vostre mani. Altrove poi dice: (b) O Signore, che cosa è mai l'Uomo, onde meriti, che voi ve gli diate a conoscere? Cosa ha mai l'Uomo, per cui sia degno, che facciate conto di lui? E pur egli una cosa vana, e di niun momento.

Ma il giudizio, che noi ordinariamente facciamo della bellezza o bruttezza del Mondo, non nasce già da una Idea chiara, nè da una meditazione e cognizione esatta de i Beni e Mali, che con una concorde discordia abitano sulla Terra. Nasce per lo più [4] Pf. VIII. A. [1] Pf. CXLIII. B.

dalla

dalla disposizione e situazione in cui ci troviamo quaggià, cioè dal sentimento e dalla pruova, che noi ne facciamo. Allorchè uno si sente ben robusto e sano della persona, agiato ne comodi della vita, senza punture d'affanni, e tanto più se in mezzo a i piaceri : per costui il Mondo è un felicissimo paese, un deliziofo foggiorno; fors'anche nol cambierebbe col Paradifo. Tale spezialmente sogliono immaginarlo i Giovani . All' incontro per chiunque è sbattuto dalle infermità, e da i mali del Corpo, o flagellato dalle Guerre, o angustiato dalla Povertà, dalla Prigionia, dalle Calunnie e persecuzioni, o pure insensibilmente asfalito dall'umor nero, o da altri malanni, che ci germogliano sì facilmente tra i piedi: oh il Mondo non è che un Regno d'infelicità, e la Patria de guai e de gli scontenti. Ma il Saggio, studiando attentamente questo vastissimo Volume, e senza prendere le misure da ciò, ch' ei pruova, ma sì bene da ciò che è nelle cose, sa giudicar più rettamente de i pregi o disetti non meno del Mondo, che dell' Uomo stesso, e riconoscere in essi un' abbondanza infigne di Beni, congiunta con un' abbondanza non men sensibile di Mali . Così ha voluto, o così permette Iddio. E perchè questa gran Macchina, e quest' ampia Repubblica di Viventi sia ricca e ornata di tanti Beni, e nello stesso tempo deforme per tanti Mali; e perchè uscita dalle mani di Dio, che non fa formare fe non cose perfette, con tante imperfezioni, e guerre fra le Creature, e Vizj e Missatti senza fine : ce l'insegna la Rivelazione, risondendone la cagione nel Peccato del primo Uomo. E quand'anche ciò non fosse stato a noi rivelato, pure la natural Teologia discerne, che sarebbe anche da lodare e venerare l' alto configlio di Dio, che avesse in questo basso soggiorno creato tanti Beni, e permeffo tanti Mali, acciocchè vivesfimo con Umiltà, nè ci lasciassimo prendere dalla Superbia, nè ci addormentassimo nella Felicità terrena, considerandola per cotanto fugace ed instabile, come in fatti essa è. Oltre di che lo stimolo de i Mali ci dee andare ricordando, che il godimento de' presenti Beni non ha da essere il nostro fine; e che dobbiam cercare un paese migliore, che non è quel della Terra; nè doversi far capitale de Beni terreni, perchè amareggiati, o pur fempre vicini ad effere amareggiati da i Mali, e perchè anch'essi verranno meno fra poco. Che se l'arditezza di alcuni passa a muovere quistioni e dubbi: perchè Dio abbia fabbricato il Moado come è, o lasciatolo cadere in sì basso stato; o pure perchè abbia permesso,

che il meglio del nostro Mondo, cioè l'Uomo, sia suggetto, anzi così inclinato e facile ad ingannarsi e a peccare; e che tanti disordini, iniquità, ed inganni regnino nel Mondo; e come egli abbia voluto gastigare ne posteri il peccato d'un folo, con altre quistioni. commosse ed esagerate, non per umile ricerca, ma per fina malizia da i miscredenti de i nostri di: il Saggio si fortifica colle ragioni , che i migliori Filosofi e Teologi insegnano su questi punti. E se talvolta non giugne a diffipar tutte le apparenti difficultà, si quieta in fine coll'adorare gli alti configli di Dio: essendo evidente, che questo perfetto e beatissimo Esfere nulla può aver fatto, e nulla permettere, fenza configliarsi colla Giustizia e Bontà, che in lui sono infinite; e poter'egli mettere alle sue Creature quelle condizioni , che giudica convenevoli a i dettami dell'altissima inarrivabil sua Sapienza, con cui va fempre congiunta la Giustizia, la Carità, e la Misericordia. Certamente dee riguardarsi per una insossibili temerità il voler noi vermi della Terra dar legge ad un Creatore, il quale ha per suo essenziale attributo il non potersi ingannare, e il non produrre suori di se cosa mancante d'Ordine e di Rettitudine. E farebbe ben di dovere, che bollendo anche fra noi Cattolici varie dispute intorno a i decreti e voleri di Dio, sovente in vece di sottilizzar tanto per brama o profunzione d'intendere ciò, che a Menti create è troppo difficile, e dirò meglio impossibile d'intendere, riposassimo nelle sensate parole dell' Apostolo delle Genti, che più di noi ne fapeva, gridando umilmente con lui: (\*) Ob altezza, ob profondità, ob abiffo delle riccbezze della Sapienza e Scienza di Dio! quanto mai sono incomprensibili i giudizj e decreti di lui, quanto impersorutabili le vie tenute da lui! Più ne sanno gli Umili in queste materie, che tutti i Filosofi e Sapienti del Mondo.

Per altro coal non fofic: quanto più accuratamente e lungamente fi fludia il Mondo, tanto più vi ſcuopre del Ridicolo, della Vanità, de gli ſconcerti, de gli errori, delle Favole, delle terebre, e de Vizj: tutti per cagione dell' Ipgoranza, o dell'intendimento limitato delle notire Menti, ovvero effetti dell' Ambizione, dell' Intereffe, della Luffuria, e ditanta eltre innumerabil debbetze, e Paffoni dell' Uomo; di modo che vien voglia talora anche al Saggio di gridare, che quello è un brutto e cattivo Mondo. In ſatti uno dei Re più Saggi non ſenza ragione proruppe in quel ſamoſo Ēpiſonema Vannta Vanitatam, de omiai Vanitat. Ma dee offervarií del pari, non venir già da Dio i difordini Morali del Mondo, maş i bene dall' Uomo flefio, al quale ha voluco effo Dio concedere il Libero Ar-

(\*) Rem. XI, 13. bitrio,

bitrio, cioè la potestà di operare il Bene e il Male, acciocchè attenendosi all'uno, e schivando l'altro, s'aprisse la via ad un Premio inesplicabile a lui preparato in Cielo: con dargli nello stesso tempo la Ragione, e la Cofcienza, cioè un lume, che lo scorgesse al Bene, e non al Male, per tacere d'altri ajuti sopranaturali, che la beneficenza fua sparge sopra tutti, e principalmente sopra chi adora e seguita le sue sante Leggi. Colpa è dell' Uomo, che non vuole usar bene di fua Ragione; che ama di governarfi co' foli fuoi strabocchevoli Appetiti; e in vece di studiare e praticare le maniere e gl'insegnamenti del Retto Vivere, s'abbandona alle sue Passioni; e in vece della Ragione adopera per configlieri i fuoi Sensi. Secondariamente quantunque sia vero che in qualsivoglia paese, ed anche ne più coltivati da i banditori del divino Vangelo, abbonda la razza de Cattivi e Viziofi: pure chi vi farà mente, troverà, non effere mai tanta l'abbondanza de Malvagi, che non fia loro da contraporre una quafi eguale abbondanza di Buoni . Siccome Dio per una delle Leggi invariabili della sua Provvidenza ha sempre satto e sempre sanascere in ogni populazione un presso a poco egual numero di Maschi e di Femmine, e lo stesso fa per l'altre specie de viventi : segreto, che può parere a noi miracolofo, perchè potrebbono in un anno nascere soli Maschi, o sole Femmine; e pure per conservare le Specie de viventi I' Autore sapientissimo della Natura ha talmente disposti i Corpi, che ne nasce dell' uno e dell'altro genere ciò che occorre al loro bisogno: così ha anche voluto, e vuole, che quaggiù sempre si mantenga la schiatta de Buoni, e in numero tale da uguagliar quella de i Cattivi. Per Buoni intendo io gli Uomini di buona inclinazione, di retta Volontà, rivolti al Bene, e non al Male, e che tali non lafciano d'effere per qualche difetto e trascorso, condonabile all'infermità dell'umana Natura. Nè tampoco intendo fra i Buoni e Cattivi un'uguaglianza Geometrica di numero, potendo effere talvolta più, talvolta meno gli uni e gli altri pel concorfo di varie circostanze, ch'io ora tralascio. Ciò che è certissimo, in mano nostra sta l'entrare, se già non ci siamo, nella schiera de Buoni, e Dio lo defidera, anzi lo comanda; e il bene e l'utilità di noi medefimi l' esige. Ora dove è il Giudicio nostro, allorchè amiamo più il Difordine, il nostro Male, e l'obbrobriosa compagnia de gl'Iniqui, ribelli di Dio, e della Ragione, e nemici di se stessi, che l'Ordine, e la società amabile, e il retto sentiere de i Giusti? Ma sopra tutto è qui da considerare, che per quanto le prosontuose speculazioni dell' Uomo sappiano suscitar nebbie e dubbi intorno all'economia,

con cui chi ne fa certo più di noi, ha fabbricato e governa il Mondo, intorno alla Religione, o intorno a i principi delle Virtu; e per quanto fopra diverse altre quistioni sieno discordi le opinioni de Filosofi, e d'altri studiosi non pazzi: pure tutti senza disparere, e concordemente, convengono in questo: Che la via della Virtù è fola da eleggere, ch'effa fola è lodevole, nè efferci altra via che l'amore e la pratica di questa, e la fuga da i Vizj, la quale regolarmente ci possa far godere quella Tranquillità, e que' Beni d' Animo e di Corpo, che può dare il Mondo, e che ciascuno, e infino i Viziosi, van sospirando. Qui non c'è disputa; e però nè pure pretesto e fcufa per chi, abbandonato il cammino de Saggi, cioè quello della Virtù, fi mette per quello de Vizi, e vuol viver egli fenza Legge e ritegno, quando biasimerà, e non soffrirà in altri ciò, ch' egli stesso va nel medesimo tempo facendo. Aggiungo di più, e l'aggiungo sospirando, che nello studio dell' Uomo stesso possono ancora incontrarsi tenebre tali, che riesca difficile il dileguarle a gl'Ingegni anche meglio composti. Ma indubitata cosa è, che niuno sallerà mai in eleggere il cammino della Virtù, e in abborrir quello de i Vizj; perciocchè la Virtù, e non già il Vizio, quanto più vi si rifletterà, tanto più si scorgerà approvata dalla Ragione, e degna di chi è creato ad immagine e fimilitudine di Dio, e che in essa è riposto il vincolo più forte delle umane Società, e il Bene, e la Fe-licità eziandio de privati. Tutto il contrario dee dirsi del Vizio, che di Creature Ragionevoli ci fa Bestie, ed è il principale ostacolo, perchè non fiamo Felici, o l'ordigno più efficace per renderci

E qui bilógna ricordare per tempo, che non minori di numero frono le malartie de gli Animi, che quelle dei Corpi. Perciocchè che altro è mai un Male del Corpo noftro, se non uno sconcero di qualche parte folida o fluida d'effic Corpo, per cui si guada l'armonia di à bella macchina, armonia da noi appellata Sanità? Daffi ancora la Sanità della Mante; cè d'allora, che tutti i noftri voleri, e tutte le azioni nosfire van di concerto colla diritta Ragione. Per conterio tutto quanto ne difforda, viene ad esfire uno fonocerto, e per conseguente un Male, un Disetto, un Vizio. Certo non fo portà di l'apperio dare da intendere a dun Giovane, che i Morbi dell'Animo heno più perniciofi, che quei del Corpo: e pur ciò e verifitmo. Perciocche i Mali Corporei si fictiono tosso. Il Animo i conosce, il Dolore non il lascia nassondere; e però si corre tosso, con antesta, a i Rimedj. Ma I Mali dell'Animo non sempre fin-

do dolore, non si sentono, non si ravvisano per quel che sono, perchè l'Animo, che dee giudicarne, egli stesso si truova infermo. Ora la Filosofia de Costumi è la Medicina de gli Animi. Come il Corpo abbisogna di Antidoti, di Medicamenti, di Diete, di tagli, e d'altri ajuti, affinche o conservi, o ricuperi la Sanità: così necessari sono a gli Animi i medicinali insegnamenti della Filosofia per mantenere in essi l'armonia e il buon temperamento della Virtù. de gli Appetiti, e Desideri, e la moderazion delle Passioni, e una Tranquillità costante col continuo Amore del Buono, e del Vero: nelle quali cose consiste la desiderabil Sanità de gli Animi . Ma noi miseri e sconsigliati, che siam cotanto solleciti, ed impazienti a cercare tutto quanto si crede che possa guarire anche i menomi Mali del Corpo nostro : e per quelli poi dell'Animo, quantunque più dannosi e lagrimevoli de primi, che facciamo mai noi per curarli? E pure i Vizi, cagioni per lo più delle nostre miserie, come l'erbe cattive nascono da se stessi. Basta lasciarli fare, e non isradicarli, che spontaneamente si dilatano, e crescono ad occhio. All'incontro le Virtù son come l'erbe buone e comestibili, che si tengono ne gli orti. Bifogna piantarle, coltivarle, e andarle purgando dall'affedio delle cattive. E il ciò fare è ufizio, siccome dicemmo, della Religione, e della Filosofia. Però Giovani e Vecchi dovrebbono studiar qui : che a tutti importa affaiffimo, ed è neceffario l'effere fani, e non malati d'Animo. E cominciare per tempo, e non mandarla più in lungo. Un tale studio, siccome ci avvertì Orazio, giova a' Poveri e Ricchi, a Giovani e Vecchi,

Acque pauperibus prodeft, locupletibus aeque;

Acque neglectum puerit, senibusque nocebit. Spezialmente poi vi si debbono applicare i Giovani, prima di mettersi nella pericolosa carriera del gran Mondo, e di giugnere a far' uso della sospirata lor libertà. Sciolti da i Maestri e Direttori della focosa e sconsigliata loro età, se non porteran seco un buon treno di Massime sode, di lumi e Verità della Religione, e della Filosofia: i precipizi, gli errori, la vergogna, e le disgrazie li stanno aspettando. Essendo poi la Sapienza non solo il proprio, e migliore ornamento della vecchiaja, ma anche fostentamento contra gl'incomodi dell'età, che precipita: come mai farà Saggio il Vecchio, fe per tempo non si sarà ben provveduto di Filosofia? Però conviene applicarfi ad essa nella verde età per averla poi fida compagna e ajutatrice fino agli ultimi respiri della vita. Finalmente se è vergogna il non avere imparato, non è già vergogna l'imparare una volta ciò.

che tanto importa. Saggi intanto e beati que Giovani, i quali giojosamente s'applicano a quelle lezioni, che potranno giovar loro per tutta la vita, sì per farsi merito e buon nome nel Mondo presente. come per incamminarsi alla Beatitudine dell'altro, verso il quale fiamo in pellegrinaggio. S'eglino prenderan di buon'ora per loro Maestri la Religione e la Filosofia con apprenderne le utili Massime, riuscirà loro ben facile coll'ajuto di questi due Piloti il mettersi in buon cammino per giugnere al porto migliore; ficcome quelli, che tendono ad introdurre e mantenere il buon Ordine in tutte le Società civili, e a far valere i nostri talenti in prò nostro e d'altrui, acciocchè ognun faccia decentemente e con tranquillità in terra quel personaggio, che Dio ci ha dato da fare. E ciò basti per ora. Per istruirci nella Santa Religione abbiamo i divini volumi delle sacre Scritture, abbiamo Maestri, abbondano giovevoli Libri di Santi o divoti Scrittori: ad essi è bene, ed è facile il ricorrere. Chiunque in oltre desidera qualche tintura de gli altri insegnamenti, che la Moral Filosofia può somministrare, quando non abbia migliori e più abili Direttori, meco ora ne vegna.

# CAPOII.

De i principj delle umane Azioni. E primieramente del Corpo, che influisce nelle medesime.

Ntrando dunque in viaggio, necessaria cosa è sulle prime il conocione, quali sieno i principi delle Azioni Morali dell' Uomo. Due sono, cioè il Corpo, e l'Anima. E quanto al Corpo, strana cosa pub parce, chi o so in metterlo per un principi. di ciò, che moralmente può l' Uomo operare, quando è certissimo e manissimo, che all' Anima propriamente si possimo e il colo de comitimo e manissimo, che all' Anima propriamente si possimo e il visiose delle Creature ragionevoli. Ma è da por mente, che so non in tutto, almeno in gran parte, l' Animo umano non può operare senza ajuto de Senis, e dipendenza da gli organi del Corpo. E in oltre lo stefis Corpo co i situ inovimenti, spiriti, ed umori ha bene spesso una potente infuenza sopra dell' Animo. E finalmente in un'institut d'altri oggetti corporei si truova una gran possima pre muovere, e per inclinare l'Intelletto e la Volonti dell' Uomo a mottissime e varie Passima el Azioni. In guis che il Corpo si per se stessio metzo per cui l'Anima conocie tanti latti Corpi, viene del effere mezzo per cui l'Anima conocie tanti latti Corpi, viene del effere

pria

in certa maniera Principio, dirò così, Occasionale, delle umane Morali Operazioni. Ce ne chiariremo alle pruove. Ma questo non si può ben comprendere, se prima non ci mettiamo, per quanto può il guardo nostro, a mirare il commerzio, che passa fra questa nostra creta, organizzata dalla mano maestra di Dio, e l'Anima, ad essa congiunta dal medesimo mirabile onnipotentissimo Artesice. Dissi, per quanto può il guardo nostro, perciocchè bisogna ben consessarla per tempo con S. Agostino, anzi anche tacendo S. Agostino, possiam conoscerlo colla sperienza in pronto: quest' Anima, la quale tanto sa, tanto vede d'infiniti oggetti corporci ed incorporci: pure a conoscer se stessa si scorge di troppo fiacca, e non ha microscopi bastanti per penetrare nell'effenza fua, e ne'tanti nafcondigli di fe medefima. Tuttavia è anche saper molto, il comprendere ciò che si può: che temerità sarebbe il voler sapere più che non si può, siccome inescusabil trascuratezza l'ignorare, e non cercare quello, che più di tutto converrebbe sapere.

Dico pertanto, effere opinione della Scuola Peripatetica, che l' Anima dell' Uomo fia tutta in tutto il Corpo, e tutta in qualfivoglia parte d'ello Corpo, dove ella fente alle occasioni il dolore, ed opera gli effetti confacenti alle varie indigenze della vita, delle fenfazioni, e di tant'altre azioni dell' Uomo. E' parere d'altri, che l'Anima abbia la sua sede fissa nel solo Capo, da dove come Regina comandi all'altre parti del Corpo, e ne riceva l'ambasciate e gli omaggi continui. Questo è certo che, se alcuni de gli antichi stimarono, che anche il Cuore fosse il trono dell'Anima, e quivi spezialmente costituirono la Sede dell'umana Volontà, ( nel qual senso tuttavia il nostro comune parlare usa la parola di Cuore, e mi prenderò anche io la libertà di usarlo talvolta) noi non siamo tenuti a seguitarli in questo. Il Cuore altro non è, che un Muscolo, importantissimo nella struttura del Corpo, ed uno de primari sonti ed organi della vita dell' Uomo; ma non giammai albergo della Volontà, e molto meno della Mente dell' Uomo. Noi all'incontro possiam francamente determinare la fede, almeno principale, dell' Anima nel Cerebro. o sia Cervello umano, tanto per l'Intelletto, che per la Volontà. Con un poco d'attenzione che si faccia, noi stessi toccheremo con mano, che le nostre consultazioni, risoluzioni, e pensieri, tutti si fanno entro il Capo nostro. Noi non siamo tenuti a giulicare assai falda l'opinione del Cartesio, determinante il trono e la sede dell' Anima nella Glandola pineale; anzi a noi farà permello di credere più verifimile, che il Cerebro stesso, siccome io diceva, sia la propria abitazione dell' Anima, e che quivi ella eferciti tutte le funzioni dell'apprendere, dividere, e combinare i vari oggetti, in una parola del Penfare, e Volere; e che di colà ella regoli tutti que movimenti del Corpo, che son suggetti alla giurisdizione sua: estendocene di quelli, che senza il comando suo, anzi contra il comando suo, si fanno nell' Uomo, siccome necessari al Corpo, in quanto esso è vegetativo, e sensitivo. Un'occhiata ora a questo Cerebro, forto il qual nome io comprendo tanto ciò che Cerebrum, come ciò che Cerebellum vien chiamato da gli Anatomici. Mirafi effo composto di materia tenera a guisa di cera molle, o di vischio, diviso in moltissime glandole, che a me piace di chiamar tante Cellette, ben compartite e vestite dalla Meninge, o sia dalla Pia Madre, colle loro fibre e vene, distribuite con economia a i loro siti, con varie membrane, cortecce, e offature, che fervono tutte di mura e bastioni a questa rilevantissima casa e Rocca dell' Anima. Io so, che alcuni de gli Antichi in questo recinto hanno ideato diversi quartieri con dire: qui è la prima Apprensione, colà il Senso comune, inaltro fito la Fantalia, in altro la Memoria ec. Ma gli hanno ideatir con quella autorità, con cui stabilirono una volta tanti Cieli, tante figure nelle stelle, e la Sfera del Fuoco, cioè con formare a lor capriccio idea di cose non vedute, e solo immaginate. Pertanto più femplice farà, e nondimeno forse più si accosterà al vero, la maniera, con cui insegnano i moderni Filosofi procedere l'Anima e il Corpo nell'efercizio delle funzioni affegnate loro da quel fapientiffimo-Maestro, che li creò, ed architettò.

Gioè: nell'artifiziofilima macchina del Corpoumano flanoc congegnati e diffuli i Nervi, come in un ben corredato Vafeloli le farte, o fia le conde; altri maffeci e groffi, altri fortili, ed altri fortilificmi, i quali o l'uno ficiolto dall'altric, o pure i minori attuccatolto a i maggiori, mantengono una firetta e continua corrifpondenza fra a trevallo, e i Senfi, o Senfori, e il Cuore dell'Unon. Doppois il loro ultzio; persiocche all'imprefilione de corpi efferni mediante le fendazioni, o pure ad ogni cenno dell'Anima, formano effi ilmovimento vario delle membra; e in oltre rapportano al Gervello, cole alla Sede dell'Anima, in una mirabil forma tutto ciò che fi prefenta a i Senfi, fomminifirando a effa Anima la maniera di conoferre gli oggetti efferiori, e le loro diverfe configurazioni, qualirà, e movimenti. Tutto ciò avviene, perche parte d'effi Nervi coliuno de gli effremi va a terminare ne gli Occhi, nelle Orecchie, nelle Narici, e enella Lingua; e parte pre la fepiane modola, e per al-

re.

come

tre vie terminando al Cuore, e spargendosi per tutto il corpo, va con vari filamenti a finire non folo nelle Mani (principale fenforio del Tatto) ma ancora in tutta la Cute delle membra, per nulla dire del loro corso all'altre parti dell' Uomo. O mediatamente adunque, o immediatamente tutte queste Corde della macchina corporea terminano al di dentro del Cervello, rapportando ad esso le notizie di quanto hanno impresso gli oggetti esterni ne nostri Sensi. Come fi faccia questo maraviglioso magistero, i Notomisti più riguardevoli, e massimamente il nostro celebre Modenese Gabriello Falloppia prima de gli altri, e poscia i Chiarissimi Malpighi e Willis, a lungo lo spiegano; ma io non ne accennerò qui se non quel poco, che basti a darne qualche idea a i meno intendenti. Prefentato all'occhio nostro qualche oggetto illuminato e colorito dalla Luce, i raggi di questa Luce rapportano all'Occhio la figura e i colori di quell'oggetto, e vanno a formare nella Retina d'esso Occhio una minuta, e nondimeno efatta Immagine di quel Corpo; e questa Immagine poi per mezzo del Nervo Ottico, o pure in altra forma immaginata da i Saggi, passa alla regione del Cervello, e quivi s'imprime. Non si comprenderebbe sì facilmente questa ingegnosissima, se così può appellarfi, dipintura, e il fuo trasporto a gl'interni gabinetti dell' Anima, fe l' Arte imitatrice ed emulatrice della Natura non ci facesse mirare lo stesso effetto nelle Camere Ottiche, il tubo delle quali armato di vetri, e presentato alla vista di qualche Torre, Palazzo, Piazza, o Giardino, viene a formare in uno specchio entro una Cameretta ottenebrata l' Immagine compiuta e ristretta del lontano oggetto. Similmente il suono delle parole, o pure de' Corpi intorno a noi posti, movendo e modificando l'aria, va a ferire il timpano de'nostri Orecchi; ed impressa la stessa modificazione ne i Nervi, che da esso timpano son condotti al Cervello, questi vanno ad imprimere colà in forma a noi incognita un' Idea del fuono d'esse parole, e de medesimi Corpi. Lo stesso avviene a proporzione per la Lingua, e pel Palato, che co i loro Nervi riferiscono al Cervello le varie qualità de Sapori; e altrettanto fa il Nafo per gli differenti Odori. Che poi passi anche dalle Mani, e dalla Cute del rimanente del Corpo al Cervello un'idea del caldo e del freddo, e dell'aspro e del molle, e d'altre esterne configuraziona o qualità de Corpi, ognun lo pruova; e ciascun Filosofo consente, che si faccia per mezzo delle fila de Nervi, tutti terminanti al loro centro, che è il fuddetto Cervello. Quanto poi alla velocità, con cui si sa un somigliante trasporto, quantunque non sia assai chiaro come si faccia, pure secondo le conjetture de migliori moderni Filosofi competentemente si spiega con dire: Che siccome una fune. o pure una corda di Leuto tesa, se è percossa in una delle estremità, immediatamente rapporta la percussione impressa, e il medesimo fuono all'altra estremità: così appena è dal tatto esterno percosfo il filo, o fia l'estremo d'uno de nervi confinante alla Cute, che immantinente è portato quel moto, e quella configurazione all'altro estremo che termina nel Cervello, con far consapevole l' Anima, che ivi rifiede, della modificazione dell'oggetto toccato. Ovverogli Spiriti Animali, i quali tiene la comune opinione che della parte più pura del Sangue dell' Uomo fi formino nel Cervello stesso, son que corrieri, che scorrendo per le cavità de Nervi, portano a i muscoli forza e comandamento per muovere le membra; e insieme son quelli, che ricevendo col tatto l'impressione de Corpi esterni, speditiffimamente ne volano a fare la relazione all'Anima, con imprimere nel Cervello la modificazione stessa, che in loro dianzi su

impressa. Comunque però sia, se è incerta a noi la maniera di questo mirabil magistero, non è però dubbiosa nè scura a noi l'operazione fua. Certo è, e lo sperimentiamo tutti, che nella regione del Cerebro fon portate le nozioni, le tracce, le Immagini di tante azioni, figure, qualità, movimenti, parole, fuoni, e modificazioni de Corpi, che fon fuori di noi; e quivi s'imprimono con si bell'ordine e forza, che anche slontanati da noi, o cessati quegli oggetti, tuttavia fono in certa guisa presenti a noi, perchè impressi, e per così dire dipinti, mercè delle loro Specie, nella molle maffa del nostro Cervello. Lavoriero tutto mirabile della mano fapientissima, o fia della parola onnipotente di Dio Creatore: il che negar non fi può al contemplare, come d'infinite cose Fisiche da nostri Sensi fquittinate si formi un breve sì, invisibile, e insensibil compendio. ma che sensibilmente va a conficcarsi entro del picciolo Capo umano; e vi si porta con tanta celerità; e vi si ferma bene spesso fortemente scolpito. Quello ancora, che dee sembrare più maravigliofo: fassi tutto ciò, senza che un'Immagine d'ordinario turbi o confonda l'altra, e con rimanere un numero innumerabile d'esse vagamente schierato nell'umano Cervello; il quale dal divino Artefice fu formato nè già troppo duro, perchè non vi s'imprimerebbono le Immagini de gli esterni oggetti; nè troppo tenero, perchè tali Immagini poco o nulla vi durerebbono impresse. Mettiamci a confiderare la testa di qualche persona erudita e scienziata, e dotata di

buona Memoria; e se ci dà l'animo, trattenghiam lo stupore. Stanno colà i vestigi del natio suo Linguaggio, e fors'anche di più altri Linguaggi stranieri, che portano con seco migliaja di parole e voci l'una dall'altra diverse. Sonovi del pari impresse le Immagini d'innumerabili azioni pubbliche e private, d'innumerabili persone, luoghi, animali, e qualità, e circostanze, e parole altrui. E se sa di Geografia, crefce a difmifura il numero de'luoghi, de'fiumi, de mari ec. Se poi si è profondato nelle Storie, non può dirsi, che strana moltitudine di tempi, e d'uomini di tutti i Secoli, e di azioni difparate, fi unifcano colle loro Specie ne gl'interni gabinetti dell' Uomo. E allora più di gran lunga si aumenta questo erario, quando un tal' Uomo si sia procacciata la conoscenza de gl'innumerabili oggetti delle varie Arti, e Scienze che fiorifcono fulla Terra. Tutta questa, dirò così, infinita schiera d'Immagini, quantunque ce le figuriam minutissime, pure perchè d'Immagini materiali, dovrebbe efigere cadauna il fuo proprio fito, e perciò parrebbe bifognofa d'un vastissimo campo e ricettacolo: altrimenti dovrebbe l' una cacciare o cancellar l'altra. Possiamo noi bene con parole scritte imprimere e ristrignere in un foglio di carta uno anche non breve ragionamento; ma fe in questa medesima carta ci vien talento d'imprimere con altre parole un'altra diceria: ecco o perderfi la prima scrittura, o insieme consondersi e perdersi ambedue. Ma non è così per lo più nel Cerebro umano, fito certamente di poca estensione, e pure pieno per lo più d'innumerabili lineamenti, o fieno impressioni, e per così dire ritratti d'oggetti Fisici, che tutti senza fatica nostra vanno a trovare il luogo loro; e trovato sovente vel sogliono ritenere, e fenza che d'ordinario inforga rissa e combattimento fra essi, e senza che si serri l'adito ad altre Immagini, che vanno sopravenendo. Sicchè gridiam pure, che è ben di dovere: mirabile è Iddio nell'opere sue; mirabile in tante fatture animate, o inanima. te, picciole, o grandi, che fon fulla Terra; ma mirabilitimo nell' architettare la macchina del Corpo, e spezialmente del Capo dell' Uomo. E' perciò stolto chi non conosce, e non crede Iddio; ignorante più de tronchi e bruti stessi, chi non legge e non adora in sì maravigliofe Creature il Creatore onnipotentissimo; e giugne poi all'eccesso della stoltizia, se può mai figurarsi nate dal solo Caso, e fabbricate fenza mano maestra, e mano d'infinito potere e sapere, le innumerabili opere naturali, che con tanto bell'ordine, coerenza e gradazione di perfezioni, fanno comparfa nel gran teatro del Mondo, che noi abitiamo,

Mia

Mia intenzione è stata finquì di ragionar delle Immagini delle sole cose materiali e sensibili, che si possono raunare nel mirabil'emporio del Cerebro umano. La Fantafia, o vogliam dire l' Immaginazione la collocarono gli antichi in una parte di questo Cervello. Secondo le cose finora accennate, è verifimile ch'essa altro non sia, che lo stesso Cervello, recipiente tutte queste vestigia ed Immagini, e impregnato di tanta e sì varia copia d'Idee de gli oggetti Fisici, e delle lor qualità. Nè occorre ristrignere ad un sito del Cervello questa Fantafia. Tutta quanta è la massa del Cervello, pare a me verisimile che costituisca ed abbracci la Fantasia; perciocchè tutta è composta della medefima molle materia, divifa da una fottilissima Meninge in tante cellette, dentro le quali vanno a distribuirsi, e siccarsi le Immagini ricevute da' Sensi, e condotte da' Nervi, qual più, qual meno penetrando nell'interno di queste cellette, a misura della maggiore o minore impressione, che fanno gli oggetti ne i Sensori dell' Uomo, ed eccitano qualche Passione. Solamente potrebbe immaginarfi una fede distinta per le Immagini di cadaun Senso (fiami lecito l'adoperar questa parola Immagine per significare tutte le tracce che a noi vengono da i Sensi) di modo che quelle della Vista occupassero la parte corrispondente al pajo di Nervi, che partono da gli Occhi; e così a proporzione quelle de gli altri Senfi. Ma non potendo l'occhio e la mano de' Notomisti più accurati discernere un minimo filo di questo sottilissimo lavoro, sermandosi tutte le scoperte nel folo groffo delle parti del Cerebro: perciò a nulla serve l'ideare più tosto una maniera, che l'altra della situazione di questi Fantasmi nel capo dell' Uomo. Quello che a noi basta si è, pasfare sì fatte Immagini nella regione del Cervello, e quivi allogarfi. e stabilirsi, essendo ciò fuor di dubbio per la sperienza, che tutti ne abbiamo, o possiamo avere, siccome meglio si scorgerà andando innanzi.

Ma oltre alle Immagini delle cose Fisiche e Sensibili , v'ha nell' Uomo un'altra classe d'Immagini, o vogliam dirle Idee, e anch'essa d'incredibile estensione e dovizia; e queste sono le Immagini Intellettuali, non provenienti da Sensi, non tessute di materia, ma scoperte o formate dall' Anima nostra, ed oggetti della sola Mente spirituale, che è troppo diversa dalla Materia, e per tal cagione da me chiamate Immagini Spirituali. Entrano a formar questa classe tutti i Pensieri dell' Uomo, le Precisioni, le Astrazioni, le Distinzioni, le Massime, i Giudizi, e gli Atliomi, le Ragioni delle cose, le Relazioni, e gli Universali dello medesime, i Raziocini, le Scienze, e tant'

e tant'altre operazioni, conofcenze, e concetti dell'umano Intendimento. Se è oggetto di stupore il Regno materiale di tante Creature, fabbricato da Dio quaggiù, più di lunga mano può e dee eccitarfi la nostra ammirazione al contemplare quest'altro Regno spirituale, opera anch'esso stupenda, anzi più stupenda, del medesimo divino Artefice; meno intefa, è vero, dal volgo, ma ben conosciuta e chiarissima a chi oltre a gli occhi esterni del Corpo adopera alquanto gli occhi interni della Mente. Hanno i Bruti anch'effi la Fantafia; hanno i Sensi, e Nervi, che in egual forma rapportano al loro Cervello le Specie de gli oggetti corporei; e quantunque questa loro Immaginazione sia diversissima fra essi a cagione della diversa organizzazione de loro Cervelli, raccogliendo e ritenendo alcuni più industriosi moltissime, altri meno, ed altri pochissime Specie de Corpi esterni; e tuttochè sia vie più delicatamente e ingegnosamente, e con molta diversità ancora, situato e tessuto il Cerebro umano, che quello de i Bruti, e fia di maggior mole ancora, che quello d'un Bue, o di un Lionfante: niente però di meno i Bruti han questo di comune coll Uomo, che ancora in essi Iddio ha fabbricato Sensi, Nervi, e Cervello, e per conseguente la Fantasia, anzi ve n'ha di quelli, che o nell'acutezza della vista, o nella vivacità dell'udito, o nella forza dell' odorato, vanno innanzi all' Uomo stesso. Ma un' infinita differenza poi passa fra l'Uomo e i Bruti: che tutto il capitale di questi non è, che di Specie Materiali, cioè d'Immagini di Corpi portate da Nervi all'interna ragione del loro Cervello; laddove l' Uomo, oltre al potere raccogliere e ferbare un numero infinitamente maggiore di queste Immagini Sensibili . ha eziandio, o può avere in fe un'altro emporio non minore e più preziofo di Pensieri, cioè d'Immagini e Idee non Sensibili, non Corporee, ma Spirituali, e affatto esenti da materia. Chieggo ancor qui licenza di nominar' Immagini queste, tuttochè tali propriamente non sieno da dire. E quest'altra smisurata classe d'Immagini, o Idee, solamente propria dell' Uomo sulla Terra, è quella, che forma il Regno Ragionevole dell' Uomo, e prorompe fuori in nobiliffimi innumerabili effetti per intendere e trattare e fminuzzare col discorso non solamente le cose terrene, e materiali, ma ancora le celesti e spirituali, come sono Iddio, gli Spiriti, il Tempo, le Relazioni e gli Universali delle cose, e in oltre per inventare o proccurare tante comodità, ornamenti, e delizie al Corpo nostro, per governar Popoli, per trattar tante Arti e Scienze, e operare in varie altre forme con raziocinio, ingegno, e sottigliezza. Ed essendo manisesta cosa, che noi abbiamo in noi stessi una sterminata copia di quesse idee Spirituali; ed essendi impossibile, che un principio materiale produca atti spirituali, e che un suggetto materiale produca atti spirituali, e non materiali: di qui ancora siam condotti a co-

noscere la spirituale essenza dell' Anima nostra.

Una sede ora convien che troviamo a quest'altre Immagini Intellettuali, o Spirituali, giacche ancor queste o noi le riceviamo da altri Uomini, o le formiamo in noi stessi mercè del Raziocinio; e dell'une e dell'altre serbiamo, o possiam serbare dipoi viva in essa noi la memoria, non meno che dell'altre Immagini Sensibili. Ed appunto possiam citare Filosofi, che collocano sì fatte Immagini nella Memoria, da loro appellata e creduta una delle tre Potenze dell' Anima ragionevole. Diafi a me licenza di dire, che non v'ha necessità d'immaginare un palagio diverso, dove si portino a posare le Idee Spirituali, da quello che riceve le Materiali. Nel medefimo Cervello, e nella stessa Fantasia, sembra a me che ancora quest'altre si alloghino, e fi attacchino; non già che l'Incorporeo e Spirituale possa imprimersi per se stesso in un Corpo, essendo cose troppo disparate la Materia e lo Spirito; nè potendo ciò che manca d'estenfione e di parti adattarfi a ciò, che ha quantità ed estensione; ma perchè tali Immagini s'imprimono, o si possono imprimere nel Cervello per via di fegni fensibili. Come ciò si faccia, o sia facile a farsi, può esserne a noi Maestra la sperienza, che abbiamo dell'Operazione stessa in una mirabil'invenzione dell'Ingegno umano. E che altro è lo Scrivere in Carta, se non per così dire un dar corpo a'nostri Pensieri, e dipignere e rendere visibile ciò, che di sua natura non cade forto il fenfo dell'occhio? Ma questo imprimere i nostri Concerti Spirituali in una superficie corporea, come ognuno può scorgere, non si fa stendendo e conficcando nella Carta i Penfieri stessi: che questo è impossibile. E nè pure con imprimere sul foglio le nostre Parole, poichè nè pure può darsi, che un suono, e una voce, o sia l'aria modificata, quale è la Parola, benchè cosa materiale, si possa dipignere, e rendere consistente sopra d'un papiro. Si fa dunque tutto questo maraviglioso magistero coll' imprimere sulla Carta con bell'ordine, e con tanti e sì vari accoppiamenti, certi Segni sensibili e materiali, che chiamiamo Lettere. Queste Lettere sono a noi indizi e segni delle Parole; e le Parole poi sono anch'esse indizj e segni de gli altrui, o de nostri Concerti Mentali. Altrettanto avviene nell' Algebra, e Matematica, le quali con varie Linee, Numeri, ed altri fegni inventati dall' umana induftria,

stria, dipingono, e rendono in certa guisa sensibili tante Nozioni e Verità astruse, Intellettuali, e Spirituali. Oltre a ciò noi stessi per via di Parole, o fia di certe voci e fuoni trasportiamo alla Fantafia altrui i Concetti della mente nostra; e gli altri nella stessa maniera imprimono i loro Pensieri nella nostra; venendo tutto questo commercio a formarfi con Segni fenfibili, che impressi nella Fantasia fanno poi accorta l' Anima delle cose insensibili e spirituali significate per esti. Finalmente allorchè noi nell'interno nostro meditiamo, e formiamo Pensieri, Raziocinj, e altre Immagini depurate dalla materia, ci serviamo di Parole, non pronunziate al di fuori, ma ritenute dentro il facrario della mente; e imprimiamo dipoi nella Fantasia tali Parole, che son segni materiali, e che colà impressi indicano all' Anima, e le fanno risovvenire ciò che abbiamo pensato. Il perchè fiamo bastevolmente condotti ad intendere, che anche la Fantafia, o fia il Cerebro umano, tuttochè ricettacolo di fole Immagini Sensibili e Materiali, pure è vaso per le sue varie piegature capace di ricevere e custodire anche le Immagini de Pensieri, e dell' altre Nozioni Spirituali, non già coll'attaccarsi alla massa corporea del Cervello gl'incorporei Concetti della Mente umana, ma perchè in essa s'imprimono que Segui e caratteri materiali, che osservati e letti dipoi dall' Anima, a lei rappresentano, e fanno intendere ciò, che di spirituale è indicato da essi. In fatti allorche la Fantasia è fopita o turbata pel vino, o per qualche malattia, noi veggiamo involte nel medefimo sconcerto tanto le Corporee, che le Spirituali Immagini, già adunate ne ricettacoli del nostro capo. Ora quando questo sia vero, siccome a me sembra verissimo, ne viene per conseguenza, che è superfluo il figurarsi per le Immagini del Regno Intellettuale dell' Uomo un ricettacolo interno, diverso dalla Fantalia finora descritta, il quale si chiami Memoria: bastando per serbatojo non meno delle Materiali, che delle Spirituali la Fantafia diffusa per tutto il Cervello dell' Uomo. E quantunque sia suor di dubbio, che noi abbiamo Memoria, cioè ci ricordiamo delle cofe accolte nella nostra Immaginazione (il che come si faccia, lo diremo fra poco); pure non è necessario il mettere questa Memoria per una delle principali ed effenziali Facoltà e Potenze dell' Anima. Le Potenze primarie e maestre dello Spirito umano non sono che due, cioè la Mente, e la Volonta, o sia il Pensare, e il Volere. Perciocchè quanto alle Anime separate da Corpi, elle conserveranno la conoscenza di Dio, e di se stesse; e in Dio leggeranno ciò che loro converrà per intendere le cose spirituali, e se a lui piacerà, anche

le corporce e materiali del nostro Mondo. Oltre di che non mancano al supremo Artefice nostro altre maniere per fare, che l'Anime nostre sciolte dalla Materia conoscano, rammentino, e possano comunicare ad altri i loro pensieri. Così noi crediamo che facciano chi Angoli.

gli Angeli.

Formato da Dio, e inteso da noi questo mirabil magazzino della umana Fantasia, che in sì poco spazio, quale è il Cerebro nostro, contiene un numero innumerabile, e tutto non di rado ben'ordinato e distinto, d'Immagini rappresentanti non men le cose Materiali, che le Nozioni Spirituali: convien per necessità ammettere una Potenza, che comandi in questo picciolo Regno, e il regoli col suo influsso. In fatti noi sentiamo entro di noi stessi, cioè nel Capo nostro, una forza, la quale a suo talento va considerando queste Immagini, e le accozza infieme, il che si chiama Pensare, Intendere, Giudicare, Raziocinare. Noi conosciamo, e di più conosciam di conoscere, intendere, e giudicare. Il Pensare e il Volere non possono mai essere Qualità e Affezioni della Materia. Il cominciare il Movimento in fe stesso non può mai convenire alla Materia, la quale folamente si muove, se è mossa; laddove l'Uomo sente in se la Potenza di cominciare il moto, e di fermarlo fenza adoperare Materia alcuna. E certo la Materia per se stessa non può mai essere un Principio attivo, non muovere altri, s'essa non è mossa, e molto meno può intendere. Sentiamo in oltre una forza, che da questo gabinetto comanda a tutta l'artificiosa macchina del Corpo, e a suo piacere comincia, ferma, e muta in se stessa il moto de pensieri; che muove o ferma le membra e le molle del Corpo a fuo volere; che medita una cofa, e vi sta attenta; e se così le piace, cangia attenzione, e mettefi a confiderarne un'altra; che vuole, o fugge, come a lei par meglio, questo o quell'oggetto esterno, questa o quella azione: il che si chiama Volere. Ora una tal Potenza, per confenso di tutti i più nobili Filosofi, sì antichi, che moderni, e per tante ragioni da loro addotte, e molto più per l'infallibile autorità e rivelazione di Cristo Signor nostro, è l' Anima Ragionevole , Sostanza Spirituale, Sostanza immortale, e per cui l' Uomo s'avvicina a gli Angeli stessi. Lascerò, ch'altri cerchi, se la Filosofia giunga a dimostrare con argomenti, come dicono, a priori, questo rilevantissimo punto. A noi basti, che siccome anche da gli effetti chiaramente e evidentemente intendiamo, che c'è uno Spirito onnipotentissimo, Creatore, Padrone e Regolatore del tutto: così da gli effetti possiamo bastantemente comprendere l'esistenza e verità di questi

questi altri Spiriti, uniti al Corpo umano, creature e servi di quel beatissimo Spirito Creatore, che si chiama Iddio. Così l'intese anche un Gentile, cioè Tullio, che scrive nella Tusculana I. Mentem hominis, quamvis eam non videas, ut Deum non vides, tamen ut Deum agnoscis ex operibus ejus, sic ex memoria rerum, & inventione, & celeritate motus, omnique pulcbritudine Virtutis, vim divinam Mentis agnoscito. Il pensare, l'intendere, il raziocinare, l'astraere, il prescindere, il conoscere le cagioni e relazioni delle cose, e gli universali delle medesime, e tanti altri atti dell'Intelletto nostro, che arrivano alle mirabili speculazioni dell' Algebra, della Geometria, della Metafifica, e della Teologia: son cose, delle quali non si può mai intendere, che possa essere Artefice e cazione la Materia, e il Corpo. E quando anche noi ammettessimo qualche principio e barlume di discorso ne Bruti, pure prendendo anche i più sagaci fra li Bruti, sì smoderata è la differenza fra essi e l'Uomo, che non apparisce tra loro proporzione alcuna. E quando ancora si volesse sar torza col paragone d'essi Bruti, sorse converrebbe più tosto ammettere sussissenti in qualche guisa l'Anime d'essi Bruti dopo la morte de loro Corpi, che negare la fussistenza e immortalità dell'Anime Ragionevoli, terminata che è la loro unione co i Corpi. Tanto più ancora traspare alzarsi sopra la natura de Corpi la natura di quest' Anima, al vedere, ch'ella è dentro di noi come un Principe dispotico, il cui Volere non è violentato da forza veruna interna, non è mai determinato o necessitato da cagione esterna, superiore o predominante; perchè sempre sta in potere dell' Anima il cominciare e fermare il movimento e corfo de penfieri, l'operare, e il non operare; l'eleggere, e il non eleggere; l'amare, e il non amare. Questo gran Principio, che ognuno, posta qualche attenzione, sente, o paò fentire in fe stesso, e che opera, o è atto ad operare con consiglio, con ragione, e fempre con qualche fine a se proposto: ben può bastare per pruova, che oltre al Corpo nostro v'ha in questo Corpo un' Abitatore d'alta sfera, che vive, opera, e comanda con leggi, forze, e maniere, diverse affatto da quelle della Materia, incapace per se stessa di somiglianti operazioni; e può distinguere con idee chiare il Bene dal Male, il Vero dal Falso, il Bello dal Brutto. Figuriamoci, che Dio in questo punto creasse uno Spirito ( giacchè niun Filosofo, che abbia senno, osa negare la possibilità di tali Spiriti) e l'unisse ad un Corpo organizzato come il nostro; potrebbe egli questo Spirito fare di più, che non faccia l'Anima nostra? Ma mirando noi ciò, che fa, o può fare l'Anima umana, dobbiam per conconfeguente conchiudere, ch'effa non è Materia, nè modificazione di Materia, ma appunto uno Spirito, e foftanza fiprituale. Che s'ella è Softanza Spirituale, ne vien poi per confeguenza, che la medefima fia anche immortale; perciocchè fecondo le leggi ordinarie della Natura, ninna Softanza creata da Dio mati fa nuichila; nè la morte fleffa del Corpo annienta punto nè poco effo Corpo, perciocchè gli toglie folamente l'unione, che aveva coll' Anima, e le varie modificazioni fue, che non fono foftanze, ma folamente Accidenti, e la Softanza fue dura come prima.

La propria e principal fede dell'Anima Ragionevole ho detto, che è polfa nel Cerebro umano, e quivi ella efercita, q'quantunque la maniera ne fia a noi, o almeno a me, ignota) tutti gli atti a fe uniformi, cioè gli Spirituali; e di più fool comando tanti altri Materiali fecondo la dipendenza, che da lei ha il Corpo, finchè è feco unita. Ora ellà è, che apprende tutte le finazioni; che fi fanno ineflo noi, e conofice le Immagini de gli oggetti, appena giun-cal Cervello. Un'ingganofa offervazione fiq quella di Publio Mi-

mo nel Secolo aureo della Latinità, allorchè disse:

Caeci funt oculi, quum Animus alias res agit. Se l'Anima è fiffa in qualche pensiero (il che vien da noi chiamato Astrazione) allora gli Occhi non veggono, le Orecchie non ascoltano, perchè il Padrone della casa non dà in quel punto udienza a a gli oggetti esterni. E questa medesima Anima quella è, che confultando le ricevute Immagini, ne confidera le forme, e le qualità. ne scorge le relazioni, e le contrarietà. Ella sa combinare insieme disparate Immagini, e misurandole colle Idee, o regole, e Massime superiori delle cose, scorge se sono conformi o difformi, cioè ne scuopre il Vero o il Falso; il Buono o il Cattivo; il Brutto o il Bello. Ma quel che è più, da queste Immagini, e Idee comparate insieme, ella deduce Immagini e cognizioni nuove Spirituali, e fabbrica Affiomi, e Concetti puramente Intellettuali, e fa altri mirabili lavori, alzandosi sopra la Materia, e senza più dipendere dall' ajuto de Sensi. Tutto questo operare della Mente umana si fa ne segreti gabinetti del nostro Cervello. Buonamente si figura il volgo ignorante di uscire fuor di se stesso co suoi Pensieri. Pargli d'essere nel podere, da cui s'è partito; corre per le vie di Roma, in cui abitò qualche tempo; vagheggia una persona amata, ma che è lontana, qualichè si trovasse alla presenza di lei. Ma altro viaggio non fa l'Anima co suoi Pensieri, che scorrere per le cellette del proprio Cervello, fermandosi ove a lei piace, mirando ed esaminando le Im-

magini

magini di que' Luoghi, e di quella perfona, prima ivi impresse colla mediazione de Sensi, la vista delle quali le fa in certa guisa sembrare davanti a se gli stessi originali lontani oggetti. Così tutto quell' ampio arredo, di cui è ricca la Fantasia, o sia il Cerebro nostro. diventa un Libro, in cui va continuamente leggendo l' Anima, e vi legge anche allora che ci troviam fopiti dal fonno; movendofi le Immagini ivi raccolte in varie maniere, ora dilettevoli, ora nojole, talvolta affatto scomposte e mostruose, ed altre volte sì ingegnose, e con tal filo d'ordine e di ragionamento, che fembra necessario il confessare, esfere l' Anima almeno allora non semplice spettatrice, ma anche attrice nella Scena di que Sogni, quantunque durante il fonno, cessi in lei il libero Arbitrio, che è la più signorile ed essenziale perfezione dello Spirito umano. Per altro è d'opinione il Cartesio, che l'Anima sempre pensi, e pensi infino ne bambini non peranche usciti del seno delle lor madri. Ma se ciò può chiamarsi cosa dubbiosa ed ineerta: egli è ben certo, ed io con chiunque dormendo fogna ne ho la sperienza in pronto: che noi talvolta fogniamo avventure non mai da noi intese, nè a noi accadute, sì ben filate. con riflessioni acute, con detti ingegnosi, con malizie ed altre finezze; che attribuir tutto al lavorio della fola Fantalia par troppo, ed è un trasserire in essa Fantasia il potere dell'Anima ragionevole. Oh buon Dio, quante cose abbiamo in noi, che noi non intendiamo! Intendo io nondimeno in queste medesime tenebre l'inarrivabil possanza, e Sapienza vostra, che ha saputo sar cose cotanto superiori all'intendimento di noi, che pure crediamo di saper tanto. Ma se l'Anima, o fia la Mente, affiste a i Sogni, e a lei son da attribuire tante belle tele, che si sormano talvolta nelle nostre teste in sognando: onde poi viene, che i più de i Sogni si truovano sì disordinati e chimerici? E perchè avendo l'Anima ne Sogni ben filati forza di Riflettere, ed essendo agente, nè solamente paziente, fino a poter combinare anche allora vari Fantasmi, e formarne de i non impressi mai prima nella Fantafia: tuttavia certo è, ch'essa è priva in quel punto della Libertà necessaria alle Azioni Morali? Aveva io proposto questo argomento, e alcun'altro spettante a i Sogni, come cosa degna delle sue prosonde meditazioni, al celebre Filosofo de'nostri tempi D. Tommaso Campailla Siciliano; aveva egli anche assunto di trattarne: ma forse i correnti sconcerti della misera Italia hanno impedito a lui il pensarvi, o a me il ricevere sopra ciò i di lui penfamenti.

Abbiam detto, che il Corpo ha dipendenza dall' Anima in assaissime

fime operazioni fue, non effendoci cofa più nota, quanto che comandando la Volontà, o sia l'Anima dell'Uomo, il movimento alle membra del Corpo, o pure il riposo, se non v'ha impedimento straniero, al comandamento succede tosto l'effetto. Ma conviene ora aggiugnere (e questo si comincerà ad avvicinare oramai all'argomento, che abbiam proposto) che anche l'Anima vicendevolmente è in moltissime sue sunzioni ed operazioni dipendente dal Corpo. Da alcuni faggi Filosofi non è creduto vero quell'assioma Aristotelico: Che nulla è nell' Intelletto, che prima non sia nel Senso; perciocche siccome abbiam detto, si danno affaissime nozioni, concetti, e idee puramente spirituali, che l'Anima propriamente non ha ricevuto da i Sensi. Lo stesso trattar noi di Dio, e dello Spirito, o sia della Mente umana, si eseguisce con Pensieri, e Concetti, che non vengono da i Sensi, nè dal Regno Fisico, ma sono sopra la Materia, e separati da ogni idea e mistura di Corpo, e perciò chiamati nelle Scuole Metafisci. Quindi è, che Santo Agostino nel Trattato dello Spirito e della Lettera parlando di chi vuol conoscere l'essenza dell'Anima sua, dice ch'egli (1) dee rimuovere dall' idea, che se ne forma, tutte le nozioni o cognizioni, che si ricevono dal di fuori per via de Sensi. Perciocchè tut. te le Immagini, che vengono da Corpi, e le lor somiglianze, traccie, sensazioni, immaginazioni e vestigia d'essi impresse nella Memoria, quando ci fan fovvenire de gli oggetti colla reminifeenza, appartengono all' Uomo esteriore. Ma se è suggetta a gravi dissicultà questa universale sentenza de Peripatetici, egli è nondimeno verissimo, che l'Anima nostra dipende da i Sensi per apprendere e conoscere tutto l' ampio paese de gli oggetti Fisici, ch'ella non arriverebbe mai a comprendere per se stessa. Verissimo è altresì, che sulle Immagini ricevute col foccorfo de' Sensi, ella forma, o può formare innumerabili Concetti, Giudizi, e Raziocini, che servono, o possono servire alla vita Animale e Morale dell' Uomo. Certissimo è finalmente, che per mezzo de Sensi, cioè della vista o dell'udito, e di segni materiali, l'Anima nostra apprende, o può apprendere un infinito numero di notizie e Concetti spirituali da gli altri Uomini, comunicando noi l'uno all'altro per tal via i nostri Pensieri, e imparandosi così per l'ordinario l' Arti, e le Scienze. E per conseguente ha essa Anima bifogno de Nervi, o fia de gli Spiriti animali, cioè de gli organi del Senfo, che rapportino al Cervello le Immagini de gli oggetti, e de i movimenti de Corpi. E molto più abbifogna del medefimo

<sup>[\*]</sup> Removest erge a confideratione fus omnes notities, que per Corporis fenfus extrinfecul accipiuntur. Que namone Corporalis funt, ecoumque fimilitedines, fenfus, de imaginationes in memoria infine, quas recordando reminiferantur, de atterform hondinen perspent.

Cervello, sì perchè in esso vanno a schierarsi e conficcarsi le pitturette (mi fia lecito il così appellarle) de Corpi provenienti da i Senfi; e sì perchè, ficcome abbiamo poco fa offervato, nella stessa massa del Cervello l'Anima imprime e mette in serbo i segni di quelle cognizioni, giudizi, raziocini, assiomi, e altri simili Concetti e Pensieri Spirituali, ch'ella ha ricevuto da altri, o ha formato nell' interno suo tribunale. Tutto questo convien confessarlo; e possiam bene noi dar nelle trombe, ed efaltare quanto vogliamo l'Anima dell' Uomo, e la sua dignità, chiamandola Regina e Padrona in esfo noi, e il Corpo un suo basso Ministro, anzi vilissimo Servo: checerto non disdicono sì fatti nomi, ove si sa comparazione di Spirito e di Materia; di Creatura intelligente ed agente, e di Creatura puramente corporea e passiva. Ma io starei volontieri a vedere, cosa sarebbe un Re, anche d'ampio paese, anche provveduto di qualche Ministro e Consigliere, ma privo affatto di Sudditi e Servi. A chi comanderebbe egli allora? Chi trafficherebbe e coltiverebbe le terre per lui? chi porterebbe l'armi in disesa di lui, e a lui pagherebbe i tributi? In una parola chi faticherebbe continuamente a i comodi, alla guardia, alle delizie di questo Re? Ora altrettanto è da dire dell' Anima rispetto al Corpo. Con una strettissima unione ha il sapientissimo Artefice Dio legate insieme queste due disparate fostanze, affinche da ambedue risulti un maraviglioso composto, che fi chiama l'Uomo, e che tutte e due abbiano fra loro un'attuale scambievol dipendenza, quantunque la nobiltà dell' Anima ecceda di troppo quella del Corpo.

## CAPO III.

Come i Costumi dell'Uomo possano in parte dipendere dal Corpo, secondo la varietà delle teste umane.

P ofit i principi faqui da noi divifati, vegaiamo ora mái a chiarte, come i coltuni delle Umon, » le fue operazioni Moralit, pofiano in certa guid dipendere anche dal Corpo, benche fia coltante, che la fota dipendere anche dal Corpo, benche in coltune, che la fota dipendere anche dal Corpo, benche in coltume del coltume del principa di coltume del principa di coltume del principa di coltume del principa del la medicina del principa del principa del la medicina fescie. Questa intigas Varietà d'inclinazioni, di paffioni, di chima fescie.

### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. III.

forze, di forme di vivere, d'azioni, e di fimili altre cofe, non fi può tacere, è un'elogio perpetuo della Ricchezza e Sapienza di Dio, il quale volendo fabbricare bellissimo e graziosissimo quel Mondo, che è da noi conofciuto, ha voluto, che l'effere Vario ne fuoi oggetti ed aspetti, sia una delle sue principali vaghezze e prerogative. Sia permello a me di ritoccar questo punto, per invogliar maggiormente i disattenti e pigri nostri intendimenti ad ammirar le Opere di Dio, e a conoscer Dio in quelle Opere stesse. Sarebbe certo una povertà e rozzezza quella di un Palazzo o Giardino Reale, che non avesse se non arredi, e ornamenti benchè superbi, pure d' una fola fatta, e fe non alberi, fiori, e verzure d'una fola specie. Però il fovrano Architetto del tutto ha mirabilmente efeguito il pensiero di comparire diviziosissimo, e immenso nelle sue produzioni, col fine insieme di porgere un perenne spettacolo di maraviglia e diletto a noi sue Creature ragionevoli, mercè di un tanto e sì vario sforzo di fatture, l'una dall'altra diversissime, che compariscono in questo nostro Mondo. Vari son gli Elementi, varie le stagioni, varia la fuperficie della Terra, vari gli Alberi, i Grani, i Fiori, i Frutti, e l'Erbe; distinti gl'Insetti, gli Uccelli, i Quadrupedi, i Rettili, le Chiocciole, i Pesci, in tante e sì differenti classi e tribu; e queste classi divise e sottodivise in tante altre, tutte l'una dall'altre diversissime. Le pietre stesse, le gemme, i metalli, i minerali, i foffili, i marmi, i liquori, e tant' altre opere, che noi chiamiamo parti della Natura, sì notabilmente diversi fra loro, continuamente ci danno ne gli occhi, oltre a i fuoni, e movimenti, e fapori, e colori, e odori, che s'incontrano sì diversi in tanti e tanti oggetti. C'è di più: nelle stesse classi e specie di produzioni Naturali, intutte, o quasi tutte possiam mirare e ammirare la Varietà, fra gli stessi individui, essendo un Cavallo, per cagion d'esempio, un Cane, un Colombo, diffimili da gli altri nella statura, nel colore, nelle azioni, nelle sattezze, e diversi i Cavalli, i Cani di un paese da quei dell'altro. Nè tanto è bastato al ricchissimo divino Facitore : ha costituita una Varietà maravigliosa anche nelle figure di tutti questi Corpi inanimati, e ne gl'istinti, nelle sorze, nelle abitazioni, ne gl' impieghi, nella generazione, e ne lavori di tanti e sì diversi Corpi animati. Gran Libro, che è questo, che in ogni parola, fillaba, cd accento, grida che c'è Dio, e questo Dio tutto mirabile nell'Opere sue. Ne si ferma egli qui. Ci rappresenta in oltre tutto di un' altra importantissima Varietà coll'andare mutando, cioè rinovando gl'individui di tante specie di vari Fiori, Frutti, Erbe, Piante,

Animali ec.; cose tutte, ch'egli ha voluto perciò suggette alla corruzione e generazione. Siccome la bellezza d'un Teatro confifte nella diversità de gli Attori, de i canti, de i suoni, de gli abiti, delle macchine, e nella varietà delle Opere, delle scene, delle peripezie; perciocchè il mirare o l'udir sempre le medesime cose, e il moltiplicare unicamente la stessa cosa, per nobile e bella che sia, non cagiona più nè maraviglia, nè diletto; anzi genera fazietà e difgusto: così Iddio, infinitamente più ricco, più saggio, più inventore, di quel che possano essere tutte le Creature sue ragionevoli, del continuo introduce scene e comparse nuove in questo teatro del Mondo, col fare che l'innumerabile stuolo delle Creature vegetabili, e sensitive, e ragionevoli, si vada con perpetuo ordine, che a gl'ignoranti sembra disordine, cangiando; coll' aver'egli statuito, ch' esse fatture sue, benchè sì artificiosamente lavorate, non durino troppo lungamente sulla Terra, ma vivano, chi moltissimi, chi pochi anni, quali ristrette al corso di soli mesi, e quali di pochi giorni, e tutte vadano in fine a sciogliers ne loro principi, con sostituirne egli dell'altre nuove fimili nelle loro specie, ma dissimili ne gl'individui, con quel triviale, e pure sempre ammirabil mezzo, che da noi si noma Generazione. Ora a tutto questo sì patente studio della Varieta, nè pure abbozzato con queste poche linee, conviene por mente, per lodarne il sapientissimo ed inesausto divino Artefice, ed ammirame l'ampiezza e vaghezza, e per porere da questo nostro, che è ben picciolo Mondo, dedurre e immaginare, cosa potrà aver fatto quel Maestro d'infinita potenza in tanti altri senza comparazione più vasti Mondi, de quali appena un punto serisce quaggiù i nostri occhi, come sono le Stelle a noi visibili, e verisimilmente tante altre a nor invisibili, perchè troppo da noi lontane. E che non potrà egli aver fatto nel Regno della sua Beatitudine, destinato per ricompensa e delizie eterne anche a' suoi Servi, come c'insegna l'infallibil testo delle sue divine Scritture? Aggiungasi, che l' offervazione di questa tanto ricercata Varietà nel Mondo nostro. può e dee chiudere la bocca a tutti quegl' ignoranti o temerari, i quali al mirare certe parti di questo Tutto o disgustose a'nostri senfi, o nocive al Corpo nostro, e tanti errori, scelleraggini, e peccati, che pajono difordini e difetti in questa gran macchina, ofano prorompere se non in aperte o esterne, almeno in segrete voci e dubitazioni intorno alla Sapienza, e al magisterio di Dio: quasichè non sia debito di noi, che siamo vilissime e stolte Creature, anzi un nulla, ogni qual volta ci vogliam paragonare coll'immenfo Architetto no-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP.III.

stro, l'adorare e credere giudiciosa e saggia ogni produzione di lui appunto perchè farta da lui, da che la riconosciamo e consessiam tale in tante altre innumerabili fatture fue; e quafiche possa il corto guardo nostro scoprire tutti gli arcani e i fini della Mente infinita, che ha creato e regge il Mondo, in cui ora viviamo. Ma certo uno di questi fini si è l'aver egli voluto introdurre e insieme mantenere sempre mai il pregio della Varietà, che è uno de i costitutivi della Bellezza, a formare l'ampia estension delle cose, nella quale concorrono anche i Mostri, e tutto ciò, che può parere per corta nostra intelligenza difetto e disordine nelle Opere di Dio. Imperocchè ficcome a dare maggior rifalto al giorno, e alla luce, fervono le notti, e l'ombre; a maggiormente far comprendere e sentire l'ameno d'una piana, verdeggiante, e fruttisera Campagna, serve lo scoscefo e spelato orrore di una rupe: così quei, che noi appelliamo Mali Fisici sulla Terra, oltre all'essere, o poter essere Beni, se non rispetto a noi, rispetto ad altri usi, e rispetto ad altre Creature e parti di questo Tutto, eseguiscono ancora l'ufizio, di sar vie più risaltare i Beni, che son diffusi per la Terra, e costituiscono anch'esfi, fecondo l'intenzione avuta da Dio di sfoggiare nella Varietà, la Persezione e Bellezza dell' Universo.

Rivolgiamoci ora all' Uomo, che è la parte pù nobile delle Creature, foggiornanti nel globo della Terra, e a cui principalmente ha dato Iddio l'uso e dominio di tant'altre Creature e Corpi terreni animati o inanimati: ancor qui può effere oggetto di stupore, e dee certo effere motivo di glorificare l'Autore fovrano e ingegnofissimo. il mirare quali un'altro Mondo, cioè una Varietà ampiissima, e fenza fine, che passa non meno fra essi Uomini, che fra le lorooperazioni. Tante Arti, tante Scienze, tante manifatture, tanti strumenti , ornamenti , fabbriche , giardini , e altre innumerabili opere delle mani de gli Uomini o per vestirci, o per difenderci, o per erudirci, o per servire alle delizie de gli occhi, dell'udito, e del palato, son tutte invenzioni di queste nobili Creature, per le quali s'è introdotta nel Mondo un'altra graziofissima incredibile Varietà di cose. E lodiamone pur gli Uomini, che nol contendo: ma con ricordarci di lodare nello stesso tempo incomparabilmente più, chi nel formar l'Uomo gli ha data infieme tanta industria, penetrazione, e forza d'Ingegno. Mirifi appreffo, quanta diffomiglianza di fattezze, di colori, di Linguaggi, di maniere di vivere, d'abitazioni, di cibi, di abiti, di suoni, di giuochi, e d'altri infiniti lavori, e riti, comparifca fra i Popoli d'una Nazione, e quelli

dell' altre . E tra il Popolo d'una stessa Nazione l'abbiam pure continuamente tutto di fotto gli occhi la fomma diversità delle Inclinazioni, de gl' Ingegni, de Costumi, dell'abilità. Ma ciò, che maggiormente ci dovrebbe empiere di maraviglia, si è la diversità di tre oggetti nell' Uomo, cioè il fuo Volto, la fua Voce, la fua Scrittura. Fra tanti millioni d'Uomini, che foggiornano fulla Terra, difficilmente fi troverà uno, che non fia differente molto o poco nella facciata del volto fuo da quella de gli altri; differente nel tuono della voce; differente, fe fa scrivere, ne' caratteri suoi: invenzione stupenda, e insieme tanto salutevole per l'umano commerzio, e perciò voluta da quel sapientissimo Autore, che tutti ci sorma : perciocchè fe così non fosse, chi può dire quante frodi e ribalderie allignerebbono nel Mondo? certo niun faprebbe, come guar-

darfi dall'altro, e tutto finirebbe in difordine e confusione.

In tanta Varietà d'Uomini, e di cose, che procedono dall' Uomo, o fono negli Uomini, ho io mischiato quella ancora de Costumi, o sia delle Azioni Morali; e di questa appunto convien ora trattare ex professo. Onde è, chiediamolo pure, tanta disparità fra un' Uomo e l'altro? Alcuni d'Indole così buona, altri di sì cattiva? Questi seguaci unicamento delle Virtù, quelli de Vizj? In certuni sì ben regolate le Paffioni, in altri sì rigogliofe e sfrenate? Non possiam negarlo: alcuni sono ornamento del Mondo, altri peso; alcuni sì utili, ed altri sì incomodi al civile commerzio, di modo che noi rimiriamo una continua scena di Beni e di Mali Fisici, di Beni e Mali Morali, che talvolta eccita tumulti nell'Intelletto de i superbi, o troppo curiosi Mortali, che vorrebbono e non sanno intendere, come da un Dio perfettamente Saggio, e infinitamente Buono, possa procedere una fabbrica e un reggimento tale, che sembra involvere in se tanti disordini, slogamenti, e oggetti di cenfura. Proruppero perciò anticamente in orride fentenze e ripieghi facrileghi i Manichei; e a'dì nostri s'è veduto anche taluno andare mendicando con cuor giojofo ammiratori in rinovare questa battaglia, e fare il processo a Dio, e a chi sostenta l'onore di Dio, divenuto protettore egli e tromba, anzi esageratore di si satti deliri, fotto pretesto di difendere la Fede contra la Ragione: quando tutte le fottigliezze fue vanno a mettere affatto la Fede fotto i piedi della creduta Ragione. Ma offerviam di paffaggio, che l'Altiffimo Iddio, fecondissimo ne suoi trovati, vario ne medesimi, ha creato diversissimi ordini di Creature a noi note, con una mirabil gradazione d'artificio, cominciando dalle la vorate con femplice magistero, e ascendendo fino

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. III.

all' Uomo, che fulla Terra è l'Opera più bella ed ingegnosa delle fue mani. Son tutte queste Opere perfette nel genere suo, benchè paragonata l'una coll'altra, polla fembrar l'una perfetta, e l'altra imperfetta; l'una bella, e l'altra brutta e difettosa. E pure non è fecondo la lor Natura e sfera da più una mano, che un piede nell" Uomo; nè da meno una Formica e un Ragnatello, che un Cavallo e un Elefante; perciocchè tutti egregiamente fanno quella figura nel Teatro del Mondo, che Dio ha inteso in formarli. Ora l' Uomo noi sappiamo dalle divine Carre, che su nell'origine sua arricchito dall' Altissimo di vari doni, che per la disubbidienza sua in parte cessarono. Ma così ancora come è di presente l'Uomo, eglir è Opera perfetta di quel fovrano Artefice, di modo che se anche da principio tale qual ora è avesse Dio voluto sormarlo, nè più nè meno sarebbe da glorificare la bontà e Sapienza di un sì maravigliofo Architerto. Imperciocchè ficcome egli in formare un verme da feta non era tenuto a dargli se non quelle proprietà e doti, che si convenivano a questa determinata. Creatura sensitiva : così nell'architertare l' Uomo, niuna obbligazione avea di concedergli altra struttura, e altre doti e doni, che quelli che costituiscono un' Animale dotato di Ragione, e di Arbitrio, libero a fare il Bene e il Male, e di somministrargli bastevoli ajuti, onde potesse, volendo, astenersi dal Male, e operare il Bene, senza mai forzarlo egli all' uno o all'altro. Oltre di che nel folo Mondo, che noi Terra chiamiamo, non è ristretta la potenza e sapienza di Dio Greatore. Egliha creato affaiffimi altri, e forse innumerabili Mondi. Tali sono le Stelle tutte, maggiori (a riferva di alcuni Pianeti) che la nostra-Terra. Però può avere quel gran Monarca innumerabili altri Ordini di Creature ignote a noi in tanti altri vastissimi Regni della sua Monarchia; e certo uno ne ha di Creature ragionevoli, che godono folamente la beata necessità, o se vogliam dire la sola Libertà di operare il Bene, senza mai potere o volere operar' il Male; e questi in eterna gloria si stan godendo lui e il suo beatissimo Regno. Ma Iddio nel formar gli Uomini viatori fulla Terra, ha voluto formare non Angeli , ma Uomini . Cioè ha voluto questi liberi e indeterminati nelle loro Azioni morali quaggiù : e se tali eglino sono secondo l'istituzione del loro Artefice: chi non dirà, che sieno perfetti nel genere loro? e chi si maraviglierà, che Creature create con questa Libertà, determinino se stesse volontariamente talvolta anche al Male, e a i Peccati, se questa è una conseguenza della lor propria costituzione? Basta bene, secome dimostrano i Teo-

20

logi Cattolici, che Dio non concorre al formale de Peccati; che Dio non manca ad alcuno de gli ajuti sufficienti ad operare il Bene: e ch'egli non ha creata Anima alcuna ragionevole folamente a i gastigi e alle pene. Del resto i Mali Morali, che si mirano sulla Terra, da che Dio per amore della Varietà, e per altri più alti suoi fini, ha voluto fabbricare questa serie di Creature colla Libertà di poter eleggere tanto il Bene come il Male, ognun vede che fon da attribuire alla fola Creatura, che di questa Libertà si vale a suo talento, e può ancora non valersene, se così le è in grado. E per conto poi de'Mali Fisici, questi non son da dire tali rispetto all' Universo, che è costituito di tant'altri Mondi, diversi dal nostro Terracqueo, ed è perfetto, e dura perfetto in se stesso. Sono anch'essi una indispensabil conseguenza delle Leggi , colle quali Dio ha creato e architettato i Corpi, e impresso il moto nell'Universo. Sarà cosa in suo genere persetta una mostra da orologio; ma perchè questa a cagione della pressione, o resistenza di qualche Corpo straniero cominci a svariare, o si fermi: chi dirà che lasci d'essere eccellente l'Artefice suo? Così avendo voluto Iddio formare il Corpo umano, che si movesse in tante guise, e ricevesse le Immagini de Corpi esterni, e facesse tant'altre stupende funzioni, dovea farlo di materia parte fluida, parte molle, e parte folida, lavorata con sì bel magistero, come noi la osserviamo; e non già dovea farlo nè di folo oro, nè di bronzo, nè di marmo, o d'altra foda materia. Ma avendo così formato il Corpo nostro, per conseguenza egli ha da effere sottoposto all'urto e alla pressione de gli altri Corpi, e alle Leggi, che egli impresse nella lor creazione in questi Corpi, di modo che ficcome chi pretendesse che non si logorasse una casa, una tela, un legno; che non fi rompesse un vetro, cadendo in terra; che una spada spinta contro alla carne d'un' Uomo, non la forasse: avrebbe una stolta pretensione, e vorrebbe obbligare Iddio a fare tanti miracoli, e a rompere le Leggi, ch'egli ha prescritto in sormare la Natura, e la varia scena di tante fatture, che son sulla Terra, e l'ordine de i lor movimenti. Così lo stesso fallerebbe, pretendendo che il Corpo umano non avesse da essere sottoposto a malattie, a pestilenze, a carestie, e ad altri fimili, che noi rispetto a noi stessi chiamiamo Mali e sconcerti, ma sono concerti secondo la Natura, cioè nell' Armonia delle leggi stabilite da Dio fra le parti di quello Mondo, che è tutto perfettissimo nell'essere ed ordine suo. Per quelle stesse Leggi della Natura, per cui naicono i Fiori nella Primavera, e cadono le foglie de gli Alberi accostandosi il Verno:

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. III.

per le medefime nascono i Morbi, e la Morte steffa. In vece dunque di alzare temerar judbi contra del fapientiffimo Artefice nostro, in vece di dimenticare obbrobriofamente, chi egli sia, e chi siamo noi, cioè in vece di bettemmiare: s'ha da rivolgere lo fludio nostro a fare in guisa, che dal canto nostro non operiamo giammai il Maele Morale, ma rettamente camminiamo mai s'empre per levi edela Giustizia davanti a gli occhi del fommo Padrono Dio, e de gli altri mortali, giacchè egli ha benal voluto noi Liberi nelle nostre azioni, ma ci desidera nello stesso del tempo Buoni e Santi; e vuole aziunci a desifera nel propone immensi premi, fe tali in fatti-faremo. A questo ci può e ci der sopra ogni altra cosa condurre co' fuoi celesti integnamenti la vera e fantifisma Religione, che prosfessamo; c a questo ancora può guidarci co' suoi il umi la Fislossa de Costimui, la quale dopo tanti valtri no preso anchi oqui ad abbozzare.

Ed oramai entrando nella materia dico, che a ben discernere, onde proceda tanta varietà d'Azioni Morali, ora buone, ora cattive de gli Uomini, o sia le Virtù e i Vizj delle Creature ragionevoli che albergano fulla Terra, fa di mestieri l'attentamente considerare non men l' Anima, che il Corpo dell' Uomo. L' Anima, ficcome quella, che è la fola vera cagione di tutte le operazioni Morali dell' Uomo, perchè unicamente in essa è riposta la forza dell'operare moralmente, e la virtù elettiva del Bene e Male Morale. Il Corpo, perch'esso nel medesimo tempo può essere cagione occasionale all' Anima di varie Senfazioni, e Passioni, che in esso noi proviamo, e di produrre per cagion d'esse atti o lodevoli o biasimoveli in genere di Costumi. Noi trattando de i Costumi non sogliamo aver l'occhio, che alla Potenza, madre propria de medefimi, cioè alla Volontà, in cui mano sta l'eleggere o il non eleggere, il determinars, o il non determinarsi a così fatte azioni; e insieme all'Intelletto, o sia a quell'altra Potenza dell'Anima nostra, la quale chiamiamo Mente, e che è la Configliera e direttrice di questa Volontà. Ma sa d'uopo, che miriamo anche al Corpo, e al commerzio, che passa fra Esso, e l'Anima; giacchè queste due sostanze, per altro sì diverse tra loro, sono sì strettamente unite insieme, finche dura la nostra Vita quaggiù, e perchè il Corpo umano di troppo è necessario all' Anima per esercitare le funzioni sue, dalle quali pende la produzione e l'ordine de gli umani Costumi. Si suol disputare nelle Scuole, se l'Anime umane tutte sieno della medesima specie, o pure di specie disferenti, cioè se tutte portino con seco le stesse inclinazioni, forze, e doti. E motivo ben giusto vien somministrato

a sì fatta quistione dal trovar noi tanta diversità fra gli Uomini nella lor indole, attività, ed elezioni, e dal trovare azioni Morali cotanto dissimili in chi pure ha simile la Natura. Son forse l'Anime diverse l'una dall'altra, siccome al certo son diversi i Corpi nostri nelle lor qualità, forze, ed attributi? A me non dà l'animo di fospettare, non che di dire, che sulla diversa formazione e valentìa originaria delle Anime si possa risondere questo patente divario nel loro eleggere ed operare; perciocchè immediatamente sono create da Dio, e sono sostanze incorporee l'una all'altra in tutto simili . All'unione dunque del Corpo, e a vari effetti e conseguenze di questa unione riferir si dee quel divenire più o meno difettose, gagliarde, o debili nelle operazioni loro le Anime umane, e il contraere un disordinato pendio all'amore delle cose corporee e terrene; per cui poscia elleno così spesso si veggono prorompere in elezioni riprovate dalla diritta Ragione, e dalla Legge santa di Dio. E perciocchè i Corpi nostri, tuttochè nelle lor parti, e nel loro tutto sieno uniformi, pure fon fra di loro ordinariamente diffomiglianti e difuguali in qualche parte della loro struttura e nelle forze di queste medefime parti: perciò può e suole una tale diversità, oltre ad altre cagioni, divenir'occasione della diversità dell'operar delle Anime, il quale nondimeno giammai non lascia d'essere Libero ed Elettivo. non arrivando mai le forze del Corpo, se il Cerebro non si guasta, a togliere all' Anima il nobilissimo pregio della Libertà ne gli Atta Morali. Può solamente il Corpo influire, ma non mai costrignere l'Anima alla produzione di questi Atti.

Ora il divario, che per conto della parte Corporea paffa fra l'untUmon e l'altro, oni poffiamo artiribuiro alla differente maffa e firuttura del fino Cervello, o pure alla diversa tattiudine de i finoi Spirità
Asimali, i quali abbiami detto concorrer come vicoli a rapportare
i Fantafimi delle cofe al Cervello, per imprimerli in effo, e fono i
famigli dell' Anima per muovere il Corpo. Può effere il Cerverso d'
uno meglio architettato, e provveduto di migliori Spiriti, che l'altro. E medefimamente perche tali Spiriti (per quanto viven creduto) si formano della parte più pura e fottile del Sangue delle Arterie; e il Sangue può effere di qualiti troppo diverse ne diverse fiuggetti: perciò gran differenza può effere tra gli Spiriti d'un' Uomo,
quelli d'un' altro. Talunon in oltre ne patria inopia; e da altri non
il potrà vantare di quella attività, che pur firichinede a fare or quefia, or quella finzione dell' Anima, o del Corpo. A foopri poficia, se abiti in buono o cattivo albergo lo Spirito dell' Uomo, potrà.

### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. III.

rà non di rado fervire il frontissizio del volto, o sia la Fisonomia: Ma più che oggi altro mezzo a scoprire, come sia architerato l'interno dell' Uomo, è valevole l'udirio parlare, perchè il discorso è una mostra ficura del fondaco figereo dell' Uomo. Parla, affinchè io ti vegga, disse un giorno Diogene, quel bizzarro Fisoso dell' antichità, a chi sia uli prefentato per diventi su Discepolo. E così pure dobbiam noi paticare. Una scorsa di ragionamento, un Libo, e insino una pisola, o altro Componimento d'un Uomo, possono per lo più effere spie verdische dell' eccellente o meschina situata interna del suo Care del socio del componimento d'un Uomo, possono per lo più effere spie verdische dell' eccellente o meschina situata interna del suo Cervello, e se livi si nascondano spiriti di molta o poca energia, e se l'Anima abbia o non abbia libero il passagei in que nascondigni all'esfercizio delle innate suo france si con un estado del socio dell'accio dell'estante suche suche suche dell'esception dell'estato dell'estante suche suche

Ma che alla diversità di tali Spiriti spezialmente si possa attribuire la varietà de talenti delle persone, pare a me che abbastanza rossa dedursi dall'osservare persone di gran sapere, e di gran senno, ma che in voler comunicare ad altrui i lor pensieri son rozzi, oscuri, e mancanti di parole, non che di leggiadria di parole. Segno è ben questo, esfere ottima la struttura del loro Cervello, ma scarfeggiare eglino di quegli Spiriti vivaci, che dal Cerebro paffano alla Lingua, e muovono con rapidezza le Immagini interne delle cofe e delle parole: al contrario d'altri ciarloni e ciarliere, che han tutto il loro Cervello nella Lingua, e che se non parlassero sempre, sarebbono troppo malcontenti di se medesimi e d'altri. Osserviamo in oltre la varia fituazion de paesi. Egli è fuor di dubbio, che maggior vivacità d'Ingegno ha d'ordinario chi nasce ne Climi caldi, che ne freddi, e ne Meridionali, che ne i Settentrionali. Quel gran Mondo, o sia Pianeta del Sole; che ha tanta parte nelle infinite produzioni del nostro picciolo Mondo, quello ancora è, che col suo calore e colle sue particelle focose ajuta l'altro interno calore del Corpo umano a formare gli Spiriti aufiliari alle funzioni dell' Anima. Se in sua vece domina il Freddo esterno, generansi bensì Spiriti, ma spiriti bene spesso grossolani, che daran forza e vigore alle fibre e a i muscoli del Corpo, ma non già que sottilissimi e vivacissimi Spiriti, onde ha bisogno l' Anima per muoversi con velocità nell'interno quartiere del Cerebro nostro. Il troppo calore ancora può nuocere dal suo canto; ma io passo innanzi. Un'altro insigne divario ancora per lo più comparisce fra chi nasce in paesi bassi e umidi, e chi nasce in altri di situazione alta o asciutta, come le colline e i monti, e le parti loro vicine. L'Aria, Elemento di maravigliosa attività, dentro il quale non fa il rozzo volgo, ch'egli sempre nuota,

come i pesci nell' Acqua, non solamente serve al respiro dell' Uomo, e de gli altri Animali, cioè a formare quel sì ben concertato ed armonico moto di tutti i Corpi semoventi, ma eziandio penetra per tutte le parti, e massimamente per le fluide de medesimi Corpi, e sopra tutto nel Sangue, concorrendo anch'essa colla sua virtù elastica a mantener vivido, liquido, e in una continuata tensione e circulazione questo balsamo, da cui si va riparando ciò che per la traspirazione e per altri meati esce continuamente de nostri Corpi. Ora in chi nafce in terreni paludosi, suggetti a spesse nebbie, in una parola d' Aria pefante umida e groffa, non si sogliono per lo più trovare Spiriti d'ugual vigore a gli abitatori delle montagne o colline. Lo Zolfo, i fali, e le particelle ignee, che escono dal terreno, e svolazzano per l'atmosfera, quelli sono, che servono a produrre Spiriti di gran vigore. Ma di questi scarseggiando l'Aria de paesi umidi, e passando i vapori suoi nel Sangue di chi di continuo la respira: da sangue tale difficilmente poi escono Spiriti agilisfimi e di molto orgoglio. Per questo passò in proverbio presso gli antichi l'aria della Beozia, per fignificare di groffo legname chi ivi nasceva. All'incontro a chi è nato ed allevato in luoghi d' Aria pura ed asciutta, questa medesima Aria conferisce colla sua più sorteelasticità maggior brio, e reca per così dire un certo fuoco al Sangue; ed essendo essa impregnata di particelle solfuree, nitrose, o d' altri Sali, quanto ella serve a generarterhe di maggiore efficacia e virtù, altrettanto giova a produrre Spiriti sottilissimi e di somma attività per le funzioni del Corpo e del Cerebro, e per conseguente Uomini più ingegnofi, e Ingegni più pronti, e fottili. Tanto è ciò vero, che passando taluno di State, e in una medesima Provincia, da un fito d' Aria fottile alla groffa, finchè ridotte non fono le parti fluide del fuo Corpo all'equilibrio coll' Aria nuova, ch'ei prende a respirare, e adattati i cannellini sottillissimi de' suoi umori al grosfolano elemento dell'umido paese, egli è suggetto al pericolo di gravi malattie, e talvolta ancor della vita; e può accadere lo stesso, benchè molto più di rado, a chi dall'Aria grossa uscendo va a piantare fua abitazione nella fottile. Non niego io però, che con queste regole non vadano congiunte di molte eccezioni; ma in fine queste son regole, le quali non lasciano d'esser vere per cagion delle loro eccezioni. Può parimente effer cagione di fensibile differenza fra le teste de

gli Uomini, il na(cere ed abitare affai lungi dal Mare, o pure in fua vicinanza. Mefcolanfi coll'Aria le fottih efalazioni faline diquel vafto Elemento, e filtrandofi con effo lei paffano nel Sangue, a cui F 2 fommi-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. III.

fomministrano maggior copia di quelle particelle, onde si formano gli Spiriti più vigorofi; di maniera che pigliando due Popoli fituati nel Clima medefimo, ma l'un d'essi Mediterraneo, e l'altro participante dell' Aria del Mare, la quale a molte miglia entro Terra si stende: più si daranno a conoscere vivaci e meglio forniti di sottigliezza d'Ingegno i vicini, che i lontani al Mare: in quella guisa che per cagione de caldi vapori del Mare certe Isole del Nort patiscono men freddo, che altri paesi Mediterranei, tanto men lontani da i Tropici. E di qua a mio credere viene, che certe Nazioni Settentrionali, in capacità di mente e bontà di Cervello, vanno avanti ad altre anche meno Settentrionali; perchè quelle godono de gli aliti favorevoli del Mare, e queste nò, siccome alberganti in mezzo alla Terra. Lascio io ora qui altre differenze de gli umani Ingegni, che possono avere origine da i Monti, da Fiumi, da i Venti, da gli effluvi diversi de terreni, e da altre cagioni, giacche sarebbe questo un troppo vagare fuori del nostro argomento; e dirò solamente, che il vivere in paese di Repubblica, ed aver parte nel Governo, colle occasioni di affottigliare lo spirito nel trattare di grandi affari, e di avvezzarsi all' Eloquenza delle dispute politiche o forenifi , può contribuire a dirozzare e perfezionare le teste de gli Uomini, con tramandarsi anche parte di questi elevati spiriti da i Padri ne Figliuoli. Lo spirito servile, a cui altri popoli dalla culla sono affuefatti, forse ci fa veder delle reste ottuse, che sotto altro governo farebbono bella comparía. E quivi ancora, dove manca la Libertà, se pure si giugne ad aver qualche parte nel comando come nelle gran Corti, o pure se si abita nelle Città maggiori, dove fuol trovarsi più pulizia, e comodità di coltivare il suo talento . può darsi, che si acquisti qualche grado di persezione, che suori di là non fi otterrebbe.

Or tanta diversità di Cervelli ed Ingegni entra anch' esta in quel maesluo dislegno, che dicemmo conceptuo nella fapientissima men-te di Dio, allorchè formò questo nostro globo Terracqueo, cioè di voler qui una mirabil Verieria di coste, e di volerta massimamente fin gil Uomini, a quali ha dato la signoria della Terra. Non è già, che quel divino Artessice voglia quanto è in se stella Terra. Non è già, che quel divino Artessice voglia quanto è in se selezione di dietti e slogature y e quella medessima al strana Varietà di persone, di forze, d'abilità, tutti nascono da se fulla Terra in vigore di quelle prime Leggi, ch'egli infuse nella Natura de Corpi, e aeloro moti, uri, pressioni, ed accozzamenti. Due Corpi situidi mischiati infiseme ce li

fa talvolta vedere la Sperienza convertirsi in un Corpo solido; nè mancano Chimici, che tolgono al Mercurio la fluibilità, benchè niuno sia giunto finora a farne quella beata trasmutazione, dietro a cui si spendono anche a'dì nostri tanti voti e monete. Così in un paese e terreno prosperamente nascono ed allignano certe Erbe, e certi Alberi, che in altro o non s'attengono, o non durano, o non producono lodevoli frutti; e ciò per quella proporzione, che ha da effere fra quell' Erbe e Piante, e fra la Terra, l'Acqua, l'Aria, e il Calore, di cui esse han bisogno per allevarsi e nutrirsi, e che fono di qualità sì diverse, anzi diversissime ne differenti siti e Climi della Terra. E a queste medesime Leggi non possiam negare, che non sieno suggetti anche dal canto loro i Corpi umani. Dovrebbe un' Uomo dotato di felicissimo ingegno, o sia di un Cerebro lavorato con gran parzialità d'artificio, produrre un'altro Uomo affatto fimile; dovrebbe la testa meschina d'un'altro mirarsi copiata a puntino ne" fuoi Figliuoli: e in fatti nella prole fi trasfondono non di rado i lineamenti, le inclinazioni, e massimamente le malattie de' Padri. Ma questi innesti noi gli osserviamo non poche altre volte poco simili al tralcio loro. E non per altro se non perchèl' Uomo, quantunque solo principio vero della generazione corporea dell'altr' Uomo, non può senza il concorso altrui formare un'altro se stesso; e concorrendo il Sangue, gli Spiriti, il Latte, e infino la Fantafia della fuzi Compagna a concepire, a formare, a perfezionare, ed alimentare il feto: vien questo perciò a sortire bene spesso configurazioni, forze, spiriti, ed umori, che son tutti diversi da quei del Padre, e dissomiglianti ancora da quei della Madre: non potendo se non troppo difficilmente in un miscuglio di tali Spiriti mantenersi quella sola architettura, che proveniva dal Padre. Ed anche in ciò possiamo offervar la premura, che ha avuto l'ammirabile divino Artefice nostro d'introdurre sempre più ampia la Varietà nelle Creature da lui poste sulla Terra: che poteva ben'egli costituire cadaun' Uomo valevole a produrre da se solo un'altro Uomo; ma non l'ha voluto, a fine di rendere più vario nelle sue parti il vasto Teatro del Mondo; siccome nè pure ha voluto, che alcuno de gli altri Animali nasca quaggiù senza mistione di Corpi, o pure senza alcun Padre dalla putredine fola, come buonamente fi credeva ne tempi addietro. Finalmente a tenore delle Leggi primordiali della Natura accade, che diverse riescano le stampe de gli Uomini, diversi i loro Spiriti. per cagione delle differenti forze di chi li genera ed alimenta, riconoscendosi altro suoco in chi nasce da Genitori giovani, sani, e ro-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. III.

buffi, e in chi ha fortito Genitori o vecchi, o fievoli, o malfani-E tuttochè da queffi ultimi ancora possano uscire teste perfettamente organizzate: pure d'ordinario ne i loro Corpi e Spiriti comparirà il difetto della loro origine.

## CAPO IV.

Dell' Indole varia de gli Uomini a cagione della varietà de' Corpi e Spiriti loro,

Afciò fra l'altre sue voluminose Opere l'insigne Medico Galeno una sua Operetta con questo titolo: Che i Costumi dell' Animo seguitano il temperamento del Corpo. In pruova dell'affunto fuo cita egli varie autorità di Platone, di Aristotele, e d'Ippocrate: nomi tutti venerabili. A costoro si può anche aggiugnere Parmenide, il quale per attestato del suddetto Aristotele su del medefimo parere. Ora colla fcorta di questo famoso Scrittore chiamiamo ancor noi ad esame l' Indole naturale delle persone. Per essa intendo io una certa inclinazione e pendenza gagliarda, e attitudine interna, che ha l'Uomo a certa maniera di vivere ed operare, che può bene accrescersi, o mutarsi coll'Educazione, e con gli abiti fopravvegnenti, ma che d'ordinario noi portiamo con esso noi dall' utero della madre fino alla tomba. Ogni Giovanetto mettendofi la mano al petto, e scandagliando qual' Indole a lui sia toccata in forte, se vorrà, potrà rendere buon conto di se stesso. Chi la sentirà buona, chi cattiva. Alcuni inclinata alle Virtù, altri al Vizio, Questi all'udirsi proporre azioni oneste, e lodevoli, vi corrono senza fatica, e pruovano in fe stessi abborrimento ed odio alle disoneste, malvage, e biasimevoli. E se pur mettono talvolta per umana fragilità il piede in fallo, corre loro ben tofto il rossore ful volto, e vivo dispiacere ne sentono; e non tardano a rimettersi nel buon sentiero della Virtà. Possono anch'essi dire col Savio: (\*) Mi è toccata in forte un' Anima buona; cioè come spiegano gl' Interpreti, un' Indole buona. Altri all'incontro tutti giojosi si lasciano trasportare a questo, o a quel Vizio; e con tutte le riprensioni ed esortazioni, ed anche co i gastighi, non risorgono, o appena risorti s'ingolfano di nuovo nelle amate loro iniquità. Chi timido, chi terribile; chi verecondo, chi sfacciato; taluno inclinato alla Crudeltà, ed altri alla Luffuria, a i Ladronecci, all'Oziofità, alla Crapola, all' Avarizia. e ad altri fimili difordini. Non c'è dubbio, che alcuni s'induceffe-

[\*] Sortitus fum animam bonam, S.q. VIII. 19.

ro a teffere una frode, una cabbala, una bugia dannosa ad altrui: fentono anche un'interno ribrezzo a quelta maniera d'operare. Ma ad altri ciò nulla costa, e di buon cuore vi corrono, parendo anzi che ve li spinga la lor malnata natura. A noi tutti sarà accaduto di trovar persone sì compassionevoli e tenere di cuore, che nè pur soffrono di mirare, che si maltratti un' Animale irragionevole, che si uccida un pollo, un'agnello; ed altre poi naturalmente sì crude e fiere, che anche a fangue freddo vanno a levare la vita ad un' Uomo, ed Uomo innocente. Questa Indole o buona o perversa, questo innato pendlo, e quasi rapimento alle Azioni virtuose o viziose, a chi vogliam noi attribuirlo? Non già alle Anime nostre, le quali chiunque è Cristiano non saprà concepire ; che nascano disuguali fra loro. Possono venire tali diversità da i diversi Abiti contratti; ma anche prima di formar questi Abiti o buoni o cattivi, noi troviamo ne gli Uomini questa Inclinazione buona o cattiva. Adunque tal varietà d'Indole bene spesso procede dal Corpo nostro, il quale impastato più in una che in altra forma, e unito poscia coll' Anima, trasfonde in essa non meno il vantaggio delle sue perfezioni, che il danno de'fuoi naturali difetti; e fecondo la fua difuguaglianza inchina la fua compagna, o dichiam pure la fua padrona, a disuguali movimenti, cioè odj ed amori; e somministra maggiori o minori forze a questi movimenti, e a tutte l'altre funzioni dell' Anima.

Or noi fogliam dire, che il tale ha buon Naturale, o l'ha cattivo, qualora vogliam fignificare questa Indole ed Inclinazione nata con esso noi, e dono selice o inselice della Natura. Col qual maestoso nome di Natura, nome tanto masticato da Filosofi, anzi dal volgo stesso, noi in fine dobbiamo intendere, non già come ha sognato taluno anche a' dì nostri , una qualche Intelligenza, Regina, o Ministra di Dio, dotata di conoscimento e ragione, che per ordine di Dio e in vece sua regoli questo Mondo; ma sì bene il complesso di quelle Leggi costantissime, alle quali Iddio sottopose fin dal principio tutte le Creature sue, e tutti i lor movimenti o necessari o liberi, come giudico meglio l' infinita Sapienza sua. Secondo queste Leggi fatto che è l'accopiamento necesfario alla generazione dell' Uomo, vengono a fermarsi le mirabili macchine de' Corpi umani, bensì tutte fimili nelle parti fostanziali o primarie, pure per lo più tutte dissimili fra loro nelle accidentali o secondarie della loro organizzazione; alcune molto, ed altre meno perfette; alcune alquanto, ed altre affai più difettofe; dal che ri-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. IV.

fulta poi quella incredibil Varietà, che miriamo nella fuperficie delle membra, ne gli Umori, ne gli Spiriti, e massimamente nella itruttura de' Cervelli de gli Uomini; che è l'origine del diverso Ingegno, e del dissomigliante Giudizio loro. Tutta questa, dissi, diverfità, che passa tra Uomo ed Uomo, è una conseguenza delle Leggi impresse da Dio ne Corpi; di maniera che nella generazione e corruzione altro non opera Iddio, generalmente parlando, che fomministrare il suo universale influsso ed ajuto, come Cagion primaria, fenza cui nulla si conserva, nulla può farsi dalle Cagioni seconde. Ma egli nulla crea di nuovo nella formazione de'nuovi Corpi, da lui solamente creandosi di nuovo l' Anime ragionevoli, ch'egli unisce a questi Corpi novelli. E qui dovrebbe alzar le mani al Cielo, e prorompere in umili affettuoli ringraziamenti al fovrano Artefice Iddio, chiunque sente in se un' Indole buona, e una forte Inclinazione a tutto ciò che sa di Virtù, e un'avversione a qualunque azione, che puzzi di Vizio. Ancor questa è una delle Grazie più distinte, che la parziale destra di Dio dispensi all' Uomo nel concepimento suo. Beato, quasi dissi, e certamente dirò ben fortunato. chi fortisce un Corpo formato con tal maestria, e armonia di parti, che per mezzo d'esso l'Anima senta una tranquillità d'umori e di spiriti, che ajuti ad opere solamente oneste, ben'ordinate, e sante. Se l'Anime escono tutte eguali dalle mani di Dio, son bene i Corpi suggetti ad un'altra sorte, perchè corre fra essi una disuguaglian. za di maniere innumerabili; e se l'Altissimo ha scelto per noi uno de Corpi meglio organizzati, cioè di quelli, che influiscono nell' Anima una tendenza vigorofa alla moderazione in tutte le fue opere; e se a questo più che ad altri Corpi ha voluto congiugnere l' Anima, che costituisce l'individuo nostro: sua dignazione, sua mifericordia è stata; e noi di questo suo dono dovremmo continuamente ringraziarlo, per effer questo un'importante anello, da cui può pendere la catena della nostra anche somma Felicità. E come l'esterno aspetto è vario, così vario è l'interno Temperamento de' Corpi umani. Questo quale cadauno lo porta dal seno della Madre. tale suol durare per tutta la vita, se non che le fatiche, i cibi, la mutazion dell'Aria, e spezialmente quella dell'età han sorza di talora indurre qualche cangiamento, ma forse non mai totale ne Temperamenti nostri. A chi diede, per esempio, la Natura una costituzion tale d'Umori, che sia Bilioso e Collerico, o pure Malinco-nico, e Flemmatico, se non è la Virtu, che vada frenando o nascondendo per quanto può all'altrui guardo questa natural disposizio-

ne . durerà sempre la stessa in lui fino alla tomba. Ora io sotto nome di Temperamento abbraccio la tessitura de vari Fluidi ed Umori, che il sommo Architetto nostro ha con tanta simmetria disposto ne Corpi de gli Animali, e per conseguenza ancora dell' Uomo, tutti al loro ufizio intenti, e fenza che l'uno d'ordinario confonda o impedifca il minidero de gli altri. Imperciocchè o l'abbondanza, o la scarsezza degli effluvi o Spiriti, che da alcuni di questi Umori, Fermenti, Mestrui, e Sughi scaturiscono, o pure la lor configurazione, che può effere diversissima ne'diversi suggetti, sono a mio credere non di rado le cagioni più proffime dell'influenza ne i Costumi dell' Uomo. Osserviamo la virtù ristretta ne i soli maschi per mantenimento della Specie. Par bene, che alla medefima fia stata assegnata una determinata sede nell'artificiosa e mirabil macchina del Corpo umano; ma o sia ch'ella rigurgiti da' suoi vasi, o sia come sembra più verisimile, che i sottilissimi Spiriti suoi trapelino, e fi diffondano per gli altri Fluidi, e per gli pori dell'altre parti del Corpo (riconoscendosi anche ciò all'odore delle carni di certi Animali) pare che la virtù e gli effetti fuoi si stendano ben lungi, servendo a produrre nell'Uomo, ed anche ne gli altri Animali, una certa forta di vigore e forza, e anche talvolta di ferocia e fierezza, anzi furore, che a niun'altra cagione forse non si può attribuire, che a questa. Nelle semmine, perchè prive di Spiriti al fatti, noi regolarmente non troviamo un fimil vigore, o almen tanto come ne maschi. E se a maschi stessi contra l'istituzione della Natura è tolta la miniera d'essi Spiriti, li miriamo allora come convertiti in femmine, timidi, fievoli, o almen lontani dall'animosità primiera. Ora se così è, già cominciamo a scorgere, che in qualche maniera da questa sorgente nasce o per essa si accresce la bravura e il corraggio nell'Uomo; e mancando la medefima, ne viene la timidità, e la codardia. Similmente non può mettersi in dubbio, che da questi medesimi Spiriti portati da determinati Nervi alla Fantasia, cioè al Cervello, e massimamente se irritati, non isgorghi la Lussuria, cieca e furibonda Passione del Corpo nostro: ma che facilmente trafonde gli fregolati fuoi moti e il veleno fuo nell' Anima; e può se la Virtù non assiste, strascinarla a Vizi infami, e a perverli, anzi bestiali Costumi.

Écco pertanto uno de gl'influss del Corpo sull'Anima; e da quefico è facile il dedurre anche il sordo lavoriere interno, che possiono fare gli Spiriti d'altri Umori e Fluidi della parte nostra terrena. Ma quello che è più mirabile, questi Spiriti Animali portano seco eziandio

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. IV.

50 eziandio una grande attività per le funzioni Intellettuali dell' Anima, e per inchinare quest' Anima anche a certe operazioni Morali. Per quanto fi poffano concepire minimi, e composti di materia sottilissima gli Spiriti suddetti, pure serbano essi mai sempre la consigurazione, che traggono dalla materia, onde si partono; e questa configurazione può essere varia, e per conseguente produtrice di diversi effetti. Nella stessa guisa i Sali, tuttochè compresi sotto una fola categoria di Corpi saporosi, si distinguono nondimeno in molte e varie classi a cagione della lor dissomigliante superficie, offervandosi Sali dolci, Sali amari, acidi, fatui, agri, austeri, caustici, e d'altri sapori, e strutture, che nel Vocabolario della mia memoria non hanno nome. E volentieri fo io qui menzione de i Sali, perciocchè è probabile appunto che di que fali volatili, onde abbonda il Sangue del Corpo umano, lambiccati, feltrati, fottilizzati ch'e' sieno dal calore interno, si formino gli stessi Spiriti Animali nell' Officina del Cerebro nostro. Che se a questo Principio Chimico volesse taluno aggiugnere per la formazione di tali Spiriti le particelle triturate e rarefatte de gli altri due Principi Chimici, voglio dire del Mercurio e Zolfo, creduti avere anch' effi giurifdizione nel Sangue, ve le aggiunga egli a fua posta, ch'io loro non farò guerra : purchè ci accordiamo in ammettere come cosa molto verisimile, per non dire certa, che le parti più energetiche e affottigliate del Sangue arteriofo, e certe fue fiammelle, anche lucide, fon quelle, che come dal Vino si cavano gli Spiriti, così dal Sangue passano ad essere Spiriti Animali, e veicoli del commerzio, che mantiene l' Anima col Corpo a lei unito, e co i Corpi esterni. E questi Spiriti a proporzione della diversità de i Sali e Zolfi nuotanti nel Sangue, onde son generati, hanno fra loro diversa struttura, e perciò diversi essetti. Nè ho per mera mia immaginazione detto anche lucidi questi Spiriti, perchè la sperienza dimostra, darsi de i Bruti, e talvolta ancora de gli Uomini, che nello scuro della notte veggono gli oggetti, nè per altro, se non perchè i loro Spiriti Animali tramandano da gli occhi quella luce, per cui possono distinguere le cose.

Ciò posto, offerviamo in moto i mortali. Egesippo è una persona placida, quieta, che naturalmente non si scompone alle ingiurie; che a farlo montare in collera non basterebbe un giumento ritrofo e ostinato anche con una disgustosa salva di calci. Saranno i fuoi Spiriti composti di un Sale alcalico, dolce. Così Corinna si fa conoscere a tutti soave e compiacente; lo sdegno in lei è una cosa forestiera; e troppo a lei costano le parole brusche; fors' anche il

pudore.

pudore, che in altre è infuperabil baluardo, in essa talvolta si riduce a una tela di ragno. Sarà uscito da una massa di Sale dolce il popolo de gli Spiriti suoi. E quando mai ella ancora credesse facilmente tutto a tutti, quando insipidi fossero per lo più i suoi ragionamenti; fi potrà anche aggiugnere, che una buona dofa di Sal fatuo le gira per le arterie e per le vene, e che perciò più che dolci si debbono chiamare gli Spiriti suoi. Ne già son rare queste persone, che anche il comune Linguaggio suol chiamare dolci di sale, ovvero di pasta dolce. All'incontro Cimone miratelo, selvaggio e ruvido nelle sue maniere, aspro e disobbligante nelle sue risposte; non fa quasi mai bocca da ridere; non adopera per lo più la lingua. fe non per bravare ad altrui. Chi potesse vedere, troverebbe nel Sangue di lui un Sale volatile, onde sgorgano gli Spiriti suoi, agro, mordente, scabro. Troverebbe del pari certi sottilissimi Spiriti di figure aculeate, fimili a corpicciuoli ignei, in Organte, uomo sì pronto all'ira, ad accendere il quale non ci vuol'altro che una fola parola, un gesto solo, e una sola occhiata. E così possiam discorrere di tante altre persone, con attribuire alla tempera del Sangue, e de gli Spiriti uniformi ad esso Sangue, una delle principali sorgenti del diverso Temperamento, e per conseguente delle diverse Inclinazioni de gli Uomini. Nè solamente bisogna far mente qui alla da me creduta differente configurazione di tali Spiriti, ma eziandio alla maggiore o minor quantità e copia de medefimi, e in oltre alla lor maggiore o minore speditezza. Allorchè noi miriamo così irresoluto nelle fue determinazioni, sì lento e pigro nelle fue azioni Pollione; che al caldo parlare de gli altri tofto s'avvilifce; che incominciata bene un'opera, facilmente se ne ritira, e si pente per qualunque opposizione edifficultà, che sopragiunga; che vorrebbe andare in collera, e ne ha giusta cagione, ma non ne truova la via; che vorrebbe non aver paura e freddo in tanti incontri, ma non può guardarfene: a un tale aspetto noi sogliam dire, che costui ha poco Spirito. Cost dicendo noi vogliam fignificare d'efferci accorti, che costui patisce inopia di que vigorofi Spiriti, onde l'Anima fi ferve a tante fue imprese gagliarde nell'umano commerzio. Ne abbonderà sì quel Generale d'Armata, che indefesso, freddo insieme ed ardente, si sa vedere in ogni luogo e tempo fra le militari fatiche, nè conofce che fia paura, nè sa cosa sia riposo. Troviamo ancora persone, che ci vogliono gli argani a farli divampare in collera; ma divampati che fono, più animofi, e talvolta più fieri de gli altri appariscono, e più lungamente ancora confervano questo gagli irdo movimento in se stesfi. Nou vien già da careftia di Spiriti quefta lor lentezza ad accuedieri, viene dall'effere i loro Spiriti lenti, perché forfe non affai fottilizzati, o perché legati da altro umore, che gli antichi appellavano Flemma, e dall'effere il loro Temperamento biliofo infieme e malinconico. Al contrario d'altri, ne quali poco ci vuole, affinché i accenda il fuoco, e rapido voli, e fveggi gran commozione nel Cerebro. Cost fa il nitro e Zolfo de loro Spiriti vivaciffimi e ficiolti; ma che dipoi torona prefio alla fua calma primiera.

E per vie più chiarirci, che dalle naturali disposizioni del Corpo fcaturiscono questi primi semi de nostri Costumi, mirisi il medelimo lavoro della Natura ne Bruti stessi. Abbiamo de i Cani naturalmente poltroni, timidi, vili di cuore; e ne osferviamo de gli altri spiritosi, focosi, arditissimi. Questi piacevoli e mansueti; quelli crudeli e terribili; alcuni allegri, buffoni di genio, e follazzevoli; altri malinconici, queruli, e ferj. E ficcome queste irragione-voli Creature a proporzione de vari Spiriti, che del Sangue loro si formano, in diverse maniere di operare prorompono: così gli Animali ragionevoli ricevono anch'essi dalla Complessione corporea un' Inclinazione e attitudine naturale ad operare più in un modo, che in un'altro. Maggiormente poi ciò apparisce in ristettendo, che la Natura ci fa anche esternamente mirare di quando in quando le interne disposizioni de gli Spiriti animali, e delle tendenze della macchina corporea a diversi movimenti, che abbracciati poi dall'Anima diventano Costumi, ed Azioni Morali. Suol'essa in fatti dipignere ful volto di non poche persone, e massimamente ne loro Occhi, il genio e la qualità interiore de i loro Spiriti. Per lo più ne gli Occhi de gli Amanti si leggono le Lettere del Cuore. Così quell'aria dolce, che si osserva in faccia di taluno, e quella, che soave insieme e virile si mira in altri, e sopra tutto campeggia ne'loro Occhi placidi, modesti, e facilmente allegri: è una prospettiva di quello che si cova ne loro interni, indicando, non già i segreti dell' Anima, cioè della fostanza invisibile, ma sì bene il Temperamento, o sia la tempera de gli Umori, e de gli Spiriti, che ne loro Corpi s'aggirano; tempera dolce, perchè da Sali di tale specie prodotta, e perciò ancora inclinante a piacevoli e manfueti Costumi. Nella stessa guisa solevano i Latini chiamar volto Liberale, l' avere come noi diciamo ciera di Galantuomo, o fia d'Uomo onesto; nè può negarsi, che in faccia ad alcuni non si leggano questi lineamenti, cioè questi segni corrispondenti all'interna architettura del Corpo ben'ordinata, e di Spiriti ben temperati provveduta. Che se c'incontria-

mo in certi volti, che hanno del ferigno, in certe guardature naturalmente truci, torve, e terribili: ecco a noi allora fondamento di sospettare almeno, se non di tenere per fermo, che in que corpi abbondino Spiriti di maligna struttura, Spiriti venefici, e che l' Anima da essi verrà inclinata, e di leggieri portata al dispregio altrui, alle risse, ed anche a satti crudeli. Nella stessa guisa ove s'incontri in certuni poco spaziosa, e non mai corrugata la fronte, se gli occhi melensi e come appannati, se il camminare colla bocca aperta e con altri simili segnali, abbiam giusto motivo di conjetturare, che in quel Capo l' Anima è male alloggiata, e che v'ha carestia di generosi Spiriti, i quali l'ajutino a produrre i fuoi atti con facilità e con lode. Non è già un' Arte sicura lo studio della Fisonomia: pure riesce di non poco ajuto per indagare le interne inclinazioni, abilità, e difetti

delle persone.

C'è di più, e ciò ancora bisogna bene avvertirlo: questo nnstro Temperamento, questi nostri Spiriti, benchè tanto sottili, sempre nondimeno materiali, quelli fono, che hanno per lo più gran mano ad eccitar le nostre Passioni. E le Passioni, siccome vedremo, son quelle, che formano parte de nostri Costumi, e in esso noi diventano Vizi, o Virtù, secondochè l' Anima o le vince con frenarle e moderarle, o da loro vincer si lascia. Che uno sia sì Pauroso, e Pufillanimo, un' altro sì portato all' Audacia, o all' Allegria, o all' Amore brutale de Corpi; che quegli sia sì pronto all' Orgoglio, all'Ira, e all'Odio, e questi alla Tristezza, alla Disfidenza: può questo essere un'effetto dell' Anima meditante; ma le più delle volte abbiam da attribuirne l'origine a questa ingegnosa macchina, dove l'Anima abita. Le ruote prime di tanti nostri movimenti ledobbiam, dico, cercare bene spesso non nella Potenza Spirituale, ma nella Materia, di cui siamo composti, e che colle sue molle artisiciosissime ha forza di muovere lo Spirito, facendolo di agente divenire non di rado paziente. E importa affaissimo il ben'avvertire e conoscere tutte le ruote nostre, cioè tutte le prime cagioni, o efficienti, o occasionali, e impulsive delle nostre Azioni Morali: altrimenti avvenendo sconcerti ne' nostri Costumi, noi non sapremo scegliere e applicare i rimedi, ove a noi non sia cognita l'origine e miniera del Male. Badiamo dunque, che molte delle nostre operazioni son satte (mi sia permesso il parlare così) macchinalmente, o sia mecanicamente, cioè perchè la macchina del Corpo nostro con gli Spiriti suoi seco rapisce l' Anima a fare ciò che non si dovrebbe, o a non fare ciò che pure far si dovrebbe. Non è per questo, che noi

fiamo efenti allora dalla reità per quella azione o ommifione viziofa; ma affinchè l' Anima non fi lafci così malmenare e firafcinare a cofe fconvenevoli , troppo è necessario, che intendiamo quai leve e quali ordigai dalla parte corporea possano trarla in disordini e precipizi.

E a questo dovrebbono por mente gl'Ipocondriaci. La fuprema regione di questi tali non è da meno di quella dell' Aria, perchè tutte quante anch'ivi s'incontrano quelle Meteore, che nell'altra con tanta varietà noi rimiriamo: cioè sereno e quiete talvolta, poi nuvoli, piogge, venti, e tempeste. Gode in certe ore del giorno tal forta di gente una dolce placidezza, sapendo essa accompagnare col buon' umore i suoi sentimenti, divertimenti, e colloqui. Sanno scherzare, sanno ridere, talvolta infin giungono a sghignazzare: li battezzereste allora per gli migliori compagnoni dell' Allegria. Ma che? in altre ore del medesimo giorno si cangia scena. Eccoli tutti oscuri; mal contenti di se medefimi nè vogliono parlar'essi, nè amano ch'altri parli. La conversazione divien loro insipida, anzi disgustosa; e però sen fuggono alla solitudine, e se potessero anche, suggirebbono se medesimi. Allora s'alzano nebbie di sospetti, di gelofie, di timori, di difficultà per gli loro intereffi; e tal corpo danno alle ombre, ed apparenze delle cose contrarie, che diventano montagne, e quasi quasi se le mirano cadere addosso. Chi dianzi godeva della loro amicizia e confidenza, e ne riceveva anche delle dolcezze, guardifi bene, che correndo costellazione tanto contraria corre pericolo di riportame cattive risposte, sgarbi, ed anche strapazzi. Miseri poi que servi, che vi s'incappano. Bisogna che se preparino ad inghiottire lamenti, rimbrotti, bravate continue, se non anche peggio: che nulla allora avran fatto di bene; ogni lor picciola tardanza farà un grave eccesso; ogni anche ben misurata risposta un'insolenza temeraria; nulla più sacile allora riuscirà, che l'effere cacciati i meschini di casa. Troppo ci vorrebbe a finire il ritratto di chi è sottoposto a gli assalti dell' Umor nero. Intanto quesì malinconico ed inquieto personaggio andrà accusando chiunque gli è appresso, e attribuendo a lui la cagione delle sue collere ed inquietudini, senza badare alla sorda vera cagione di tali stravaganze, che sta fitta nel suo ventricolo, officina di flati, e di strabocchevoli fermentazioni, o pure ne gli Umori del Corpo fuor d'equilibrio, passando poi gli sconcerti della Materia a sconcertare anche la buona armonia dell' Anima sua. Così non fosse: noi sovente mutiamo voglie, aspetto, ed azioni non per altro se non perchè si

muta

muta la stagione, l'aria, i venti. Una Tramontana, un tempo sereno ci fa d'un'umore; una giornata nebbiosa, o uno Scirocco d' un'altro; perciocchè le alterazioni dell' Elemento, che respiriamo, giungono infensibilmente ad alterare gli Umori e Spiriti nostri; e questi in fine portano il medesimo influsso, e la stessa impressione al Capo, cioè alla forgente delle nostre operazioni. E spezialmente ciò avviene a chi si scuopre cotanto instabile, e pieno di metamorfosi nel vivere suo, ora allegro, ora pieno di lasciami stare; ora compiacente e rifoluto, ed ora dispettoso, e pregno di dubbi; ora sì dedito allo studio, alle fatiche, alle conversazioni, ed ora sì svogliato d'ogni applicazione, e della fola ritiratezza vogliofo. Studifi allora il nostro Corpo, e scopriremo, che ivi sta nascosa la cagione motrice di tanti cangiamenti, cioè la disposizione cattiva de nostri Fluidi, e de gli Spiriti nostri; e che a medicare l'ineguaglianza dell' Animo sarebbe necessario il poter prima medicare la fregolata armonia del Corpo, da cui l'altra non poco dipende. E perciò niuno dovrebbe aver bisogno d'imparare, perchè i Vecchi, e gl'Infermicci, non che i Malati, d'ordinario compariscano sì tediosi, queruli, incontentabili, e colla collera pronta fulla lingua, e colla mestizia fempre dipinta sul viso. Sentono essi pesarsi addosso la vita, e la casa minacciare rovina, non ubbidendo più le membra a i cenni della Volontà, e mancando loro gli Spiriti a tante funzioni della vita, che abbondano ne i giovani e ne i fani. Bifogna compatirli, e non formalizzarfi, ch'eglino vadano accufando la moglie, i figliuoli, i servi di tante ommissioni o commissioni, in vece di accusare la misera costituzione de propri Corpi, che sa riuscire disgustosa ogni cofa a gli Animi loro. In fomma per questa e per altre cagioni diceva da par suo l'Apostolo, che il Corpo aggrava l' Anima; e noi tutti ne abbiamo, o possiamo sare la sperienza in noi stessi, cioè toccare con mano, che da questo Corpo sconcertato vengono più di quel che crediamo gli fconcerti dell'Anima. E ciò che dico della Mestizia, è proporzionatamente da dire dell'Allegria; e ne miriamo anche spesso gli effetti nel cibo e nella bevanda, e massimamente in questa, se spiritosa, e se presa senza il bilancino dell'oro. Allora gli Spiriti de i Sali e Zolfi ascosi spezialmente nel Vino si esaltano, e sorse per gli nervi stessi delle papille con subitanea penetrazione arrivano al Cerebro; o pure dallo Stomaco per le vie del Chilo e del Sangue arrivano al Capo, e con esso arriva la giovialità, e talvolta ben presto, e anche di troppo. Non già che gli Spiriti vitali, e molto meno quei del Vino non peranche concotti, fie-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. IV.

no della velocità, fpecie, e qualità de gli Spiriti Animali; ma perchè quelli muovono con forza e doleczza gli altri; e appreia dall' Anima la contentezza del fenfo del Gufto, fi eccita un movimento piacevole nel Cerebro, e di là corrono parole allegre e factet alla Lingua, e Spiriti vivaci a gli Occhi, e talora con empito tale, che l'Anima feftofa perde le briglie, e cade in basímevoli eccelfi. Jo fo ancora di un gran Principe de tempi andati, che a mifura della fitienteza del fuo ventre, era filicio in far grazie. Stavano perciò attenti gli accorti Cortigiani, e allorchò il corpo dopo efferfi fatto ben pregare avea prefata ubbidienza al vecchio padrone, non tardavano eglino a porgere i memoriali e le fuppliche, con quafi ficurezza di ottenere le grazie. Lavano dei ritiferelli andavano po diocado: la Clemenza e Liberalità del noftro Padrone non viene nè dal fuo Cape, na dal fuo Cuore, ma da un'altra parte del Corpo fuo.

E qui tempo è di fare una riflessione, ed averla spesso davanti a gli occhi nell'efaminare i nostri e gli altrui Costumi. Cioè, tante azioni si fanno da gli Uomini, che hanno tutto il colore e la faccia di Virtù; ma molte di queste non sono Virtù, o vogliam dire opere Virtuose. Sono esse, o possono essere non altro che movimenti ed effetti del Temperamento nostro, cioè porteranno bensì la patina della Virtù, ma faranno mancanti di quell'interno peso e pregio, che costituisce Virtuoso un'atto: del che parleremo a suo suogo. Bella comparsa sa tra i mortali la Virtù della Misericordia, l'essere tenero di cuore a gli altrui assanni, il compatirli, il porgere loro foccorfo. Ma alcuni portano dal feno della madre nella struttura de loro Umori, nella configurazione delicata de loro Spiriti Animali, dolci, e lisciviali, questa inclinazione alla tenerezza di cuore, movendosi la lor Fantasia macchinalmente all'aspetto delle miserie altrui, come se sossero proprie, nella stessa guisa che alcuni facilmente ridono al ridere altrui; e se talun piagne, sentono subito toccare nel loro interno le corde, che muovono anch'essi al pianto, o alla voglia di piagnere. Non la finifce Arfenio di lodare un suo Servo sì paziente, sì taciturno alle ingiurie. Truova anche una Madre in quella fua Figliuola, un Maestro in quel suo Novizzo una buona dosa di tolleranza; in loro i risentimenti non han luogo; fi portano in pace tutti i nembi delle bravate, e infin delle battiture. Può effere, che nafca da vera Virtù un sì lodevol conregno. Ma può darfi del pari, che il folo Temperamento fenza lor iatica e cura tali li faccia. Basta aver pochi Spiriti, e lenti, e mischiati di poca bile, rerchè si comparisca tollerante, e quasi insen-

fibile a ciò, che in altri muove fieri incendi di collera ed impazienza. Chiunque in fatti vuole un Servo paziente quieto e fedele, più facilmente il troverà fra chi è poco provveduto di Spiriti; ma poi fi prepari ad averlo ancora pigro, difattento, e inetto a molte occorrenze: che questa è una pensione di quel suo sievole Temperamento. All'incontro in un Servo di complessione e testa spiritosa si troverà maggiore l'abilità, la prontezza, il brio; ma con timore, per non dir sicurezza, che vi si troverà l'impazienza, l'instabilità, e fors'anche l'infedeltà; facili effetti di quel molto Nitro e Zolfo, che gli bolle entro le vene, e passa al suo capo. Così la Temperanza, che in tanti e tanti offerviamo, e con gran ragione lodiamo, probabilmente verrà da una loro foda Virtù; ma chi negherà, che in alcuni non possa essere una natural conseguenza del Temperamento loro, e dello Stomaco fiacco? E nella stessa guisa possiamo discorrere della Fortezza e Bravura, della Magnanimità, dell'Umiltà, della Moderazione, e d'altre Virtù, che per varie cagioni, e nominatamente perché effetti del folo Temperamento . possono non essere vere Virtù nell'Uomo, perchè non procedenti da una risoluta Volontà, e dalla Ragione imperante, ma bensì dalla disposizione della lor macchina, dalla abbondanza o carestia de gli Spiritt. Saranno effetti naturali, non atti o abiti Virtuofi.

Se poi per altro conto a questi medefimi principi badaffero un po' più certe persone di santa e delicata coscienza, e di riguardevol Pietà; non si lagnerebbono esse tante volte di certi interrompimenti e contratempi, che loro avvengono nel corfo delle lor divozioni. Avvezze essendo a meditare le gran Verità a noi rivelate dal Cielo, e a parlate con quel divino Signore e Maestro, ch'esse amano, e cercano, e fanno d'avere presente nel lor cuore: talvolta sembra loro di averlo troppo lontano, nè truovano pensieri o parole per lui; e quasi tronchi di legno insensato passano tutto il tempo della loro Orazione fenza frutto veruno. Altre volte fi fentono cotanto svogliate nelle lor Divozioni, per non dir sì perdute, che temono, che il loro Spofo, come fi ha nella Cantica, fiafi ritirato altrove; e però fi van rammaricando, e immaginando, che per loro fola colpa, e per difetti, benchè non conofciuti, le abbia abbandonate il fanto e beato oggetto de loro amori. Ma cesseran bene spesso simili querele e fmanie, fe fcopriranno la vera fonte delle lor defolazioni. Cioè, potranno ben cercarla ne i nascondigli dell'Anima loro, ma la ritroveranno nel folo Corpo, o fia ne gli Umori del loro Corpo. L'avere troppo Sangue addosso è avere un nimico interno, che im-H pedifce

pedifce le funzioni e i movimenti di questa maravigliosa macchina a cui l'Anima è unita, tramandando anche dal Cerebro nostro i fuoi influffi molefti. Spirando ancora uno Scirocco, hanno i fuoi caldi aliti forza di sfibrare a non pochi il Sangue, e perciò di gonfiarlo, di modo che sacendo allora pressione ne i vasi, quinci nascedifficultà di respiro, riscaldamento e offuscamento al Capo, e peso al Corpo tutto. In tal politura di cose egli non è maraviglia, se si sveglia la malinconia, se è perturbato il corso a gli Spiriti, de'quali si serve l' Anima nel suo operare, e se si rimane ottuso, e inetto a quella attenzione e forza, che richiede il dover meditare e riflettere a cose spirituali, e alzare i nostri pensieri sopra la Materia, e creta, di cui siam composti. Allorchè un freddo pungente nel verno, o una vampa di caldo cocente nel Sollione si sa sentire al nostro Corpo, l'Anima in quella nojofa fituazione del fervo o compagno fuo, dura gran fatica a poter raccogliersi in una meditazione, a cui si ricerchi fissazione di mente; e raccolta ancora che si sia, difficilmente può fostenersi in quella astrazione da i sensi. E non per alero, come ognuno può facilmente intendere, se non perchè i sensori del Corpo molestati dall'impressione dolorosa dell'Aria ambiente. forzano l'Anima a stare attenta a quel disgustoso impulso, rompendole l'attenzione ad altri oggetti, che men vivamente allora la muovano. Lo stesso avviene, se il Corpo sta disagiato, e molto più a proporzione, se un dente duole, e se altro malore, e peggio, se grave malattia sa guerra al nostro individuo: non potendo l'Anima sar di meno di non risentire la trista disposizione del Corpo, e di non restare inabile, finchè dura quel tumulto, a trattenersi in meditazioni, per le quali è necessaria una gran calma e pace nel Cerebro nostro. Il perchè lascino quelle buone Anime di rammaricarsi al provare talvolta in fe steffe certe ostinate distrazioni, stupidità, svogliatezze, fonnolenze, ofcurità, e malinconie: che queste non son peccati nè difetti dell'Anima, ma naturali effetti, e dichiamolo ancora, miserie del Corpo umano, siccome son l'altre malattie più strepitole e sonore, alle quali siam tutto di esposti. Sopravenendo simili nojose tempeste, altro a passarle e superarle non ci vuole, che Pazienza, ed Umiltà: questa per sempre più riconoscere il nostro nulla; quella per accomodare con buon garbo la nostra alla volontà di chi ha creato e governa il tutto. E questo sia detto ancora di certi moti involontarj de gli Organi e de i fluidi del Corpo nostro. Purchè da noi non bramati, nè cercati, anzi da noi abborriti, fuccedano contro nostra voglia in esso noi, nè pur'essi son colpe, ma solo miserie nostre.

CAPO

#### CAPO V.

Della varietà de Cerebri umani, che influisce nella varietà de Costumi.

Orniamo ora al Cerebro umano, giacchè abbiam detto, che anch'esso, non meno del Temperamento de gli Umori corporei, anzi fenza paragone molto più che questi, può influire colla fua materiale struttura e colle Immagini in esso impresse, nelle Azioni Morali dell' Uomo. E tanto più convien trattare di ciò, perchè esso Cervello è il movente più prossimo all' Anima per metterla in atto di operare il Bene o Male Morale. L'economia delle umane azioni si fa in questa guisa. La Volontà nostra altro non cerca, altro non ama che il Bene; e qualora ancora vuole il Male o Fifico o Morale, effa lo vuole in quanto questo le è rappresentato per Bene. Ma affinchè la Volontà elegga questo Bene o vero o apparente, necessaria cosa è, che l'Intelletto, o sia la Mente, per tale innanzi gliel mostri, essendo appunto stata questa facoltà a noi data da Dio per conoscere non meno il Vero, che il Falso, e il Bene, che il Male, siccome la Volontà per abbracciar l'uno, e fuggir l'altro. Ma affinchè l'Intelletto nostro possa esercitare gli atti di fua giurisdizione, cioè apprendere, conoscere, distinguere, giudicare, ec. egli finchè dura l'unione dell'Anima col Corpo, senza di questo Corpo nulla può operare, cioè senza gli organi del Cervello, e senza gli Spiriti Animali, che sono messaggieri fra la potenza Materiale, e la Spirituale, e fenza le Idee ed Immagini Corporee o Spirituali delle quali abbiam detto effere il nostro Cervello un serbatojo. Di questa verità ce ne somministra pur troppo la sperienza un'amara dimostrazione, che a me fa venir freddo e malinconia, ogni volta che vi fisso il guardo, perchè contemplo me ancora sottoposto a tanta sciagura, passandomi allora per mente altre anche più nojofe rifleffioni. Parlo della Pazzia, della Frenefia o Mania, dell' Epilepsia, de i Deliqui e d'altre sì fatte malattie e sciagure, che specialmente giungono a ferire il Cerebro dell' Uomo. Che brutta, che dispiacevol meditazione, per chi sa alquanto raziocinare, si è mai il contemplare un' Uomo forsennato, o furioso, e il dedurne tutte le sue conseguenze! Ora a me basta solo di chiedere, che altro fia la Frenefia o Mania, fe non un'accentione e un violento moto de gli Spiriti Animali, che vanno a mettere in iscompiglio tutto

il magazzino dell' Anima, cioè i fantasmi delle cose consiccati nel Cerebro, con rendere impotente l' Anima allora ad ogni regolata azione, anzi con istrascinarla ad azioni in tutto fregolate, e disdicevoli alla fua dignità, e con far divenire l'Uomo peggio che Bestia? Così la Pazzia altro non è, che una minore, ma per l'ordinario più durevole Frenesia, la quale sconcerta talora una, e talora molte delle cellette del Cerebro, in guifa tale che vegliando fuccede quell' involontario moto delle Immaginette ivi impresse, che dormendo si prova sì spesso ne Sogni. Dissi una o più delle parti del Cerebro, giacchè talvolta fi mirano persone impazzite per la violenta impresfione di un folo Fantasma o grato o molesto, mentre tutto il rimanente del Cervello conferva la fua nativa forza e fanità. Occorrendo poi accidenti epileptici, sfinimenti, e fimili, ne quali fi precipitano affatto gli Spiriti suddetti, tuttochè stieno vigorose le funzioni vitali, pure fi fa notte affatto nel Capo dell' Uomo, sì fattamente che tanto all'Intelletto, quanto alla Volontà resta in quel sì lagrimevol tumulto interdetta ogni balla di produrre i lor'atti. E fe qui dicesse un buon Cartesiano, che anche allora l'Anima pensa, quantunque non se ne ricordi dipoi il paziente, non mancherà chi con egual facilità lo nieghi. Quanto a me dirò, che un Re, fe fossero in rivolta tutti i fuoi Sudditi e Servi, nè avendo con che refistere, o sedare il lor pazzo furore, se ne stesse appiattato in qualche nascondiglio del suo Palazzo, sorse potrebbe servire di qualche comparazione al mifero stato dell'Anima Ragionevole, allorchè gli Spiriti accesi in ribellione le niegano la dovuta ubbidienza, e mettono fossopra tutto il suo Regno. Ma più quadrerà il dire, che allora l' Anima è come l'Occhio posto in una camera scura, a cui non è tolta la virtù e forza di vedere, ma folamente l'eferciziodella medefima.

Intanto fe in queste sedizioni de gli Spiriti noi miriamo cotanto offuscato ogni lume nell'umano Cervello, che l'Anima ne patice Ecliffi; vegniamo per confeguente ad intendere, che necessirio strumento sia questo alla Potenza spirituale, per pensare, e sussignitare mento se quiedo alla Potenza spirituale, per pensare, e sussignitare condississima e mirabil parte del Carpo umano s'ha attentamente da sissare il guardo, e vi si stopiria uno de più importanti principi occasionali delle fuddette azioni, e del diverso operar de gli Uominache sispositi tutti di Cervello fanissimo. Può dunque ral diversità s'uomo e Uomo naferre dalla mole maggiore o minore della festionata delle percente della positi dello propositi di suomo attinicio si struttura delle per-

i

ti sue; dalla materia stessa del Cervello più o men delicata; dalla diversità, abbondanza, o carestia delle Immagini, che quivi abbiam detto imprimersi; e finalmente dalla maggiore o minore attività, e varia qualità de gli Spiriti Animali, che sono i maravigliosi motori di quella ingegnofissima macchina, subordinati poi al motore dominante, che è l' Anima spirituale dell' Uomo. Già de gli Spiriti s'è detto abbastanza: disaminiamo il resto. Giacchè non è da fperare, che la Notomia ci ajuti a discernere la differenza, che passa fra i vari Cervelli de gli Uomini, parte zotici, stolti, pigri ad apprendere, o inetti a meditare e concepire cose astruse e scientisiche; e parte sì industriosi, sì accorti, sì acuti ed ingegnosi; perciocchè non è possibile all'occhio del Notomista l'osservare l'interno dell' Uom vivo con tutti i suoi ordigni in moto, e molto meno gli Spiriti Animali, e le innumerabili pitturette, che si formano ne Cerebri nostri, perchè cose tali non possono cadere sotto i sensi. Ora io verrò grossolanamente dicendo, che non è la stessa in tutti gli Uomini la massa del loro Cervello, e che a questa diversità può in parte attribuirsi l'essere più e meno ingegnose le persone. Noi stessi nell'ordinario nostro parlare diciamo, che il tale ha poco, o molto Cervello, per fignificare appunto l'abbondare o scarseggiare d'Ingegno, o di Giudizio. E perciocchè sappiamo per attestato di alcuni Notomisti, che il Cervello d'un' Uomo è maggiore due volte, che quello d'un Bue, benchè Animale sì superiore all' Uomo di mole; e Aristotele nel Lib. II. Cap. 7. delle parti de gli Animali notò anch'egli, che l'Uomo inter omnia Animalia plurimum Cerebri babet ; & inter bominer, mares plus, quam feminæ: così è da credere, che fra gli stessi Uomini in alcuni più, e in altri meno abbondi la quantità del Cerebro loro. In fatti per lo più si suole osservare, che i migliori Ingegni abitano in teste grandi, di fronte spaziofa, e di circonferenza più ricca, che quella de gli scimuniti, e de gl' Ingegni meschini, i quali perciò siamo avvezzi a nominar picciole teste. Può nondimeno darsi, che una vigorosa e selice abbondanza di Spiriti Animali ignei, sottilissimi, e agilissimi, possa produrre il medelimo effetto in un Capo non grande, e in un Cervello mediocre, e che maggior copia d'effo Cervello tocchi in forte ad una Donna, che a molti Uomini: ma contuttociò sarà per lo più la maggiore grandezza del Capo, ficcome indizio di maggior mole di Celabro, così ancora segnale di selice intendimento ed Ingegno. Parlo sempre di teste grandi non per la loro carnosità, ma per la vastità del Cranio. E però oltre ad Aristotele, Galeno, Egineta, et

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. V.

altri, l'antico Greco Polemone nel suo Trattato della Fisonomia tradotto in Latino e commentato dal Conte Carlo Montecuccoli nostro Modenese, e poi Giovanni Ingegneri Vescovo di Capo d'Istria con altri moderni, tennero, che il Capo picciolo indichi picciolo ancora il Senno dell' Uomo. Secondariamente la diversa configurazione della cassa, in cui è riposto il Cervello, e la varia positura. e comparto del medefimo, poffono cagionare gran diversità nell'esercizio delle forze Intellettuali. Quell'effere, per cagion d'efempio, la tenera materia del Cervello ben'allogata in Cranio capace e formato in maniera di fornice svelto, e senza eccessi o difetti delle parti; l'effere ella ben divifa nelle fue celle, co i canaletti e pori convenienti, affinchè gli Spiriti, strumenti materiali della Potenza spirituale, possano speditamente aggirarsi per questo angusto, ma diviziofissimo loro emporio; e l'effere non intralciati gli aditi, per gli quali s'introducono da nervi, o per dir meglio da essi Spiriti, le Specie ed Immagini delle cose: tutto ciò, dico, può contribuire a rendere pronta e vivace l'Anima nelle fue funzioni mentali, e quel Capo fi potrà credere fede di felice Ingegno. All'incontro farà un' abitazione mal'agiata dell'Anima, e perciò origine di vari difetti nell'intendere e penfare, la massa del Cervello non assai ben compartita, o pure compressa talmente entro le pareti del Cranio male architettato, che resti interdetto a gli Spiriti Animali il veloce lor corfo, e il penetrare per tutto l'ambiente della corteccia, e per le interne tonache e fibre, e confeguentemente impedito il libero pafsaggio a i guardi dell' Anima: disetti tutti, che producono o consufione di Fantasmi, o difficultà ad apprendere e meditare. In terzo luogo la stessa midolla, voglio dire la stessa materia del Cerebro, può trovarsi più o men'atta a ricevere, o a ritenere, o a ben diftribuire le Immagini de gli oggetti a lei rapportate da' Sensi , potendo pendere essa ora più di quel che conviene alla durezza, ed ora alla tenerezza; e in alcuni abbondare, e in altri fearfeggiare di quelle piegature, che in maggior numero appariscono ne Cervelli de gli Animali più industriosi e sagaci, che ne gli altri. In fatti da che mai viene il trovarsi tanti e tanti sì poveri di Fantafia, e sì mal provveduti di Memoria, fe non dall'effere la pasta o sia il vischio del loro Celabro o troppo molle, o densa di ioverchio, ficchè o non vi s'imprimono, o impresse non vi si ritengono le Immagini delle cofe ? E ciò principalmente addiviene ne' Vecchi, molti de'quali ferbano ben fitte in capo le notizie raccolte nella lor fiorita stagione; ma per la durezza, che sopragiugné coll'età al Cerebro, non fogliono tenere a mente l'altre apprefe in vecchiaia.

Alcuni ancora si danno, che in tutto il corso della lor vita patifcono inopia di Memoria, o pel troppo umido, o pel troppo fecco, che domina nel loro Cerebro. E pure senza una fortunata Memoria. cioè senza di questo ricco serbatojo, si potrà ben trovare del Giudizio in taluno, ed anche Giudizio grande; ma ben di rado un maraviglioso, o almeno un veloce Ingegno. Osservansi in oltre persone, nelle quali si da a conoscere sorte e vivace la Fantasia, imprimendosi facilmente e conservandosi nel Cerebro loro le Immagini delle cose cadenti sotto i Sensi, ma che poi a comprendere e capire le Nozioni spirituali, scientifiche, e astruse, si scuoprono più dure de tronchi e marmi. Nella stessa guisa alcuni s'incontrano, che hanno l'Ingegno nelle mani, cioè ingegnosi e secondi nelle fatture Manuali. e privi nello stesso d'acume e forza per le concezioni Intellertuali. Merita eziandio d'effere offervato un fortimento curiofo d' Ingegni, cioè gli uni fatti per comandare, gli altri per ubbidire. comparendo fra essi un' Ascendente, come dicono gli Astrologi, o pure una Subordinazione dell'uno rispetto all'altro. Non è il solo Diogene, che caduto in servitù e condotto alla piazza per essere venduto, andava dicendo: chi vuol comperare un Padrone? Si troveranno anche gran Signori, a'cui cenni è fottoposta una numerosa famiglia, ed anche Popoli e Provincie. Ed eccoti un loro Ministro. che fopra d'essi s'alzera, e lasciando loro il lustro esteriore, si metterà in possesso di comandare tanto a i dipendenti del Padrone, quanto al Padrone stesso. Accaderà nello stesso tempo, che questo medefimo Ministro abbia in sua casa un Servo, il quale faccia un pari giuoco a lui, e il meni pel naso. Oltre di che se tanti ci sono, che comandano alle lor Mogli, non ne mancano tant'altri, a'quali tocca di far la figura di ubbidienti. Principe de' Letterati della fua età era creduto Claudio Salmasio; era anche siero con gli altri Letterati; ma colla Moglie era obbligato a stare col capo basso. Abbiamo anche veduto vili persone, che giunsero a servir Nobili, e a soggettarseli: fosse questo o per istinto, o per superior vigore del loro talento, o pure per balordaggine o dappocaggine di chi fi lasciava mettere i piedi addoffo. In fomma andiam pure quà e là raccogliendo, per quanto si può, le differenze delle Menti umane, e delle loro felici o infelici attitudini, abilità, e forze: tutto alla per fine s'ha da ridurre non alla diversità delle Anime, ma al differente albergo delle Anime, cioè a quel buono o cattivo impasto del Cerebro a noi dato dalla Natura, che si può ben dirozzare alquanto, e ajutare con lo studio, ma non già affatto mutare: poichè quello che è tuso da principio, sarà sempre tuso; e folamente quello, che nato gemma, potrebbe per avventura a cagione de disordini no-

ftri cessare d'esser tale.

Finalmente affaiffimo importa il fare attenta rifleffione all'Indole varia, e a i diversi Temperamenti ed Ingegni, spezialmente de Giovani, per ischivare la mala destinazione, che sanno d'essi non rade volte i lor Genitori, riprovata da tutti i Saggi. Questo alla Chiesa, quell'altro al Secolo; uno allo Studio delle Leggi, l'altro alla Medicina , o pure alle Matematiche ; e chi ad un Mestiere , e chi ad un'altro . Bifogna in ciò adattarfi al loro naturale talento, e accortamente efaminar le loro abilità ed inclinazioni . Taluno riuscirà valente Dipintore, bravo Sonatore di Strumenti Muficali, accorto nella Mercatanzia ec. applicato che sia a quella professione; ma nelle Scienze niun profitto farà. Altri può essere che riesca un buon Secolare, ma spinto in un Chiostro, senza ben pesare, dove il suo naturale il porti, sia scontento di se medesimo per tutta sua vita, e saccia altri scontenti. E a questo dovrebbono ben por mente que poveri padri, che mandano alla rinfusa i lor figliuoli alle Scuole, per desiderio e speranza di farne un di la propria fortuna; e se li figurano già saliti a gradi luminofi, mutare i cenci in toghe, e (guazzare nell'abbondanza mercè delle Scienze, che han tuttavia da imparare. Le querce non daranno mai ulivi o pomi. Fatta agevolmente la pruova, se i sanciulli si scuoprono duri di legname, s'hanno di buon'ora da impiegare in altre Arti, che fruttino col tempo il pane, lasciando alle persone agiate, e molto più alle ricche l'occupar nelle Lettere i lor giovanetti; perciocchè quand'anche questi ultimi non guadagnino, certo non perdono; ed è fempre gran guadagno il tenere occupata in onesti esercizi quell'età, che è la sebbre dell' Uomo, e il passo più pericolofo della vita di noi mortali. Similmente farebbe da bramare. che alle riflessioni finora fatte avessero riguardo certi Maestri, stoltamente fieri contra de'miseri Fanciulli, battendoli tanto facilmente, e con questo batterli facendo lor parere una galea lo studio. Se il difetto de giovanetti viene dalla loro perversa Volontà, ostinazione, e disubbidienza, saran giusti i gastighi, purchè anch'essi moderati; e talvolta, fe non fempre, ne conosceran la giustizia i pazienti medefimi. Ma se i lor mancamenti traggono tutta l'origine dalla infelice struttura e durezza del loro Cervello, per cui o è scarfissima la Memoria, o pure ottuso l' Intendimento, e perciò dal

uon potere più di quello che la Natura diè loro: perchè punire quefia loro impotenza? E che colpa vi han le mani da fiagellarle con tante sferzate, se la lor testa non è buona, e non può, nè sa fare di più ?

#### CAPO VI.

Della Fantafia, come influifca nelle Azioni dell' Uomo:

Pieghiamo ora prù accuratamente gl'impieghi della Fantafia, o fia dell' Immaginativa, col cui nome abbiam di fopra offervato. intendere noi quel mirabilissimo Libro dell'umano Cervello, dove si vanno a scrivere ed imprimere le nozioni Intellettuali, e le Immaginette, o sia le copie de gli oggetti Sensibili, raccolte da i Sensi, e consegnate a i nervi, e a gli Spiriti Animali, acciocchè per questi sottilissimi canali passino all'emporio d'esso Cervello. Quanto s'è detto finquì dell'influenza del Corpo fu i movimenti dell'Anima, tutto fi fa il più sovente per mezzo della Fantasia medesima; perciocchè al mirare l' Anima nostra fitti in essa i Fantasmi delle cose, ove si svegli all'arrivo o aspetto loro qualche moto o sia Passione nell'Anima, ne featurifeono ancora d'ordinario varie Azioni d' che possono essere o buone o cattive. Però troppo importa all'Uomo il ben conoscere questo maraviglioso paese, sì per ischivar molti inganni, come per sapere ben regolare non poche Azioni anche Morali, che da essa prendono origine. Non è già, che la Fantasia fia una Potenza o Facoltà intelligente, animata, o motrice per se stessa; perciocchè non essendo ella altro, che il Cervello stesso, in quanto esso è fornito e per così dire dipinto delle suddette Immagini, perciò dee dirsi più tosto Strumento materiale dell' Anima; e tali ancor fono gli Spiriti Animali, e i Senfi. Contuttociò sì fatti Strumenti, che all'Anima dominante fervono, e da lei vengono mossi ad arbitrio fuo, hanno anch'essi vicendevolmente possanza di muovere lei, e il Corpo a lei unito, a moltissime operazioni. Come ciò fi faccia, andiamo a vederlo.

I vari movimenti del Corpo nostro parte fono necessari, e si fianno fenza che l'Anima li comandi; anzi quadi anche la Volontà nofira contradica nè più nè meno s'uccedono, come l'aver fame, s'eec, fonno, cadere, s'e jiedi vegaoo meno, co. Parte son volontari, come gli ordinari dei piedi, delle mani, della lingua, de gli octic c. e quell'i son comandati dall' naima alla Fantasia, la quale

harband by Carrier

velocissima ad ubbidire, se il Corpo è sano, con istantanea prestezza spedisce gli Spiriti Animali per gli pori de' Nervi e muscoli adattati alla parte, che s'ha da muovere; e questa eccola subito in moto. Ma quello che a noi ora importa, fi è d'intendere la forza della Fantafia, e de gli Spiriti, non men da essa emanati, che al servigio d'essa prontissimi. Il Sesso debile spezialmente, siccome quello, che più de maschi suol essere dotato di Fantasia delicata, e di fibre non affai talvolta confiftenti, e perciò più fuggetto a gagliarde impressioni e sconvolgimenti, noi lo sappiamo quanto facilmente imprima ne i teneri feti non folamente le fue voglie, ma i fuoi terrori, ed altre Passioni. Sappiamo del pari, che dalla forte Immaginazione d'un periglio vien freddo, pallore, o tremore al Corpo tutto: caldo nella collera: roffore al volto nella vergogna, con tante altre mutazioni di scena, che tutte di là prendono origine. Ed effendofi trovate varie femmine, che avendo per mefi, ed anche per anni diffeccate le forgenti del latte, nel bifogno poi di qualche pargoletto l'hanno maravigliofamente ricuperato, come attestano accreditati Scrittori: questo ancora verisimilmente è proceduto dal gagliardo lor defiderio, e dalla forte Immaginazione, la quale inviati gli Spiriti Animali a spianare le vie, spigne il Chilo a i vasi destinati per convertirlo in Latte, se pure in altra forma non segue la formazione di quell' alimento necessario a' Fanciulli. Così alla fiffa foorchiffima Fantafia d'altre Femmine attribuifcono i Saggi quel figurarsi elle d'essere portate dormendo alla Noce di Benevento, e di trovarsi presenti all'abbominevol conversazione e dissolutezza de gli Stregoni, di maniera che que prudenti Ministri, i quali soprastanno alla correzione di questi cattivi umori, gastigano bens). e debbono gastigare le maliziose Pazze, ma sanno ancora di nulla dover credere a i lor bestiali sogni ed inganni. Dirò di più: può anche nell'Anime buone avvenire il medefimo, benchè contrario, effetto. Una viva apprensione delle Verità a noi rivelate dalla Fede Santa, se si abbatte in Fantasie, che possiam chiamare deboli, appunto perchè di fibre un po' troppo cedenti e molli: può sconcertare l'armonia del Cervello, e di persone veramente divote formare de i veri Visionarj. E la razza di questi, più frequente ne tempi andati, non è però estinta ne nostri, e massimamente fra il popolo Donnesco. Il tanto andar meditando di certuni e di certune, e 1º agitar folamente, e con forza nell'interno del lor Cervello le Immagini di Dio, de i Santi, del Paradifo, e fimili facri oggetti, può produrvi una sì profonda impressione, che oltre al far loro dolere il

capo, paja anche loro d'effere alzati a Visioni celesti, reali, e sopranaturali. Imperocchè non si può negare, che si dieno, oltre alle Estasi sopranaturali, Estasi naturali, e rapimenti, e astrazioni da i sensi, che possono procedere dalla sola forza e costumanza della Fantafia, senza parziale maneggio della Divinità. Possono gli Spiriti Animali, allorchè l'Anima con fissa attenzione è tutta rivolta a contemplare, e ad agitare le Immagini della Fantafia, naturalmente essere tutti richiamati al Cerebro, in guisa che lascino in abbandono i Senfi. E di ciò dormendo e fognando abbiamo un familiare esempio; e lo proviamo anche in parte vegliando; perciocchè se fissamente stiamo pensando a qualche importante affare, allora facilmente avviene, che non miriamo gli oggetti, nè udiamo que' fuoni, che pure fon prefenti al nostro fensorio. Potrebbonsi rammentare le strane astrazioni d'alcuni, ma basterà fol quella del Principe de Poeti Epici Italiani, cioè di Torquato Tasso, uomo d'umor malenconico, che all'improvifo, e alla prefenza de gli amici, fi astraeva da Senfi, e mettevasi a ragionare con uno creduto da lui Genio buono e benefico, dialogizzando con esso lui mercè di proposte e risposte. Egli è ben verisimile, che la novella del Genio di Socrate avesse fatta grande impressione nella Fantasia di questo valentuomo, e che colui, che rispondeva nel dialogo al Tasso, altri non fosse che il Tasso medesimo, gran Poeta, e gran Filosofo insieme. Noi diversamente non facciamo in sognando.

Il Cardinale Federigo Borromeo, Arcivescovo di Milano, personaggio infigne pel fuo raro sapere, per la sua pietà, e pel discerni-rnento ancora de gli Spiriti, in un suo Trattato inedito, fra gli altri esempli apporta due pruove da lui fatte di queste Immaginative illuse. Ad una buona Verginella, che gli andava raccontando come certissime e frequenti alcune sue Visioni, e celesti Rivelazioni, e rapimenti al Paradifo, dove ella aveva fotto i piedi il Sole, come quaggiù abbiam la Terra: dimandò il Cardinale, di che figura e di qual grandezza era il Sole, da lei veduto colà; ed ella rifpofe, che era appunto come il Sole, che noi miriam dalla Terra. Di più non ci volle per conoscere, ch'ella santamente delirava. Così ad un'altra simile, a cui appariva spesso, per quanto ella fermamente credeva, il nostro Salvatore, comando l'accorto Prelato, che volesse raccomandare ancor lui al suo divino Sposo in quelle sortunate udienze; e che avendo egli una Gemma preziosa, gli chiedesse, che cofa dovesse farne per maggiormente piacere a lui. La risposta fu, che il Cardinale vendesse quella Gemma, e il danaro, che ne ricavaffe,

cavasse, lo distribuisse a' Poveri. Ma la disgrazia portò, ch'egli intendeva di dire dell' Anima propria; e però scoperto, che il supposto Redentore non avea penetrata l'intenzione sua, venne parimente a scoprire non favorita di miracolose Visioni, ma illusa dalla sua fiffa Immaginazione la buona Religiosa. Così non giungo io a comprendere, come sappiano tanto di Scuola Scotistica le Rivelazioni. o sia le divote dicerie di Suor Maria d'Agreda, che tanto pascolo danno ad alcuni troppo creduli Ingegni, benchè non approvate, anzi disapprovate da Roma stessa. Pertanto sommamente è da lodare la circospezione e delicatezza del sacro Tribunale, che oggidì prefiede a simili esami in essa Roma, nè permette, che i giuochi delle Fantasie, massimamente Donnesche, si consondano colle vere Visioni e Rivelazioni, che possono venire da Dio. Mancano sorse a'dì nostri di simili seconde Immaginative? No. Manca quella gran facilità, che una volta regnava, a credere sopranaturale tutto quanto avea del raro o del maravigliofo; e abbonda all'incontro la fapienza e la cautela in que Tribunali, che vegliano, affinchè la Verità fi separi dall' Errore, e il frumento dal loglio. E a tutto questo si vuol aggiugnere, che avvenendo certe guarigioni, tuttoche istantance, non si ha da correre tosto a gridar Miracolo Miracolo. La sola Fantafia fortemente mossa dal desiderio e dalla speranza di ricoverare la fanità, concependo presente l'ajuto sopranaturale di Dio, che può tutto, e l'intercessione di qualche suo buon Servo, naturalmente è atta ad inviare con forza gli Spiriti Animali per le vie, glandole, e pori del corpo, da qualche ristagno d'umori, e ostruzione impediti, che fuperato ogni ostacolo tornino a circolare i Fluidi, e ad esercitare le lor sunzioni i Nervi, i muscoli, e tendini, dianzi impigriti, o affatto abbandonati dal vivace e tanto necessario influffo de gli Spiriti medefimi. Ciò spezialmente può occorrere in certi mali, a'quali fon fuggette le femmine. Ed io, tralafciando altri esempli, che ho letto, so di persona aggravata da sì rigogliosa e lunga febbre, che i Medici l'aveano abbandonata come spedita, la quale in aspettando il gran passaggio, al vedere una notte attaccato il fuoco a una cafa vicina, sì fortemente apprefe il pericolo fuo, che da se sorgendo dal letto si mise carpone in salvo, e da lì a non molto fu libera da fuoi malori: tanto può una viva Apprensione, e uno sforzo della Fantasia, posta alla tortura da qualche fiera Passione. Al che badando accorti Medici, nel prescrivere certi rimedj, che anch'essi riconoscono per incapaci di domare un male minacciofo alla vita, pure li danno per tentare, se l'infermità fosse di quelle, che la Fantafia del Malato, concependo vivamente l'effi. cacà del Recipe, pottefi (пiperarla con una gagliarda Correria de gli Spiriti Animali. Il Fieni nel fuo Opufolo de viribu Imaginatio, nir ha trattato quefto argomento, ma non con quelle forze di crucidizione, nè con que l'umi, che fi richiederebbono a materia tale, non poco importante alla cognizione dell' Umon. Nè di più dico io fu quefli punti, amando meglio di rimettere il Lettore a quanto è da credere, che ne feriverà la penna magiltrale dell' Eminentifimo Cardinale e Arcivefcovo di Bologna Profpero Lambertini in continuando la fiua nobil' Opera della Canonizzazione de Santi.

Parrà intanto questa una digressione a taluno; ma non è così; che con ciò ho io voluto preparare i meno sperti a ben concepire, che possente e maestra ruota sia nell' Uomo l' Immaginativa, e sarmi strada a mostrare più chiaramente l'influenza sua ne'nostri Costumi. Pur troppo in molti la Fantasia pare che stia in Luogo di Ragione. Già s'è detto, e ognuno da per se stesso lo pruova, che portate le Immagini de gli oggetti esterni al Cerebro, e colà dipinti, l'Anima fubito gli apprende; ma niun movimento in esso noi si risveglia, se non ci si presenta del pari qualche Idea, Opinione, o Verità, per cui vegniamo avvertiti, che il medefimo è quanto a noi da fuggire, o da abbracciare. Ove quest'ultimo avvegna, eccoti forgere qualche Passione, cioè qualche moto nell' Anima, or grande, or picciolo, di Amore, d'Odio, di Timore, di Speranza, di Collera, e di fimili altri Affetti umani, che fon d'ordinario feguiti da varie nostre Operazioni Morali, o buone, o malvage, o indifferenti. Si dipigne, o sta dipinto nell' Immaginazione d'una persona già stata offesa, o che apprende di poter effere offesa, il fuo Nimico. Allorchè costui le torna davanti a gli occhi, o che di lui s'ode parlare, o che l'Anima nel passeggiare co'suoi guardi entro le camerette del Cervello, s'incontra in quella Immagine molesta: subito movendosi gli Spiriti Animali, si eccita in esso lei lo Sdegno, la Rabbia, la Paura, a proporzione delle forze nocive maggiori o minori, ch'ella concepifce nell' Avverfario. All' incontro se l'Oggetto è amabile e desiderabile, perchè bello, perchè utile, o perchè d'altra qualità a noi grata vestito: accolto il suo Fantasma nel Cerebro muove l'Anima a Desiderio, Amore, Speranza, Dilettazione, e ad altri fimili Affetti a mifura della facilità o difficultà di confeguirlo; e quand'anche non sia confeguibile, il folo mirar l'originale, o pure il folo mirarne nella Fantafia il ritratto piacente, basta per cagionar diletto. E però la Fantasia con-

corre

corre spessissimo ad eccitar le nostre Passioni, e sola è bastante a mettere tutta in moto e disordine l' Anima nostra, e seco il Corpo, secondochè l' Anima commossa dalla Passione comanda.

Ora egli è da por mente, che talvolta le Immagini de gli oggetti a noi trasmesse da' Sensi, e moventi qualche gagliarda Passione grata o ingrata, sì profondamente si possono imprimere nel midollo del Cervello, fia pel tanto mirare, udire, o ricevere spessissimo in altra sensibil forma quegli stessi Fantasmi, sia col pensare e ripensar vivamente a' medefimi : che si formi un grave disordine in essa Fantasia, e questo venga anche a ricadere sull'Anima stessa. Cioè, abituati gli Spiriti a correre per le tracce impresse di quegli oggetti, e a cagionare nell' Anima quel moto o d'avversione, o di piacere: l'Anima, che non può di meno di non rimirar quelle Immagini sì altamente impresse , e di non muoversi al moto di quella Passione, ch'esse risvegliano: si truova alle volte in difficultà somma di vincere quelle Passioni, e di guardarfi dall'opere convenienti ad effe Passioni. Può eziandio talvolta giugnere infino ad una accidentale, ma nondimeno grave quali impotenza a refistere: il qual'ultimo passo è una malattia del Cerebro, i cui perniciosi sintomi si risentono dall' Anima istessa. In altra mia Operetta, dove ho trattato del buon Gusto nelle Arti e nelle Scienze, offervai, efferfi dato taluno, che dal cotanto vagheggiare la speciosissima Porpora Cardinalizia, dal tanto giudicarsene meritevole, e desiderarla, e da qualche altro accidente, che sorse vi s'era framischiato, si cacciò in testa d'essere effettivamente Cardinale; e tale Fantasma si prosondò sì fortemente nel Cerebro suo, che per quanto altri dicesse, predicasse, e gridasse per distornarnelo, e cacciarlo, nulla potè smuoverlo da sì fatta Opinione, quantunque in tutte l'altre funzioni ed operazioni l'Intelletto di quel tale sosse vegeto, diritto, e penetrante. Oh gran Dio! come è mai suggetta a strane metamorfosi questa mirabil fattura delle vostre mani! e quante vie avete voi mai per umiliarci! Altri si credettero d'essere diventati Re, Giganti, e simili; altri di avere il naso di vetro; e così va discorrendo. Già noi abbiam detto, che senza questo Corporeo organo della Fantafia non può l' Anima nostra esercitar le sunzioni fue, almeno per quel che riguarda le Immagini delle cose sensibili; e però se la Fantasia è debole, se sconcertata, non è da stupire, se resta impedito all' Anima il produrre convenevolmente gli atti, che son propri di lei. Vero è, che cotali deliri possono senza colpa dell' Uomo avvenire nell' Uomo, per lo fregolamento de gli Umori, per la ferocia degli Spiriti accesi, e per altre naturali cagioni: pu-

re talvolta accadono non fenza qualche colpa, lasciando gli Uomini di valersi del loro Intelletto, o di ricorrere per ajuto e lume a quel d'altri fulle prime, cioè quando non avea peranche preso gran piede quel poscia divenuto sì ostinato e indomito Fantasma. Persona di mente non volgare da me conofciuta, nel cui capo s'era conficcato ben dentro uno di questi ingannevoli fantasmi, avendo qualche opinione buona di me suo Amico, promise di prestarmi sede, e di stare al mio detto. Tante ragioni addussi, e le addussi con quanta forza seppi per imprimergliele ben vivamente nella Fantasia, che si diè per vinta, e per alcuni Mesi si stette quieta. Ma da lì a qualche mese ripullulò l'Immagine molesta, e m' avvidi che era nel vigore di prima. A somiglianti Fantasie forse potrebbe la sola Arte Medica porgere foccorfo, levando con rigorofissima dieta i maligni Spiriti Animali quali tutti da quel Corpo, come si fa ne gli Spedali de Pazzarelli, ove son ridotti que miseri a tale estenuazione di forze, che pajono scheletri animati; e poi riproducendo in essi un' altra schiatta di Spiriti innocenti, che possano meglio servire alla Fantafia, molti ne guariscono.

E qui così alla sfuggita io ricordo, che a questi medesimi principj fi dee riferire la miferia di molte persone (femmine quasi sempre, e femmine di fiacca e insieme vivace Fantasia) le quali si credono invafate da cattivi Spiriti, e pure non fono, effendo proceduta questa lor deplorabile immaginazione da affetti Isterici, da novelle di altre Donnicciuole, e talora fors'anche da que facri, ma poco periti, e meno avvertiti Ministri, che non sanno distinguere, e pur dovreb-bono distinguere i veri Indemoniati da gl'immaginari. Ho conosciuta una Giovane, per altro faggia, che mossa dalla curiosità di vedere esorcizzare, fu dall'ossessa toccata in una gamba. Si forte fu l'apprensione ed Immaginazion della Giovane, che cominciò a rifentir de tremori in quella gamba, e a riputarsi Indemoniata, ne ci volle poco a torle di capo sì orrido Fantasma. Quindi passo a rammentare, darfi altri fensibili oggetti, che se non fan tanto colpo nell'umana Immaginativa, pure la feriscono non poco, dando con ciò un forte impulso all' Anima per varie sue disordinate Azioni. Noi ne abbiamo frequenti gli esempli nel feroce attaccamento d'asfetto dell'un fesso all' altro. Truovansi in alcuni le fibre del Cervello troppo molli; e perciò un oggetto amabile, veduto, e riveduto più volte (dicendoci pur troppo la sperienza, che come il fuoco dal vento, così l' Amor profano dalla conversazione fi accende) un'oggetto dico abbondante di dolci fguardi, vezzi, e carezze, corteggiato

teggiato da foavi parolette, atteggiamenti, e sospiri, e rinforzato. da altri corporei e bestiali allettamenti, che possono mischiarsi in sì fatta amicizia, va a stampare sì addentro nelle fibre suddette l'Immagine sua, e per conseguente a svegliare una sì potente Passione d' amore, che l' Anima ne resta tutta assorta; l' Intelletto ottenebrato più non discerne ivi se non persezioni; e l'Anima rapita dalla Dilettazione, colà fi porta inceffantemente, e a vele gonfie. Pruovano non di rado la lor ventura Superiori , Amici, facri Oratori con efortar costoro, con predicare, con prorompere in ragioni, minaccie, e preghiere: tutto è in vano. La Fantafia imbevuta di quelloggetto può più di loro; e fembra bene impiegato il patrimonio in alimentare quella disonesta fiamma, nè si bada a perdita d'onore e di Anima; e fin le gelofie, gli fdegni, i dispetti servono a maggiormente strignere e rendere cara la catena, e a celare al paziente non pochi altri deliri, che tutti tengono dietro a sì cieco e trabecchevole Affetto. Allorchè in persone conosciute o credute per altro di gran fenno, accade una tale fregolatezza e follia, fi figura lo stolto volgo, che qualche bevanda amatoria, qualche fascino o stregheria fia intervenuta a corrompere loro il giudizio, quando evidente cosa è, che naturalmente tutto questo sconcerto avviene, non già in un folo affalto, ma in affaiffimi, e per gradi ; e che ficcomeper le leggi impresse nella natura de Corpi animati, talvolta si sconvolge a poco a poco la loro armonia, così l'armonia de gli Anima per le leggi, alle quali l'unione col Corpo li rende suggetti, si puòfacilmente perdere, e pur troppo talora fi perde. Dirò di più : ridotte l'Anime a sì mifero stato, indegno della lor nobilissima condizione, quantunque non perdano l'essenziale Libertà dell' Arbitrio, pure a cagione dell' Abito fortiffimo viziofo contraggono anch'effa quell' accidentale bensì, ma nondimeno fiera quafi impotenza ad: operare diversamente, e quasi non possono di meno di non produrre: quegli atti, che talvolta infino eglino stessi riconoscono per pazzie, ma pazzie nello stesso tempo, dalle quali non fanno più trattenersi. Peccano costoro ? alcuno mi chiederà. Chi n'ha da dubitare? Sono colpevoli fino gli ubbriachi, allorchè commettono omicidi, ed altri misfatti, quantunque per essere oppressi dal vino non conoscano esse di far male, nè abbiano lume bastante d'Intelletto, e bastante libertà d' Arbitrio per astenersene, e sieno perciò da dire involontari. i loro delitti. E la ragione è, perch' eglino volontariamente han voluto. l'Ubbriacchezza, cioè la cagione od occasione di que delitti, e perciò non lasciano d'essere colpevoli de i delitti medesimi, e di meri-

tare se non l'ordinario, almeno uno straordinario gastigo. Or quanto meno faranno scusabili i presi dalle Passioni, da che ordinariamente non fanno queste tanta sedizione e sconcerto nel Capo umano. quanta ne fa il Vino gagliardo, fenza mifura tracannato? Per altro è ben difficile, ma non è già disperata la guarigione di queste Fantasie operatrici di tai delirj. Una pericolosa malattia, la lontananza dell' oggetto, una forte sbrigliata di prigionia, d'efilio, o d'altri gastighi e malanni strepitosi, può loro apprestare una ben salutevol medicina. A poco a poco col non più mirare quell'oggetto. gli Spiriti Animali lasciano di rappresentarne all' Anima il predominante Fantasma, e di agitarla colla Passione; e questa lasciata in riposo, va ripigliando forza e lume per riconoscere tutte le desormità, che fono o nell'oggetto stesso, o nella Passione, che ne deriva. E se per cagione d'esso oggetto si pruova qualche fastidiosa grave sferzata, esso oggetto comincia a rammentarsi congiunto a quelle nocevoli qualità e disgustose Idee; e cessando la Dilettazione, succede la Triftezza, per cui si giugne a più non averlo caro, e poi anche a sprezzarlo ed odiarlo . A me sopra modo piace il ripiego . con cui Mentore nell'infigne Romanzo del Telemaco scioglie dai lacci d'una Passione amorosa, divenuta oramai ostinata contra tutte le persuasioni e i consigli, il giovinetto Telemaco. Con una spinta il trabocca da un fasso in mare, e con barca preparata via il conduce. Ben' intendeva il celebre Arcivescovo di Cambray, quai remedi si esigano a malattie sì forti.

E da quello poco abbiam potuto finora feorgere, qual fia 1 forza de Corpe ilefrari fulla Fantafia, e quale il potere della Fantafia inveltita da fimili Fantafin: fopra l'Anima nostra. Più familiari poi, anzi triviali tutto di gli abbiamo gli efempli in altre fenee meno streptione, che produce la vista e l'Amore de' Corpi fia l'uno e l'altro Sello. Ne folamente gli Occhi a noi dati da Dio spezial. mente per sectionelle alla nostra disteia, quelli sono, che possono portare la ribellione all' interno dell' Uomo, e sedurio; ma anche l' Udito. Dilettevol così ognun sente che sono i canti; e quelle voci armoniose, spezialmente sed il esto diverso, fanno nella Fantassa addoletata di alcuni una tale impressione, che giungono facilmente a signifiante per la viva cagione di a caro diletto; anzi la stessi de significante per la viva cagione di acto diletto; anzi la stessi de significante per la viva cagione di acto diletto; anzi la stessi de significante per la viva cagione di acro diletto; anzi la stessi de significante per la viva cagione di acro diletto; anzi la stessi de significante per la viva cagione di acro diletto; anzi la stessi della significante per la viva cagione di acro diletto; anzi la stessi della significante per la viva cagione di acro diletto; anzi la stessi della significante per la viva cagione di acro diletto; anzi la flessi avo con la seguita geossi anti della significante per la viva cagione di acro diletto per la continua di con di acro diletto per la continua di con di acro diletto per la continua di continua di

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. VI.

dà udienza ad un sacro Oratore, il quale sfibbia concetti sottili . parla d'alti argomenti, e parla con sì studiate frasi, e stile ornato, che nulla ne capifce quell'ignorante greggia. Pure il goffo popolo sta attento, non batte ciglio, non s'annoja : tutta virtù della voce ben maneggiata, e de gesti vivi, che formano una specie d'incanto alla lor Fantasia. Sapeva ben Demostene, perchè interrogato, qual fosse la primaria virtù dell' Oratore, rispondesse tre volte l' Azione. Fate poi, che questa medesima buona gente si truovi sulle piazze alla predica d'un valente Cerretano. Avranno un bel guardarfi la borsa, che costui a forza di volto franco, di bei pataffi, di grandi promesse, e di vive parole, saprà ben cavarne del sugo. Anzi non si può dire, quanto mirabil sia non di rado l'energia delle Parole, e dell' Azione a muovere per mezzo della Fantasia le persone anche più guardinghe, e che più prefumono di se medesime, e massimamente (torno a dirlo) se escono da bocca di Sesso diverso. Sopra di che è da por mente, che gli oggetti corporei organizzati, fieno quant' effer si vogliano avvenenti nelle loro parti , qualora son privi di Spiriti e scarsi di moto, talora niuno, talora poco movimento fogliono produrre direttamente nella nostra Immaginativa. Solo indirettamente possono produrne molto, se alla comparfa di quell'oggetto, in essa Immaginativa si risveglieranno altre antecedenti Idee, Immagini, e Fantasmi, possenti a suscitar la Passione. All'incontro maggior forza d'ordinario hanno tali oggetti di eccitare un gran tumulto di Spiriti Animali, e un gagliardo moto nella Fantasia dell' Uomo, qualora essi oggetti con vibrazione tramandino verso i Sensi, e verso la Fantasia dell' Uomo gli Spiriti propri commosti. Ed appunto i principali veicoli e canali, per gli quali si possono vibrare gli Spiriti, e con ciò ferir forte e muovere o dilettevolmente, o spiacevolmente la Fantasia, e per confeguenza l' Anima; fono gli Occhi, le Parole, e il Canto. Nè vo io tacerlo, affinchè i poco accorti giovanetti sappiano per tempo, ove s'appiatti il maggior loro pericolo, e da qual parte principalmente sbuchino que birri galanti, ma legatori e perfidi, de quali van tante persone o disavvedutamente, o apposta in cerca, e da quali pur si dee guardare chiunque saggiamente ama di conservare pura l'Anima sua, e illeso il Giudizio. Una beltà con Occhi torpidi, stupidi, e melensi non isperi di far grandi prede, o prede durevoli; e una Beltà inlipida e gossa nelle sue Parole, se per avventura troverà qualche adoratore, niuno però ne troverà, che abbia molto di spirito in se medesimo. Conquistatori perigliosi per lo

contrario fono quegli Occhi lucidi, brillanti, vivaci, e spiritosi, de' quali acconciamente e con ragione si può dire co' Poeti del Secolo, che escono dardi e strali infocati, atti a portare confusione e ferite in chi li guarda. Però foleano dire saggiamente i nostri vecchi: Chi non mira, non fospira. E nella stessa guisa le Parole, melodiose per la Voce di buon metallo, ingegnose ne lor sensi, varie nelle lor figure ed espressioni, con brio e grazia intonate, portano con seco quelle catene, che finsero gli antichi uscir di bocca ad Ercole Gallico per tirare a se, e legare i cuori. Però ne gli Occhi, e nella Lingua ha la Natura, o per dir meglio il fommo Architetto del tutto, costituite le due primarie porte, per le quali una Fantasia si comunica all'altra Fantasia, e un' Anima all'altra Anima, portandone le ambasciate gli Spiriti Animali. Questi io non oserei decidere se uscendo anche suor de gli Occhi vadano uniti a i raggi della luce a percuotere gli Occhi altrui; nè se coll' Aria modificata, cioè colla voce pattino fino a percuotere gli altrui Orecchi. Solamente dirò, che il moto loro è capace d'imprimere un gagliardo moto ne Sensi e nella Fantasia di chi mira o ascolta; e potersi per tal via svegliare gagliarde Passioni, e per conseguente spignere l'Anima a diverse Azioni, che potranno essere oneste, ma per lo più saranno vili e biasimevoli. È ciò che ora di Occhi e Voci dilettevoli, è da dire d'Occhi e Voci terribili, irate, meste, e simili, che dall'un Corpo all'altro facilmente trasportano le Immagini e Idee delle cose, è insieme il moto delle lor Passioni.

Così al vedere sbadigliar taluno nella Conversazione, facilmente si muove alcun'altro a fare il movimento stesso. Ma badate, che verifimilmente tutto quello sbadagliare non viene dal guardo, ma dall'udito. Cioè, v'ha certe Voci fiacche in se stesse, e melense nel loro moto, che quantunque si parli con saviezza, o si faccia un racconto ben teffuto, pure non tengono attento l'uditore, e però macchinalmente svegliano sbadagliamenti in esso. Non così avviene alle Voci di buon metallo: percuotono con forza il timpano di chi ascolta, e ne riportano una fissa attenzione; e pericolo ordinariamente non c'è, che si sbadigli, se pure i frivoli ragionamenti e le inezie del parlatore non attedino sì fattamente l'uditore, che parendo a lui di stare allora in ozio e in disagio, si senta eccitato a shadigliare. Per confeguente poco intende, chi finora non intende, benchè tutto di la sperienza ce ne sia maestra, come l'Anima sua debba stare continuamente all'erta, e in guardia contra le impressioni o dolci, o moleste, che per mezzo della Vista e dell' Udito possono

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. VI.

possion in lei fare i Corpi animati della nostra specie, e massimate di Sessi diverso. Maggiore anonar può esfere il rischio, se quoste impressioni saran di oggetti dilettevoli; perciocchè le spiace voli ambassicate de Sensi naturalmente facciamo sotro per non ammettente, o per rigettarle: ladiove a tutto ciò, che pota secono cere e Dietetto, naturalmente noi corriamo incontro, e ansosamente l'abbracciamo; sensa far mente, se sia veleno; sensa badare, se la nostra Ragoine ne possi a rimaner sorpressa, odificata a e vinta appevano bene i nossi rivecchi, perchè dicevano: Che le Daune Onssi si Saggio mo hamon Occhi in Occessib: Per questa via elle sono i ficura guardia di se stelle, e sia perdere presso il coraggio a i tentaro i. Ma è tempo oramai, che passimo mo andicare a tere totto maggiori e maestre, che intervengono alla produzione delle umane Assoni.

### CAPO VII.

# Della Ragione.

On c'è nome tanto strepitoso presso i Filosofi, e spezialmen-te presso chi tratta di Morale, quanto quello della Ragione. Basta dire, che lo stesso Uomo vien diffinito Animal Ragionevole, o sia dotato di Ragione, per intendere, di che importanza sia il eonoscere questa Ragione. È grandi cose si predicano di essa. Nostra Maestra, direttrice nostra ella è, o ha da essere; al Tribunal fuo tutti si appellano; e chi patisce disetto di Ragione, è Pazzo; e chi contra gl'infegnamenti fuoi opera, iniquo, colpevole, e meritevol di biasimo o di gastigo noi il chiamiamo. Ma chi non direbbe, che essendo noi tutti provveduti di sì bel lume ed ajuto interno, non dovesse l'uman genere camminare per le vie della rettitudine, e mirarfi un Ordine mirabile in tutto il eommercio, e in tutte le azioni fue? Ma un'ocehiata un poco al Mondo prefente, non diverso nella sostanza dal passato; un'occhiata a questi superbi Animali Ragionevoli, che decantano si forte il gran privilegio della Ragione. Se fosse in mia mano, io darei pure volentieri per pochi momenti qualche intendimento alle Bestie, tanto che potessero ascoltare e capire le lodi dell' Uomo, e il gran distintivo, che mette sì nobil divario fra lui ed esse Bestie. Che invidia porterebbero elle alla Natura nostra! e come riconoscerebbero allora d'essere tanto fotto di noi, come in fatti lo fono! Ma se queste Bestie volgesfero poscia il guardo a i Costumi, e alle Azioni di tanta e tanta

gente, dotata bensì di Ragione, ma che opera tutto di contra la Ragione, o senza Ragione: quanto temo io, che la loro invidia passasse tosto in meraviglia, e che fors'anche si riderebbono di noi, al rimirar tanti, che si gloriano d'esser Uomini, ma in fatti possono appellarsi Bestie al peri di loro? Forse direbbono di più: cioè, di trovar non pochi, i quali non folamente compariscono Bestie, ma anche peggio che Bestie. In efferto offerviamo, che le Bestie d'ordinario seguitano le leggi, che Dio ha prescritto alla loro specie, e alla facoltà fensitiva, e d' ordinario non le trasgrediscono. Ma che fanno gli Uomini delle Leggi della Ragion loro, e della Facoltà Intellettiva, che è propria della specie umana? Non è forse vero, che a queste tutto di si contraviene? Miriamo varie specie di Bruti, che si contentano di cibo e bevanda semplice, e non mai lo prendono in eccesso; laddove tanti fra gli Uomini, che pajono nati solo al suo ventre, si ssidano a chi può più tracannare, ed empiere il facco, tanto che giungono a non riconoscere più se stessi, e cadono in mille sconce e pericolose azioni, proprie solamente di chi è senza cervello. Ne fanno di queste le Bestie? Tanti fra i Bruti attendono con sì bella parsimonia, e solo in determinati tempi, alla propagazione della loro specie, e osservano una mirabil fedeltà fra loro. Fanno eglino altrettanto non pochi di coloro, che Uomini si chiamano? Così c'incontreremo in altri, che vanno innanzi a tutta la repubblica Bestiale nella Crudeltà, nelle Frodi, nell' infaziabilità della Roba, nell'Infedeltà, nella Pufillanimità, nell'Ingratitudine, ec. Come dunque (potrebbono a noi dire le Bestie) vantate voi altri Animali cotanto il celebre nome della Ragionevolezza, e sì bei privilegi fopra di noi? E tapto più fi paoneggerebbero esse, ove a lor notizia venisse, che nel 1729 in Amburgo fu dato alla luce un Libro con questo titolo: Quod Animalia bruta sape Ratione utantur melius Homine. L'Autore ne è il Rorario; e a questo Scrittore era andato innanzi Plutarco con un' Opusculo di somigliante argomento.

Ma la ficiando andare questo ideale supposto, meglio fia indagare, cosa veramente sia a cotanto eclobrata Ragione dell'Uomo. Altro essa non è, che la Potenza e Forza, che è nell'Intelletto, di Raziocinare, o sia di argomentare, cioè di dedurre una cosa dall'attro, una consiguenza da un principio, o sia da una Massima generale. Questa facoltà è una dote primaria della Mente nostra, esfenziale alla Natura umana, e per cui principalmente l'Uomo è distinto da i Bruti. Però in tutti gli Uomini, al-lorche

lorchè fon cresciuti in età, ofserviamo una Logica naturale, che è l'uso di questa Ragione. E non son già privi di tal sacoltà i Bambini stessi; ma perciocchè non hanno essi, sopra che esercitarla, esfendo o almeno parendo essi sprovveduti d'Idee, di Fantasmi, e di Massime, materiali necessari per raziocinare: però diciamo, che loro manca l'uso della Ragione, finchè giungano coll'età e con qualche sperienza del Mondo ad acquistarlo. Questa Forza poi di Raziocinare noi l'appelliamo spezialmente Ragione, ove si tratta delle Azioni umane, e di ciò, che s'ha da abbracciare o fuggire ne Costumi nostri, spettando ad essa il ben governarci in questo cammino. Ciò posto, non dureremo fatica a comprendere alcune Verità. fommamente necessarie alla conoscenza dell' Uomo. La prima si è, che la Ragione, intrinseco pregio nostro, non si dee già prendere per una tale Maestra innata nell' Uomo, proprio di cui sempre sia, subito che le è rappresentato qualche oggetto, il conoscere e decidere, fe s'abbia effo da dire Vero o Falso, Buono o Cattivo, Bello o Brutto, o pure più Buono, Bello, ec., che non è un'altro oggetto. Certo che v'ha delle umane Azioni, le quali non sì tosto verrebbono vedute da un Fanciullo o Uomo, allevato foletto in un bosco. o in una prigione, che fenz'altra fatica la Ragion gli direbbe, effer' elle disordinate, biasimevoli, e cattive, come sarebbe il mirar un? Uomo uccidere altro Uomo innocente, un Figliuolo battere fieramente il Padre, il maledire Dio, purchè si concepisca, ch'egli ci ha messi e mantiene nel Mondo, il calunniare un Servo dabbene. il rapire per forza ad altrui la di lui Roba, ec. Lo stesso accade all. udire certi Assiomi infallibili, come sarebbe: Che il tutto è maggior d'una parte; Effere impossibile, che una cosa sia, e non sia nel medefimo tempo; e fimili, che si riconoscono tosto per verissime e certisfime Propofizioni. Ma ordinariamente questa Ragione abbifogna di studio, affinchè ci scuopra ciò che è Bene, e Male, e che all' Uomo conviene o disconviene. Ci dà ella zappe, badili, e picconi per cavar terreno, e giugnere a trovar tesori; ma questi tesori non li troveremo mai, fe non aggiugneremo a tali strumenti la satica ed opera nostra. Voglio dire: per iscoprire il Vero, guardarci dal Falfo, ravvisare ciò che è o Buono o Meglio per noi, sia per conto dell'Animo, o sia del Corpo, e ciò, che è o men Buono, o pure più Dannoso: ci vuol della applicazione di Mente, della Riffessione; dell'esame: che è quanto dire, usare con diligenza della Ragione, o fia del Raziocinio, combinando le buone Massime apprese coi particolari: che così potrà apparire, se sia da eleggere, o da non

eleggere un tale oggetto; da fare, o non fare una tale Azione.

Ora qui noi falliamo spesso spessissimo. Si presenta a quel vogliofo di fare Roba un guadagno ingordo. Giove gliel ha mandato dal Cielo. Che bella vista un sì grosso profitto! La considerazione va tutta dietro alle conseguenze di quelta fortuna, per cui si farà pofcia un'acquisto, si comprerà un posto, si ordiranno altre tele di maggiore rilievo. Ma non sarebbe egli di dovere il riflettere un poco più, se in quel guadagno s'intacchi la giurisdizione della Coscienza: se sia da Uomo retto, da Uomo d'Onore il prevalersi così francamente dell'altrui o femplicità, o necessità; se col tempo l'umana Giustizia posta farne risentimento; se divolgato quel Contratto, ci possa andare della Riputazione? Signor no. E' superfluo ogni Raziocinio, da che è evidente la grandezza del guadagno. Si crederebbe anzi follia il non tirar presto la rete a sì grandioso pesce. Temo io parimente, che manchi molto di Riflessione a quella o Zitella o Vedova, che al vedersi comparire davanti una bionda Perucca, e un bell'abito trinato, e passeggiare sotto la finestra personaggio cotanto vistoso e galante, si commuove tutta; e poscia appena n'ode le ardenti proteste, che va in deliquio; e pensando in fine, che questi è di nobil Casa, e di più è attaccato al suo Nome un titolo illustre: conchiude tosto, che il Destino l'ha formato per farlo divenir suo Consorte. Ma come non adopera ella la sua Ragione, per considerare più d'ogni altra cosa, e prima di entrare in ballo, se quella Nobiltà senza Roba sarà poi bastante a farla star bene per tutta la vita sua; e se per disavventura un' Anima, come sogliam dire, brutale alloggiasse sotto que biondi capelli; e se sposando un Marito, ella sposasse in esso uno Scialacquatore, un Giocatore, un Contrabandiere di fenfualità, un Pazzo gioviale, un Cacciatore di risse, o altro simile, cioè si comperasse a danari contanti una Penitenza perpetua? Altrettanto potrebbe accadere a quel Giovane, che arrivato ad avere la libertà, e ad entrare nel gran Mondo, immantinente fa lega con que' Compagni, che a lui fembrano più di buon' umore, e intelligenti di tutti gli spassi e piaceri. Meritava bene maggior Riflessione un'elezione sì fatta, da cui può dipendere la buona o cattiva riuscita di tutto il resto della vita. Una giornata di compagnie allettatrici ha forza di guastare tutte le buone lezioni d'anni parecchi. Ma che occorre di più? A ciascuno è necessaria la Prudenza, figliuola della Ragione. Or questa non si otterrà giammai, se l'Uomo non si avvezza a riflettere, e ponderare posatamente le cose ed azioni, prima di eleggere ed operare; mirando spezialmente

zialmente ciò che ne avverrà. Refpier fimm: Bada al fine; bada alle confeguenze: è Maffima, che ha la barba bianca, e fempre farà neceffaria, fempre utile, per chi ama di operar da Saggio. Ma quanti ci fono, che tutto di operano alla balorda, e fenza penfarvi? La feconda Verità, a cui dobbiamo far mente, è quefta. Non è la Ra-

gione, o sia la forza della Mente umana, del medesimo calibro e peso in cadauna particolar persona. A proporzione dell'Intelletto, che per benefizio della Natura in alcuni è pronto, penetrante, vigorofo, in altri pigro, ottufo, debile: viene ancora ad effere più o meno atta la persona a raziocinare e riflettere. I doni di Dio in questo son troppo varj; e certo non è in mano d'alcuno di noi il formarci la testa a modo nostro. Quali è piaciuto al sovrano Artefice di fabbricare i vasi della creta nostra, tali è d'uopo che sieno, e ognun dee chinare il capo. E qui forse al guardo nostro si presenteranno delle scene curiose. Alcuni si truovano, che a volerli mettere per la via delle Scienze, le quali esigono una Rissessione continua, si butta la fatica e il tempo. In quello sfortunato terreno non allignano, non crescono di queste piante. Fate passar costoro all' Aritmetica, che pure efige un'attenta meditazione, e prefenza di fpirito; forse vi riusciranno. Altri ci sono, che noi chiamiamo teste picciole: gli uccelli ne han beccato il cervello. E pure non arriverà un barbassoro fra' Letterati, un Sapiente di prima sfera a pareggiarli nella scienza del Giuoco, in cui vincono a tutti, benche in tanti Giuochi si richiegga-buon polso di Riflessione. E questi medesimi nella mercatanzia, per cui occorre accortezza, e meditazione nonlieve, fi acquisteranno gran credito; o pure sopravanzeranno in malizia tanti altri in altre occorrenze. Ma ciò lasciato a parte, osserviamo più tosto ciò, che la sperienza ci sa vedere dapertutto, cioè persone, le quali a piè pari saltano dentro la nassa, commettendo spropositi grossolani, lasciandosi ingannare sì di leggieri, e rapire a Vizj e colpe abominevoli . Ma come stupirsene? Non ha la loro testa quel vigore che si truova in tant'altri : e però per difetto di Mente, di Riflessione e previsione traboccano. Chi tanto si maraviglia, o fors'anche si ride delle cadute, e del ridicolo loro, applaudendo al Senno proprio, che è, o si crede cotanto superiore all' altrui, avrebbe più tosto da dire fra se: Con quella medesima testa, educazione, e Passione, avrei anch'io trascurato i consigli della Ragione, e commesso il medesimo fallo, se non anche di peggio. Mifericordia di Dio è, qualora ad ogni momento noi non cadiamo in eccessi; e ci si potrebbe di leggieri voltare il capo, per commettere doma-

domani quell'errore o peccato, che oggi abbiamo fortunatamente schivato, o detestato. Quanto poscia a gli altri, che hanno sortito una Mente gagliarda, e capace di gran Riflessione, dovrebbono pur questi più che gli altri scorgere la bellezza, l'onestà, e utilità della Virtù, per seguitarla, e per conseguente abborrire la deformità, e le pericolose conseguenze del Vizio. E pure urtiamo in tanti, che nol fanno. Ho detto poco. Anzi fra costoro non pochi ci sono, che appunto perchè provveduti di maggiore Intendimento ed Ingegno, maggiormente sfoggiano nelle iniquità, facendo fervire la fottigliezza della lor mente a ogni forta di Vizio, anche in danno d'altrui, e massimamente se la fortuna, o il danaro, o altra cagione li porta alle Dignità e a i comandi. E ciò accade, perchè tutte le lor riflessioni e pensieri vanno a terminare alle maniere di accumular Roba, di appagar l'Ambizione, o altri Appetiti brutali, col capo a guisa de' giumenti sempre volto alla Terra, e non mai al Cielo. Ma credono costoro, o non credono, che ci sia Dio, e che Dio abbia possanza e volontà di pagarli secondo il lor merito? Non indarno il divino Legislator nostro intonò a tutti la tanto significante Parabola de i Talenti. Meno efigerà egli da chi ebbe meno ; più da chi più. Or quanto maggiore farà la severità del suo Giudizio contra chi non solamente non traffica bene i molti Talenti a lui dati da Dio d'Ingegno felice, e di Mente acuta ; ma in oltre converte questi medesimi doni in dispregio di lui e della sua Legge santissima, e in danno e rovina propria, e de gli altri mortali? Per conto poi di coloro, a'quali è toccata poca porzione d'Ingegno e di Senno, mi fo ben'io a credere, che se falleranno, saranno anche mirati con occhio di maggior clemenza da quel Dio, che ha bilance ficure per dare il fuo peso alla debolezza, e alla malizia delle nostre Menti e Volontà.

Per oltro qualunque fa la mifura della Mente e della Ragione, di cui Dio ci abbia provveduri, purchè l'Infanzia, la Pazzia, la Feneria, ed altri malanni non privino l'Uomo dell'ufo d'effa Mente e Ragione, niuno di noi fartà furfabile prefio gil altri Uomini, e meno prefio Dio, fe caderemo in Peccati gravi, fe ci lafocremo prendre da i Viri. Primieramente perchè il miferinordiolo Iddio ci ha efprefio la fiua Volontà, e le eterne fue Leggi intorno al Bene e al Male, nella fintifiima fiua Religione; e tutti fiam capaci d'intenderle. Colpa nofira farà, fe flando avanti di noi al luminofa fiacola, che zi fa lume in mezzo alle teneber; cono ce ne prevultamo; e peggio fe la conculchiamo. Secondariamente veroè, che non dobbiamo con clogi univerfali fellare cotanto le forze della Mente e

Ragione umana, che a tutti, e in tutto s'attribuisca il vigore di distinguere senza altro ajuto il Bene dal Male, o almeno di distinguerlo in vari scabrosi incontri di Passioni in noi dominanti. Per questo i Filosofi non si contentano di dire, che la Ragione ha da esfere direttrice delle nostre azioni. Aggiungono, che questa dee essere una Retta Ragione, cioè un Raziocinio non fofistico, non falso. ma ben concertato con deduzione e confeguenza appoggiata fopra oneste Massime e premesse, concernenti l' Ordine, di cui parleremo, e la vera nostra Felicità, della quale si tratterà a suo luogo. Contuttociò non convien punto screditare, nè deprimere le sorze della Ragione, in maniera che si preparino pretesti e scuse a chi opera male, quasi che alcuno operi così, perchè diversamente non possa, o non sappia. Imperocche Iddio ha costituito in tal forma la Ragione dell' Uomo, che per essa anche il volgo de gl'Ignoranti facilmente arriva a scorgere ciò che è ordinato o disordinato ne i più essenziali ufizi dell' Uomo, e ciò che è giusto o ingiusto, lodevole o biasimevole nel più delle umane azioni. Certo che è limitata la giurifdizione e possanza del nostro Intelletto, ove si tratta di cose superiori alla nostra sfera, o rintanate di troppo ne' nascondigli della Natura, o talmente intralciate per cagione o per difetto delle circostanze concorrenti, che la Ragione accertatamente non può decidere. Ma per quel che concerne la Bontà o Malizia delle principali azioni dell' Uomo, e la distinzione della Virtù dal Vizio, presa in largo senso, non già in tutti i fuoi atti più minuti: ogni persona di Mente benchè fievole, pure fana, e cresciuta competentemente in età, ha in se un Lume naturale per conoscere ciò, che porta la livrea del Bene o del Male Morale. Questo Lume è la Ragione. E le dissensioni tra i Filosofi o Teologi, che trattano de'Costumi, non vertono sul " mafficcio, ma ful minuto delle umane operazioni, accordandofi tutti a confessare per Virtù quello che è Virtù, per Vizio quello che si appella Vizio. Chiamisi anche il rozzo e l'Ignorante a mirare in confronto di un Orgoglioso e Superbo un' Uomo Modesto; di un' Ingannatore e Mentitore un Uomo Veritiere, e mantenitor di sua parola e fede; di un Figliuolo ingiuriofo a' fuoi Genitori un'altro ubbidiente e offequioso verso d'essi, e così discorrendo: se costui non è mentecatto, risponderà tosto, essere da biasimare i primi, da lodare e imitare i secondi; e verrà con ciò a dire, ch'egli per dettame della sua Ragione truova sconcerto, disordine, e sconvenevolezza nelle azioni di quelli; armonia ed ordine in quelle di questi.

Il Locke sottilissimo Filosofo Inglese, ma che ha anche sparso

nel suo Libro dell' Intendimento, o sia dell'Intelletto umano, un fottile veleno, a cui non tutti fanno riflessione, pretende, che l'Uomo non abbia innato nella Mente fua alcun Principio, o fia Regola di Morale. E veramente antica può dirsi la disputa, risvegliata anche a'dì nostri, e dibattuta acremente, se si dieno, o non si dieno nell'Uomo impresse dalla Natura Idee universali delle cose. Han creduto alcuni di sì, ed è lor capitano Platone, pretendendo che coll'andar noi praricando con gli altri Uomini, o studiando, o riflettendo fulle cose, a poco a poco si vadano eccitando e ravvivando nella Mente nostra cotali Idee, Massime, ed Assiomi, che non ci accorgevamo prima d'avere in esso noi, siccome non ci sembra di portare il fuoco nelle pietre focaje, o fia nell'acciajo, ma battendo poi quelle con questo, ci avvediamo che v'era. Giunse il suddetto Greco Filososo infino a sostenere, che il nostro Imparare e Sapere altro non è che un Ricordarsi, per lo stare secondo lui chiusi nella Natura della Mente umana tutti i semi del Sapere. Aristotele all'incontro fu, ed altri moderni son di parere, che niuna di queste Idee nasca con esso noi. Tutto a noi viene a giudizio loro o da i Sensi, o dal nostro raziocinare, ovvero dal racconto, o raziocinio altrui, comunicato all'Intelletto nostro, il quale nel nascere dell' Uomo non è che una Tavola rafa, un foglio bianco, su cui nulla è dipinto o scritto, ma si può dipingere e scrivere un'infinità di cofe. Quanto a me fenza entrare in questo esame, a cui non basterebbono poche parole, unicamente dirò: Che se non è sacile il provare nell'Uomo cognizioni e Principi innati, almeno è certo, che portiamo nell' Anima nostra innato un vigore di scoprire le Proporzioni, le Relazioni, le Cagioni, gli Effetti, la Verità o Falsità d'infinite cose. Questo vigore si chiama Ragione. E coll'aiuto di questa Facoltà, a noi data da Dio, possiamo anche scoprire ciò, che sia Bene o Male, Giusto o Ingiusto nelle Azioni umane, se non con eguale facilità dapertutto, certo nelle più importanti e necessarie all Uomo. Però datemi, chi per la prima volta giunga a veder uccidere un Uomo innocente; o assassini spogliar nudo un povero viandante; o pure un Principe, o altra persona, che magnanimamente perdoni, e dia la libertà a chi avea tentato contra la di lui vita: ovvero un Servo, che più tosto elegga d'essere ucciso, che di macchiare il talamo del suo Padrone: indubitata cosa è, ch' egli col folo lume naturale, e fenza nè pure far mente al perchè, riproverà e giudicherà Cattive le prime, e Buone le seconde azioni. Così udita appena quell'importantissima Regola e Massima del-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. VII.

la Religione Cristiana, e insieme della Natura umana, cioè: Ché non 1 ba a fare ad altri ciò, che noi non vorremmo fatto da altri a noi stessi: tosto, o certo con un facile volo di ristessione, ne scorge-

rà egli l' Equità e Verità.

Qui il Locke risponde, approvarsi Massime si fatte con prontezza, non perchè si conoscano opere Virtuose, o Viziose, ma perchè sono Utili, e perchè il nostro Interesse riguarda subito tali Assiomi come necessari alla conservazione dell'umana Società, di cui siamo parte ancor noi; mentre offervate queste Regole, anche a noi ne vien del profitto; e non offervandole, a noi ancora ne potrebbe venire del danno. Per altro non badare i più de gli Uomini, se le azioni fieno conformi o contrarie alla Volontà e alle Leggi di Dio: che è il vero paragone per conoscere quello, che chiamiamo Virtù e Vizio. Ma conviene por mente, che la Felicità è il fine di tutte le Società e Leggi. La Felicità, dico, Universale de gli Uomini. Anzi, siccome diremo a suo luogo, essa è uno de sni, che Dio si è proposto nel creare gli Uomini, e conservarne la specie e la società. Però tutto ciò, che a questa si oppone, è contrario alla mente di Dio, alle Leggi della Natura umana, e all'instituto della Società de mortali. E per confeguente tutto ciò, che tende al folo Piacere di alcuni particolari con pregiudizio del resto, che partecipa della stessa Natura, ed è parte della Società, non è se non Ingiusto e Cattivo. E la trasgressione di sì fatte Leggi dee dirsi Moralmente Male, erchè il pubblico Bene è quello, che Dio, e la Ragione, di cui l'Uomo è dotato, hanno per mira; e qualunque Azione nostra, che fi truovi incompatibile con questo Bene universale, e colla pace del Genere umano, fi scuopre immantinente per incompatibile colle Leggi della Natura umana, e storto, e da non sosserisi. Ora conceden-do il Locke, approvarsi dall' Uomo la poco sa mentovata Massima, perchè col lume naturale si è convinto, esser ella Utile e necessaria all'umana Società; dee del pari concedere, avere la Ragione umana una Regola ficura, e a lei nota per lume di Natura, con cui può scoprire, se moltissime Azioni sieno Buone o Cattive. Dal nostro Amor proprio e particolare il prendere configlio in tali casi, sarebbe prenderlo da un cieco Configliere. Ma prendendolo dall' Amore universale del Genere umano, di cui siamo parte ancor noi, non si sallera, essendo questa una Regola, che s'accorda colla notizia naturale, che abbiamo de gli Attributi di Dio, colle Leggi della Natura, e colle divine Scritture ancora, le quali ci hanno infegnata questa nobilissima Massima per ben giudicare delle nostre, e delle

altrui Azioni. Ciò, che è Utile alla Repubblica Univertale de gli Udmini, è in fine quello fleffo, che chiamiamo 09/fg, benche inquanto Oneflo fi dec confiderare l'origine fia c, che è Iddio, e non l'efferto fine, che è l' Utile proveniente da effo a gli Uomini. Di quello On/fg parleremo più abbasilo. Che fe i più non conofeno l'intrinfeta Verità e Giufitzia di tale Alfioma con riferirlo a Dio, non fanno riferifine che alla propria efigenza, ed utilità è pure qualor verramo interrogati, fe riconofeno tal azioni per convenevoli all'umana Società, e alla Felicità del Pubblico, e alla mente di Dio, non portamo di meno di non riconoferile e conseffare per tali, apparendo toflo la conformità d'effe colle Leggi della Natura, lequali finalmente fono formate da Dio.

Aggiugne il Locke, effervi de' Popoli nell' Indie Orientali ed Occidentali, che uccidono i lor Genitori, pervenuti che sieno a certa età; o mangiano i lor teneri Figliuoli, o i lor nemici; o sepelliscono i Malati vivi, de quali si dispera la salute. Anzi, se crediamo a lui, alcune Nazioni delle più civili una volta non si facevano scrupolo ad esporre i lor Figliuoli, per lasciarli morir di fame, o divorar dalle fiere: il che non fo se sia vero. So bene, che gli esponevano, affinchè li togliesse chi poteva nudrirli, con farli per tal via divenire suoi Servi, cioè Schiavi. In oltre, per quanto dice lo stesso Autore, si vedono tutto di persone, che operano francamente contra le Regole della Morale. E poi figuratevi una Città presa d'assalto, dove altro non si mira, che strage d'uomini, rubamenti, facrilegi, stupri, senza che si scuopra alcun Principio di Morale, o rimorfo di Coscienza in que Soldati accaniti. Ora qui si vuol rispondere, essere una vergogna, che Uomini grandi arrivino a volere screditar la Ragione umana infin coll'esempio de Barbari, e de gli Scellerati. Ma se que Barbari non consultano la Ragione, conceduta anche loro da Dio: che maraviglia è, fe non distinguono certe Azioni mal fatte dalle ben fatte? Nè pur coloro intendono tante Verità evidenti di Matematica o Fisica, che son chiare alle Nazioni colte d' Eu-ropa: ma e per questo s'ha egli da dubitare di queste Verità, o da dire, che la Ragion non le scuopre? Han bisogno que Barbari o d'istruzione, o di usar meglio della lor Ragione, e di coltivarla: e non tarderanno a conoscere ciò, che noi conosciamo. Anzi mi figuro io, che anch'essi interrogati, se sia Bene o Male, che un' Innocente sia ucciso a capriccio da un'altro Uomo, diran tosto, che è Male, non potendo essi non sentire, che diversamente giudicando, giudicherebbono contra il Bene univerfale di tutti gli Uomini, nel numero de'quali sono anch'essi. Che se usano la barbarie di uccidere o Fanciulli, o

Vecchi, o Malati, o Prigionieri: non è che non sentano il dettame della Natura, che ha per iscopo l' universale Felicità; ma è che con falfa Opinione credono il meglio per quelle particolari persone il levarli da i guai del Mondo; ovvero giudicano giusta la lor morte, come noi tale stimiamo quella de Malfattori, o di chi vuole privar noi di vita, o nuocere alla Patria nostra. Del resto può il lume della Natura e della Ragione restare offuscato da un Costume cattivo, ed anche slomachevole d'un'intera popolazione; perchè sembra lecito o lodevole ciò, che si vede praticato da tanti; e punto non si esamina, se sia o non sia conforme alle Leggi dell'umana Natura. V'era anche un Popolo della Tartaria, per relazione di Marco Polo, che si riputava a gloria, e non già a scorno, il far comuni le Mogli e le Figliuole a forestieri; e volesse Dio che nell' Indie Orientali fosse affatto estinta la razza di costoro. Ma que vili Mercatanti dell' Onestà delle loro Donne ebbero per correttore della soverchia loro cortessa un' Imperadore Tartaro, che vuol dire un Barbaro al pari di loro, ma che più di loro badava alle Leggi della Natura, e ascoltava le lezioni della Ragione. Finalmente è da dire, che se alcuno di que Barbari, de quali si contano alcuni fregolati e bestiali Costumi, passasse in Europa, e riflettesse alquanto a i saggi nostri Costumi, la Ragion tosto direbbe ad esso ancora, essere i suoi da riprovare, da lodare i nostri. E fenza passare in Europa, se ne accorgono que Popoli Barbari, che nel Paraguai, e in altri paesi dell' America Meridionale l'indefesso zelo de' Padri della Compagnia di Gesù ha finora fatto, e fa tuttavia diventare, per così dire, Uomini con infegnar loro le Massime dell'Onestà e del vivere civile, per sarli appresso divenir buoni Cri-stiani. Illuminati che son costoro, ringraziano, chi gli ha tratti dalla fregolatezza e barbarie de loro Maggiori. Per conto poi de Viziosi e Scellerati, de quali non ci sarà mai scarsezza nel Mondo, stimo superfluo il parlarne, da che evidente cosa è, che una Passione impetuosa o brutale basta per opprimere e suffocare, finch' essa dura, la voce della Ragione. Tolta la Passione, e talvolta in mezzo alla stessa Passione, questa voce s'ode, e col dettame suo si rav-visa ciò, che è Bene e Male, benchè anche ravvisandolo, i Cattivi eleggano bene spesso il Male. In fatti gli sfrenati Appetiti, e le fregolate Passioni, quelle sono, che conducono una Creatura ragionevole a non distinguere in varie occasioni il Bene dal Male, o pure ad operare ad occhi aperti contra la Ragione, o fia contra le Leggi eterne della Giustizia, dell' Equità, della Bontà, e della Verità,

che col mezzo della Ragione ben'impiegata chiaramente fi feoppono. Ciò dunque pruova, che i fono delle Patfioni, e Paffioni sfrinate; ma con pruova, che la Ragione ben'ufata naturalmente non infegni all'Uomo, e ono gli ferva di guida a conoferen en più rilevantu ufzi, dell'Uomo ciò, che è Virtuofo o Viziofo. Pruova, che le Paffioni producono il Vizio, il quale ha forza anch'efo di abbagiara la Ragione. Ma fe fi guarrià la malattia, la Ragione anch'ef-

sa ricovrerà il suo vigore ed esercizio.

Vegniamo ora ad un'altra querela, che fece Plinio il vecchio a' fuoi giorni (e in ciò si trovò concorde Plutarco con lui) voglio dire ad una offervazione vera, ch'egli fece, da cui appresso tirò una confeguenza non degna di un Filosofo, quale egli su, o si figurava d'essere. Cioè, osservò avere la Natura somministrato a gli uccelli, e ai quadrupedi il loro natural vestito, a molti la loro abitazione, ad altri una vista acutissima, e forza od armi per loro disesa; e tutti addottrinati in ciò, che riguarda la confervazione de loro individui, e la propagazione della loro specie: laddove l'Uomo sa la fua comparfa nel Mondo fenza vesti, privo d'abitazione, disarmato, inferiore in vigoria di Sensi a tante altre Creature; e quel che è più, con una totale Ignoranza. Il perchè s'avvisò egli, che la Natura avesse operato da Madre con tanti Animali, e da Matrigna coll' Uomo. Falsa conseguenza, ingiusta accusa. L' Autore della Natura Iddio con dare all' Uomo la Mente, o sia l' Intelletto, e la Ragione, con ciò gli diede tutto. Mandifi un Servo in lungo viaggio fenza fomministrargli comodità alcuna : purchè il Padrone gli dia l'occorrente fomma di danaro: chi non vede, che in questo danaro gli dà e cavalli, e sedia, e letto, e vitto, per quanto richiede la durata del suo cammino? Lo stesso possiam dire del divino Artefice. Il provveder l'Uomo di quella mirabil forza, che chiamiamo Mente, Intendimento, Ragione: questo su un tacitamente dargli in mano una chiave per aprir mille forzieri, dove stanno rinchiusi i tesori della Natura, e le principali Leggi della Morale stessa. Nulla di più occorre per procacciare al mantenimento nostro non folo il bifognevole, ma fin le delizie. La Mente è a noi pane; a noi cafa, e vesti; a noi armi da difefa. Di qui tante Arti e scienze, e la ferie sterminata di quelle Verità e notizie, tanto scientifiche, che pratiche, per cui quell' Uomo nato cotanto ignorante, diviene , o può divenire in maravigliofe forme dotto ed accorto.

Al che riflettendo, dovremmo continuamente cantare Inni di Gloria, e di Ringraziamento a Dio, che ci ha forniti di sì importan-

te dono, di cui fon privi i Bruti, con attribuire alla beneficenza fua tutto quanto ancora le umane Menti han faputo finora inventare, scoprire, e fabbricar sulla Terra. Se è suo dono la cagione di questi effetti ; perchè non saranno anche da dire regalo suo i medefimi effetti? Da lui vien l'albero: da lui ancora dobbiam riconoscerne i frutti . E qui si vuol osservare, che avendo Iddio con darci questa Ragione somministrata a noi forza per conoscere in moltissimi oggetti il Vero e il Falfo, e le relazioni, le cagioni, le differenze, le subordinazioni, le proprietà, le virtù, ec. delle cose create: noi non fiam quelli, che formiamo queste Verità, siccome nè pure le Leggi, e l'Ordine d'esse cose. Consiste tutto il lavoro della nostra Mente in iscoprir tali Verità e Leggi, cioè in trovar quello che è, e che fenza di noi tale anche era, e farebbe: il che potrebbe non temerariamente appellarsi un'eccitare in noi le Idee innate, siccome afferiva Platone, servendo la considerazione e ristessione nostra a farci accorgere di quel lume interno, di cui non ci eravamo prima accorti. Ma per iscoprir tali Verità è necessario ora più, ora meno d'industria, e d'applicazione. Chi desse a indovinare a persona quantunque dotata d'elevatissimo Ingegno, ma inesperta, come si lavori, e conduca a perfezione un' Arazzo, una stoffa, o drappo di seta con oro, fiori, figure, e altre varie e ben' ordinate cose, tutte tessute: potrebbe pensarvi su gran tempo, e non immaginarlo giammai. Ma a poco a poco la Ragione industriosa degli Antichi e de' Moderni è andata trovando e perfezionando così nobil' Arte. Similmente l'avvertire, che due e due facciano quattro; che il tutto fia maggior della parte: che la Calamita tragga a fe il Ferro, e comunicata ad ago mobile miri al Polo; che uno o due Vetri di certa figura, congegnati insieme a una dovuta distanza, ingrandiscano o impiccioliscano gli oggetti; che la China China ca appresti un possente rimedio per tagliare il corso a varie sebbri: altro non è questo, che un' accorgersi delle belle Leggi, che l'onnipotente Arteface stabili in formare l'essenza e l'ordine delle cose, e in produrre sì fatti Corpi . Noi in iscoprir tali Verità, d'altro non possiam gloriarci, che di qualche industria, e del buon uso della Ragione, che c'introduce col suo lume ne' gabinetti della Natura, e ci serve di scala fino a conoscer Dio, e gli attributi suoi infiniti, benchè in maniera finita. Quand' anche supponessimo (il che io sì facilmente non supporrei) che niuna Idea innata fosse nell' Uomo. basta bene che sia innata in esso lui la Ragione, la quale da se sola può molto; ma più può, ajutata dalla Ragione de' Saggi, per discoprire la Verità di tante cose. Poichè quanto al non poter pervenire a tant' altre, o all' errare con prendere talora il Falso per Vero: questo è segno di una Facoltà limitata, e non già d'una Facoltà di poca forza o lume, di cui se facessimo buon' uso, coll' esaminare maturamente le cose ed azioni, non così di leggieri falleremmo in molti cafi:

Quello, che ho detto della fcoperta del Vero e del Falfo, corre a proporzione per iscoprire anche il Buono e il Cattivo, il Bello e il Brutto . l'Onesto e Disonesto delle umane Azioni. Ciò , che è Dannoso e contrario alla Felicità del Genere umano, e ciò, che le è Utile (che anche Onefto possiam domandare) non dipende da noi il farlo o non farlo effer tale. Sempre è stato, sempre è, e sempre sarà tale. Noi possiamo scoprirlo qual' è, ma non già cangiarlo. E però bisogna ridursi a un primo principio, il quale talmente abbia ordinate le cose, che tali e tali Azioni conferiscano a questa Pelicità; e le contrarie la distruggano. Altri questo non può essere che Dio: del che parleremo più abbasso. E certamente posto un Dio, che è la Sapienza stessa, non può mai credersi, ch'egli abbia buttato là alla ventura, come otri gonfi in mezzo al mare, i nobiliffimi Spiriti umani , fenza provvederli di lume alcuno , per conofcere ciò . che convenga o disconvenga alla lor dignità, e a i fini di un' Architetto sì Saggio. Ci ha egli in fatti conceduta questa incomparabil luce nella Rivelazione, o sia nella santa Religione a noi data. E oltre a ciò fabbricando noi colla Ragione, un' altra lucerna ha formato entro di noi, per cui polliamo discernere in esse umane Azioni la Bontà e la Malizia. E tanto più facile è lo scorgere, quali Azioni sieno Virtuose o Viziose, lodevoli o biasimevoli, qualora fieno poste al confronto l'une coll'altre. Anche il contadino rozzo, il Barbaro, l'inesperto giovanetto, riflettendovi alquanto, avrà lume dalla Ragione sua per distinguere le Buone dalle Cattive; non già in tutti i cafi, ma certo in moltissimi. Perciocchè ancor qui succede, come nelle Verità, fra le quali assaissime ci danno ne gli occhi, ed altre son troppo scure a nostri guardi. Così di alcune operazioni Morali sì evidente è la Desormità o Bellezza, che basta vederle per lodar tosto l'une, e riprovar l'altre. Necessaria è Riflessione maggiore per iscandagliare il Buono e il Cattivo d'altre. E finalmente d'altre ranto è astrusa la Moralità, che anche i più dotti fon divisi di parere, allorchè prendono a determinare, se sieno lecite od illecite, perchè è difficile lo stabilire una linea sicura fra i limiti del Vizio e della Virtù. Ma da ciò non feguita, che la M

Ragione umana non abbia gran polfo per giungere a scorgere l'Ordine e il Disordine, la Virtù e il Vizio, nelle sue, o nelle altrui Operazioni. Socrate coll' andar folamente interrogando i giovani non punto esperti nelle Scienze, e delle stesse appena tinti, faceva ch' eglino da per se medesimi discoprissero il Vero e il Falso, il Bucno e il Cattivo, il Bello e il Brutto di moltissime cose ed azioni. E certo se mercè della Ragione ha l'Uomo saputo, e sa trovare, riconoscere, e per così dire dissotterrare infinite Verità, cagioni, effetti, virtù, relazioni, ec. de Corpi, pel fostentamento pel comodo, e infino per la magnificenza, e per le delizie della vita animale e civile ; se inventar tante Arti , e tanti mirabili artifizj; se formare un sì vasto capitale di Scienze: chi dirà, che non possa del pari collo stesso mezzo ed ajuto ravvisare ciò, che costituisce ordinati o disordinati i suoi propri Costumi? Vogliasi pur cercare, e si troverà. Ma non si può abbastanza esprimere, quanta e quale sia per questo conto la Disattenzione e Trascuraggine de mortali, che non fi mettono pensiero alcuno per cercare e ravvisare, qual sia la Volontà di Dio per quel che concerne l'operare e non operare in questa vita, nè qual via conduca alla vera Felicità , nè quali azioni convengano o disconvengano ad una Ragionevol Creatura . Cioè, non considerano ciò, che sia Virtà o Vizio; nè i premj o igastighi, che per lo più vanno congiunti anche in questa vita. e indubitatamente poi nell'altra, con effa Virtà, o con effo Vizio. Ed oltre a questa gravissima Trascuraggine sono i più imbevuti di falsi Pregiudizi, di Errori, e di ridicole Massime, inspirate loro nella fanciullezza dall' Educazione, da i compagni, da gli esempli altrui, e dall'uso del paese. Nè loro cade mai in pensiero di coltivare la Ragion propria, o di ascoltare il giudizio de Saggi viventi, ovvero non morti ne loro Libri. Che per altro fin lo stesso Tullio (\*) riconobbe, contribuire a noi la Natura un certo Lume, il quale se non l'opprimessimo co Costumi ed Abiti cattivi, colle Opinioni false, colle bollenti Passioni, basterebbe per iscorta a noi a ben giudicare, e a ben' eleggere, ed operare. Ma noi trascurati e balordi o nulla studiamo; o se pure si studia, è per tutt'altro, che per imparare a vivere, e a vivere da Saggio: il che pure dovrebbe a not importare sopra d'ogni altra cosa.

Convien finalmente offervare, averci Iddio data la Mente, o fin l' Intendimento, e la forza di raziocinare, che dimandiamo Regione; affinchè nelle operazioni nostre ci serva a dittinguere ciò, che è Bene vero, ciò atto alla nostra vera Felicità, e ciò che è vero Male;

(\*) Giegro Lib, III. Tufe, Queft,

e in oltre quello che fra i Beni è il Meglio per noi , e più atto, o pur necessario per renderci Felici, e Felici non per un momento, ma per sempre. E perciocchè abbiamo gli Appetiti e le Passioni, ehe coll'apparenza del Bene o del Meglio ci spingono, e talvolta con furore, ad eleggere ciò che è Male per se stesso, o tale perchè impedifce a noi e ruba un gran Bene : della Libertà, e di una tal forza ha provveduto Iddio l' Anima nostra, ch' essa può, se vuole, prevenire e fermare il precipitofo corfo di questi fregolati moti interni, tanto che la Mente difamini prima, se veramente sia un Bene, o pure un Male, l'azione proposta dalla Passione focosa, con antivedere e raccogliere le confeguenze di ciò, che è per farsi. Abbiamo, diffi, la Libertà, uno de primi principi dell'operar Morale; e però possiamo, se vogliamo, comandare alla Passione, che si fermi e taccia, tantochè si bilanci, se quell'Opera veramente influisca alla nostra Felicità, o pure all'infelicità. Ma noi pigri, e stolti, senza far tante volte buon'uso della nostra Ragione, e di questa Libertà, ascoltiamo solamente la voce e i consigli della Pasfione. Cagiona essa nell'interno dell' Uomo una gran commozione, e una molesta Inquietudine; e parendo allora a noi di trovarci in uno stato insclice, se non ci leviam di dosso quella molestia, acconsentiamo. Oltre a eiò niuna Passione ci è, che non ci proponga, o direttamente o indirettamente, qualche Bene o Piacere da confeguire; e quel che è più, ci fuol offerire Beni presenti, e da godersi to-sto, purchè vogliamo, a fronte de quali bene spesso è di minor forza ogni Bene lontano, benchè di gran lunga maggiore. Anche il volgo ha in uso di dire: Meglio è oggi un uovo, che domani una Gallina. Ora non è maraviglia, se ansiosi mai sempre della nostra Felicità, e più della presente, che ci può soddisfar senza dilazione, che di qualunque altra, che s'abbia molto da aspettare, corriamo ad appagare la Volontà istigata dalla Passione, senza badare e riflettere, se operiam da Prudenti con eleggere un vero Bene, e una vera durevol Felicità, o pure il contrario. Potrà, nol niego, ricavarsene del Piacere; sarà anche da dirsi quello un Ben dilettevole. Ma ove con licenza della Passione, si volesse maturamente consultare, prima di operare, la Ragione : c'insegnerebbe essa, e farebbe toccar con mano, che quel Bene cessa d'essere tale, anzi è Male, ed opposto alla vera nostra Felicità, perchè ci tirerà, o ei potrà tirare addosso tat dolori e Mali, e tanta Infelicità, che in paragone d'essa niuno, che abbia Giudizio, vorrà eleggere quel poco di Felicità, tuttochè allora presente.

M 2 CAP.

#### CAPO-VIII.

# Del buon' ufo della Ragione .

■ L più gran regalo (parlo de i temporali) che il benefico Iddio abbia fatto all' Uomo, senza fallo è quello d'averlo dotato d' Intendimento e Ragione, pel qual pregio egli è di tanto superiore all'ampia famiglia de Bruti , e a tutte l'altre Creature fublunari . Ma un' argomento di grande stupore dovrebbe essere l'osservare, qual uso facciano i mortali di questo sì importante dono. Non farà se non bene il farci passare davanti a gli occhi in rivista alcune schiere di costoro, per iscorgere ancora in qual d'esse noi stessi ci siamo arrolati o a caso, o per elezione. La prima schiera, e ben numerosa, dell'uno e dell'altro Sesso, fregiata di seta e d'oro (probabilmente farà di gente Nobile, o almen benestante) va impiegando tutto il gran capitale del suo Intendimento nel delizioso mestiere del non far nulla. Sfaccendati, e però intricati bene spesso a saper come passare le intere giornate, vorrebbono suggire lo stucchevol. Ozio, e pure ogni loro applicazione altro per lo più non è che Ozio vero. Cicalecci, novelle, amoreggiamenti, giuochi, eccoi loro più favoriti impieghi. Per essi fatica il contadino, per essi gira il fattore, il servo: altro pensiero non hanno essi in capo, che quello di non avere per quanto possono briga, pensiero e noja alcuna. La schiera della Ragion negbittosa è questa prima; nè ci vuol molto a conoscere, che un tale non applicarsi mai a cosa alcuna di sodo e serio, e questo impiegar la Ragione in sole bagattelle li rende Uomini da nulla, e li condanna a star sempre, o Uomo o Donna che sia, nella condizion de Fanciulli anche con anni affaiffimi sopra le spalle. Guai se talun sacesse il Giornale di tutte le grandi azioni di non poea parte de i Nobili d'oggidì: darebbe pure un' ampio argomento di ridere, o di stupirsi.

Ma certo non può mai effere intenzione di Dio, che una Creatura Ragionevole marcifica nell'Ozio, o pure fipenda tutte le ventiquattro re del giorno in mangiare e bere, in dormire, in Piaceri, spaffi, ed inezie. Si offervi la vita di alcuni, e di alcune, i quali Dio ha efentato dal guadagnarfi il pane col fudore del volto. Abbiagiari, galantere, giocare burhare, difocrere del nulla, ec quetto è l'unico lor meltiere. Codforo fenza che abbiano futudato nella Scuola d'Efecturo, porrebbodi ferfe chiamare Epicurei. Una si

fatta vita conduce pur troppo all' effemminatezza; e indarno si cercheran semi dell'antico Valore e Coraggio in persone avvezze a questa vita molle, e sì nemica d'ogni applicazione e fatica. Non ci vuol molto a conoscere, che l'Uomo, sia maschio, sia femmina, dovrebbe sempre vivere da persona superiore e diversa da tanti Bruti, che sfaccendati occupano la terra, l'aria, e l'acqua. Cioè. da che Dio ha a lui data la Ragione, a tutto potere avrebbe da applicarsi per persezionare questo gran regalo, accrescendo Cognizioni alla sua Mente, migliorando i suoi Costumi, e proccurando a se stesso una soda e durevol Felicità in questa e nell'altra vita .. Dare il suo tempo a Dio, dare il suo al governo di sua casa, a'propri interessi; se si ha abilità e vocazione, coltivare le Scienze ed Arti; o almeno occuparfi colla Lettura di Libri utili e fani, ovvero faticare in qualche impiego proporzionato alle fue forze, od efercitarfr in qualche onesta applicazione, come l'Agricoltura, la Mercatura; servire ancora e giovare, se si può, al Pubblico suo; tenere il corpo in moto, e prendere a fuo tempo i divertimenti convenevoli a saggie persone. La Solitudine, e il ritiro può essere anch'esso lodevole, purchè così convenga al proprio instituto, o a' propri affari, o serva allo studio delle Lettere, alla meditazione della Virtù, e de' propri doveri, e a fuggir le occasioni de' Vizj. Ma non già per darh alla dappocaggine, e schivare ogni applicazione e fatica, nè per far diventare scuola d'Ozio la suga dal Secolo. Quell'ingegnoso sorcio ancora, che s'era fabbricata una casa in un grosso Formaggio Lodigiano, allorchè i compagni vennero ad invitarlo ad un concilio, che per gran bisogno della Repubblica Sorcina si dovea tenere, affacciatosi al buco, freddamente rispose loro: ch'egli s'era ritirato dal Mondo, e però provvedeffero eglino a' propri cafi: e con tale risposta li mandò in pace. Per altro se merita encomi, chi fi ritira dal Mondo per contemplar Dio, e vivere a Dio, più ancora è comendabile, chi nello stesso tempo sa vivere a Dio, e senza uscire del commercio de gli Uomini sa giovare a gli altri Uomini. Chi non vede, che il Solitario cerca folo il Bene di se stesso: laddove chi si esercita per giovare anche al Pubblico, cerca il proprio, e l'altrui Bene, diffondendo sopra il suo Prossimo que tesori, ch'egli possiede o raduna anche per se?

Viene la feconda fchiera, ed è di coloro, che non altro uso fanno del loro Raziocinio ed Ingegno, che dietro all'opere inique e malvage. Cioè, tutto di van pensando e discorrendo fra loro, come possano giugnere ad effettuare una vendetta, ad espugnare un'

ce nella presente vita, e incomparabilmente più nell'altra. Ora quanto alla schiera Seconda bisogna fissarsi in capo, che o presto o tardi il sentiero de cattivi, de maligni, de cabalisti, va a finire in affanni e miferie. Quando anche i Principi o gli altri Uomini non s' armino contra di loro o pergaftigarli, o con abborrirli: basta bene al Vizioso la vita sua propria per tormentarlo. Chi può dire, quanti affanni accompagnino le vie de gli empi, e de gl'ingiusti? E quante sieno le discordie, quanti i pericoli, a quali si espongono costoro, e quanto lor costi quel tanto lambiccarsi il cervello per giugnere a i loro malvagi fini, e lo fcialacquare la roba, e il perdere la fanità, pensioni ordinarie de Vizj; o pure se colle rapine e co guadagni illeciti crescono di facoltà, quel tirarsi addosso i vituperj e l'abbominazione di tutti? In fine se pur credono, che c'è Dio fopra di loro, e ch'egli da quel Padrone giusto che è, può, e vuole far rendere conto delle fue opere a ciafcuno, e ha preparato non meno il premio immenfo a i Buoni, che immenfo il gastigo a i Cat-

tivi: chi può narrare i tanti tormini in cuore, che pruovano costoro, mercè de'quali non possono giammai dire d'essere Felici nè ora, nè poi? Per conto parimente de gli altri, che si danno in preda all' Ozio. o ad occupazioni vanissime, parrà forse questa un' invidiabil sorma di vivere. Ma non è già così. Impossibile è, che una vita molle e disapplicata non sia accompagnata da vari Vizi, o non vada a finire anche ne i più enormi . Può bene il Corpo tenersi in ozio e riposo; ma non già la Mente. Se questa non si pasce di pensieri buoni col tenerla occupata in fatiche ed impieghi onesti, quasi per necessità diverrà magazzino di pensieri cattivi. Proverbj avverati son questi: Ozioso di rado Virtuoso. E Col nulla fare r'impara a mal fare. Il meftiere del mormorare è pure il più familiare de gli sfaccendati. Le bagattelle, le inezie il più ordinario loro trastullo. Quante rabbie produca il Giuoco, quante discordie, noje, bestemmie, trasporti d'ira, inganni, e frodi, quanti intacchi all'economia, e mali Contratti, ove fia fatto per andare a caccia di guadagno, niuno meglio lo sa de gli Eroi di questa miserabil professione. Più ancora potrebbono dirne le Eroine, giacchè per giunta a i malanni de nostri tempi ha preso gran possesso una moda si scandalosa anche nel debile fesso. Qualor poscia il Giuoco unicamente sia preso per passare il tempo, bisogna certo, che non intenda la preziosità del Tempo. chi tante ore o del giorno, o della notte ne confuma in così grande affare. Nulla dico de gli amoreggiamenti , nè delle affemblee dell'uno e dell'altro fesso, divenute oramai in alcune Città la tassa d'ogni giorno, o pur d'ogni notte. E molto men vo' parlare del Cicisbeato, lagrimevol'invenzione di questi ultimi tempi, e resistente contro la disapprovazione di tutti i Buoni in alcune altre Città, le quali perchè abbondano di Roba, abbondano di Peccati: che quefti argomenti io vo riferbarli a i zelanti facri Oratori. Se non altro. è egli mai da credere, che di questi amatori del non far nulla, quand'anche si tenessero lungi da ogni vizio e sconcerto, si possano formare un giorno de i personaggi utili alla Repubblica? Nè pure riusciran tali costoro per le proprie lor case e samiglie .

Andiamo dunque ad una retza classe di mortali, che coltitusica la chiera della Ragione hevi mipiegata. E dei dicoloro, che abbortendo l'Ozio, gran padre delle tentazioni cattive, e incomparabili mente più abborrendo la via esceranda e viruperosa de gl'iniqui, si studiano di camminare continuamente per la via Regale de giusti, con valersi per quanto possono della Ragione, o sia del tero Razioni in vantaggio proprio, e altruit. Chi nasce povero, non do-

vrebbe durar fatica ad intendere, che appunto la fatica è un'impiego a lui destinato da chi regge le nostre sorti per guadagnarsi il vitto; e però s'applicherà a gli onesti mestieri, o a gli altrui servigit seco sempre conducendo la pazienza, la costanza, e l'umiltà, sue fide ed utili compagne. Questo è il sito, dove Dio il vuole; e in questo ancora può trovar l'Uomo dabbene la propria Felicità. Ma quand'anche l'Uomo non sia tratto dalla povertà a bassi mestiera non lascia già d'effere anch'egli tenuto alle satiche. Nobile e saggio impiego de gli uni farà l'economia se il buon governo della propria Famiglia, e l'educazion de figliuoli (al che spezialmente des attendere il saggio Padre, e nel che dovrebbe molto più risplendere la virtù della Donna Saggia) e l'attenzione all'Agricoltura: cofa massimamente lodevole in qualunque buon Cittadino. Altri fi daranno alla Mercatura e al Traffico, mezzo onestissimo per accrescere i comodi alle proprie case, e applicazione da desiderarsi in affaisfimi nelle ben regolate Città, perciocchè in pubblico bene torna anche la ricchezza de i privati. Cura d'altri farà il darfi all' Arti Liberali, e alle Scienze, qualora sufficiente Ingegno loro la Natura fomministri, facendo servire lo studio per aumentare le proprie cognizioni, per accrescere il proprio merito, e la pulizia dell'Animo, onde fi arrivi a giovare non folo a se medesimo, ma anche alla Patria. Fa pure il brutto vedere la Nobiltà sfaccendata de'nostri giorni; e peggio poi, se anche ignorante per propria trascuratezza e colpa. Non è già, che tutti abbiano ad essere Dottori, nè tutti possano cingere toga. Ma almeno imparar tanto da saper ciò; che è Vita Civile, Gentilezza, ed Onor vero; almen tanto da distinguersi nell'operare, nel parlare, e nel trattare dal volgo incivile, o gros-folano, o pieno di vizj. E se non tutti portano dal seno della madre forza ed abilità per la fottigliezza delle Scienze: mancano per questo maniere di ben trafficare il Tempo, cosa cotanto preziosa? Mancano forse applicazioni, tutte senza paragone più oneste, e giovevoli, che l'Ozio compaffionevole de'neghittofi, che l'imbalordirsi o il dicervellarsi de Giocatori, e che la vana siera di tanti e tante, che spendono i lor pensieri e discorsi per buona parte del giorno in cose fanciullesche e da nulla, se pure non interviene di peggio?

Quanto a me se mirassi una Nobil Donna (e di queste ne conofro io, e ne conosceranno anche gli altri) passiriene le veglie notturne nella camera sua, in mezzo alla corona delle sue Figliuote e Damigelle, intenta esta, e intente l'altre a quetto e a quel lavoriere, dispensa gli ordini opportuni per la buota regola di tutta la casa, e inspirare de'retti sentimenti in chi è a lei sottoposto, sì coll' esempio, come co ragionamenti, e colla lettura di qualche savio Libro, e infino col narrar loro delle Fole Morali: mi fentirei voglia di chiamarla una saggia Regina in quel suo picciolo Regno. Almeno poi la direi un felice ritratto di quella Donna forte e favia, che ne fuoi celesti Libri vien sì minutamente descritta, e cotanto lodata dalla divina Sapienza, e sì vagamente dipinta in un fuo leggiadriffimo Opuscolo dal P. Anton Francesco Bellati della Compagnia di Gesù. À questo elogio non giugneran certamente tant'altre rinomate per la Città non per altro che per tanto perdere di tempo in vane e talora pericolose non occupazioni, ma disoccupazioni. Saggio altresì e già maturo di senno dee dirsi quel Giovane, che quantunque posto in libertà seguita servoroso negli studi seri, o si pasce almeno di leggere Storie, ed altri utili Libri; e ove non possa di meglio, si applica al Disegno, alla Pittura, al Torno, alle Fortificazioni, o ad esercizi militari e Cavallereschi, o ad erudite e fode Conversazioni, che possono essere a lui Scuola gustosa del meglio, e lambicco per depurarsi da que pregiudizj e difetti, onde non va senza per lo più la vita de Giovani, e i quali maggiormente si rinforzano e crescono in chi unicamente si consacra a conversazioni affatto vane. Da sì fatte, se non grandiose, almeno innocenti, e non pericolose applicazioni, ricavera un onesto diletto, ed anche un gran profitto, forse di buona economià, ma certo di buoni e moderati Costumi: che è bene un prezioso guadagno quello di chi sa guardarsi dalle voragini della borsa, le quali non son poche, e dall'incentivo de i Vizi, quale regolarmente suol'essere l'Ozio, almeno pe Giovani. E quanto più poi farà da ammirare, non che da lodare, quel Giovinetto, il quale di buon ora s'accinga a pulir l'Animo fuo colle buone Lettere, e molto più fe colle Scienze migliori, e spezialmente se con quella, che fra le umane è la più nobile ed importante, cioè colla Filosofia de Coftumi? Egli è un gran che: breve brevissima è la vita dell' Uomo; pure i più ne arrivano al fine fenza aver punto studiato, non che imparato di saper vivere da Uomo; ed altri pochi, passata la gioventù in mille disordini allora folo cominciano ad imparare di vivere, quando è tempo di finire di vivere. Il tempo più opportuno ed utile per darfi allo findio di conoscere se stesso, e insieme di conoscere quel Mondo, ove si è per entrare, e per fare la sua figura, è appunto la stessa Gioventù. Può la Filojofia Morale servire non poco per isbarbicare da nostri animi i Vizi già appresi; ma incomparabilmente maggiore sarà il suo frutto, se servirà ad impedire, che non entrino, e non s'allignino in esso noi. Però gran vergogna de'nostri tempi, per altro sì studiosi, e liberati dalla ruggine de Secoli barbari, che oggidì si occupi in tanti studi o di Lingue, di belle Lettere, o di Fisica, o di Metafifica , o di Giurisprudenza, o di Matematiche l'età fiorita de Giovani; e che questi poi terminino il corso delle Scuole, fenza avere nè pure appreso, che c'è al Mondo una Scienza, appellata Filosofia Morale. Questa, questa più d'ogni altra è quella, che ha da insegnarsi e impararsi. Questa spezialmente, e non altre, quella è, che giustamente da Tullio viene appellata Medicina de gli Animi. Possono altri studi giovare, dilettare; ma senza d'essi può anche paffarfela l' Uomo. Non dovrebbe già veruno all'incontro compiere la carriera delle Scuole, senza aver proccurato a se stesso l'ornamento e sussidio di quella Scienza, che insegna a ben regolare la Vita Morale dell' Uomo. Maggiore vergogna si è, che noi Cristiani tanto ammiratori, e talvolta anche troppo, de' Filo-sofi Gentili, lasciamo d'imitarli in quello, che più importa, e di che essi a noi diedero i più luminosi esempli, e su il sorte del loro Sapere. Mi si perdoni, se ritocco un tasto già toccato altrove: perciocchè il bifogno richiede, che si scuota in questo la sonnolenza de! postri tempi.

Intanto dopo aver' io accennati i perversi effetti dell' Ozio, e commendata qualche onesta applicazione a cadaun de' mortali, niu+ no già fi figuraffe, ch'io condennaffi e sbandiffi ogni folazzo e divertimento dall'umana repubblica. Anzi s'hanno questi a permettere e lodare, purchè fieno onesti, e purchè con moderazione presi. L'arco sempre teso si rompe, e la natura richiede di tanto in tanto un convenevol riposo alle fatiche del Corpo, o qualche rilasfamento e ricreazione alle gravi applicazioni dell' Animo. Il passeggio, il cavalcare, la caccia per chi non ne ha il divieto, ed altri esercizi, dove si tengano in moto i Corpi nostri, ed altre maniere lodevoli di ricrearsi usate nelle ben regolate Città; oltre al conferire alla fanità del Corpo, ajutano anche l'Animo a continuar con vigore le occupazioni confuete. Ma il male di molti e molte si è che eccettuata la parte necessaria, che esige il sonno, quasi tutto il rimanente del loro vivere non è che un continuato Divertimento, e una tela di Passatempi, senza por mente, che il nome stesso rinfaccia loro un'eccesso, altro non significando la parola Divertimento, che divertirfi, cioè allontanarfi per poco dalla Fatica, o dall' Applicazione di cose serie, a fine di ripigliarla ben tosto, ristorati che sie-

no gli spiriti e le sorze o dell' Animo o del Corpo. Ah! che quest' ansia di passare di Piacere in Piacere, di Solazzo in Solazzo, in una parola la vita Epicurea, e la nimistà ad ogni applicazione e satica, ad altro in fine non può servire, quand anche fosse onesto qualfivoglia Divertimento, che a snervar sempre più gli Animi : sentiero affatto contrario a quello della Virtù. I Saggi all'incontro conoscendo, quanto sia breve la Vita, quanto prezioso il Tempo, ne profittano per quanto possono in esercizi convenevoli al proprio grado, in coltivare il loro Ingegno, e massimamente in istudiar le vie di piacere a Dio, e se si può, nello stesso tempo anche a gli Uomini, per rendere più felice la forte sua in questo e nell'altro Mondo. Però a guisa de prudenti Piloti tengono sempre davanti a gli occhi il loro termine : cioè, si ricordano d'essere Mortali. Niun penfiero è più efficace e falutevol di questo per formare un vero Filosofo Cristiano, e per fortificar la Ragione nelle quotidiane azioni dell'Uomo. Chi sa ben portarsi col pensiero a quell'ultimo passo, impara di buon'ora a conoscer se stesso, e a ben regolare se stesso. E sia egli Vecchio, o Giovane, sia Ricco o Povero, ha ciascuno da star vigilante ; perchè la Morte non guarda il Calendario , ed è un Ladro, che non usa creanze nè pur co i più robusti e potenti.

Due parole di più richiede ora il Giuoco di sopra accennato, il quale entrando nel numero de i Divertimenti ha preso a nostri tempi più voga che mai nell'alto e nel basso Popolo. V'ha di que" Giuochi, che non folamente son leciti, ma anche tali, che se ne può lodare e raccomandar l'uso a i Giovani; e son quelli, che entrano nella schiera de gli esercizi corporei, e contribuiscono alla conservazione di un' importante Bene, cioè della Sanità. Sono da annoverare fra questi la Lotta, la Racchetta, la Palla (non osando io parlare si francamente del Pallone) il Trucco da tavola, o fia il Bigliardo, il Pallamaglio, la Poma, ec. Altri fon leciti e lodevoli per le persone gravi, come i Giuochi d'Ingegno, purchè onesti, gli Scacchi, lo Sbaraglino, ec. Altri in fine sono o pericolosi, o cattivi, se non per loro natura, certamente per l'abuso, che ne fan d'ordinario gli stolti mortali, col cagionare o a se stessi, o ad altri, nn grave danno. Che persone nobili, o non obbligate a guadagnarsi colle fatiche il vitto, ne impegnate in pubblici ministeri, spendano talvolta qualche ora delle ventiquattro del giorno a maneggiar Carte non erudite, e a combattere con ridicole Figure, per fare ognuno dichiarar la forte in suo prò: purchè non si ecceda nel tempo, non v'intervengano frodi, e fol tanto vi fi mifchi l'In-Νı tereffe,

teresse, quanto basti a tenere attento chi fa la battaglia: non sono io qui per riprovarlo, e nè pure per far processo a chi per altro potrebbe impiegare in applicazioni più degne dell'Uomo il preziofo Capitale del tempo, che Dio ci lascia quaggiù, e che ordinariamente ci lagniamo essere sì breve. Socrate in fatti niuna differenza metteva tra chi confuma il tempo giocando, e chi sta in ozio. Tuttavia possono ancor qui intrecciarsi circostanze tali, che anche senza entrar nel Sacrario il Saggio vi trovi delle deformità; e tanto più le truovi in Cittadini ed Artigiani, i quali per non essere da meno de' Nobili, son giunti ad aprire anch'essi oggidì scuole stabili di pasfatempi, dimentichi intanto de lor lavorieri, e della cura della propria Famiglia. Ma qualora il Giuoco non già per Passatempo, ma per Interesse, e avidità di Guadagno s'abbracci, oh allora sì che si spalanca un gran Teatro di Passioni, e vi si mira sovente la Coscienza e la Probità in pericolo, o pure in naufragio. Però Alessandro il Macedone s'adirò contra d'alcuni fuoi Cortigiani, che giocavano di grosse somme, dicendo: Che era un'indecenza, anzi una follia, il far divenir cosa seria ciò, che era Divertimento. In fatti noi possiamo mirar tutto di le brutte scene di chi si dà per profesfione a i Giuochi d'invito, e carica all'ingroffo il tavoliere. Le contese, le rabbie, le bestemmie, il barare, il disperarsi, il rubare in cafa, o ad altrui, per mantenere il credito, o per continuare la mischia; il consumare talvolta il patrimonio intero (poiche Giocatori, e Cavalli da razza non durano molto) talora il lasciarvi in fine anche la vita, fon pure familiari effetti di questa volontaria pazzia. Peggio poi, peggio per chi del basso Popolo ne è preso. Guai per loro, guai per le misere loro Famighe. E che sarebbe poi, se entrassimo a disaminar tutti i disordini e le deplorabili conseguenze de' Biribiffi, e di certi strepitosi Lotti de'nostri tempi, l'intenzione, ed effetti de'quali dovrebbono pur'effere palesi ad ognuno. Ma finiamola con dire, che chiunque è Saggio, e fa far buon uso della Ragione, non ha bisogno di miei consigli per astenersi da somiglianti perigliosi tentativi della sortuna. Ed altrove ho già detto, che tutti non folo i configli miei, ma di tutta la Repubblica de Saggi, d'ordinario non sarebbono bastanti a guarire un solo de gli abituati

in questo miserabil Vizio. E chi a me nol crede, ne faccia la pruova.

Uno finalmente de più importanti usi, che noi dovremmo fare della nostra Ragione, avrebbe da eser quello di riformare la nostra Natura, di raddirizzar la nostra pecante Patata se, e di tenere in briglia tutte le Inclinazioni nostre al mal fare. Siccome ne'primi Capi.

Capitoli offervammo, non la stessa Indole sortiscono tutti gli Uomi ni. Nascono alcuni con buona, cioè inclinata al Bene; altri con maligna, cioè folo tendente al mal fare. O proceda questo dalla parte de' Genitori, dall' Educazione, e dall' Esempio; o pure da gli Umori, e dal Temperamento, che fono diversi tra loro; o pur venga dalla felice o infelice struttura del Cervello: certo è, mirarsi da noi gli uni naturalmente timidi, o pure arditi; flemmatici, o pure collerici; verecondi, ovvero sfacciati; finceri, e femplici, ovvero furbi ed aftuti; placidi e misericordiosi, o aspri e crudeli. Con queste naturali o buone o cattive doti ciascuno esce alla luce, o pure le acquista egli secondo la différente maniera d'essere allevato. Ho mentovata l' Educazione, di cui ragioneremo a suo luogo; ma intorno alla medefima s'ha ora da avvertire, tale essere la forza fua, che può divenire una seconda Natura. Non è già facile, che la medefima muti affatto un' Indole cattiva in buona; ma è ben facilissimo, ch'essa cangi una buona Indole in pessima. Gran motivo adunque hanno di ringraziar Dio coloro, che dalla Natura riceverono Inclinazione e attitudine al ben fare, e quella Prudenza e Giudizio, che occorre per conoscere ed amare l'Onesto, e la Virtù, e per abborrire il Vizio. Ma per conto de gli altri, a'quali è toccato in sorte un Naturale perverso e maligno, proclive per lo più al Male; o pure accadde ne'lor teneri anni, cioè nell'età sconsigliata, d'essere allevati fra i Vizj, e d'imparar le malizie troppo per tempo, e di formar su gli esempli de Cattivi il tenore della lor vita futura: sventurati che sono; son pur da compiagnere. E se non se ne accorgono, o nol credono essi, lo sa, e lo conosce ben chiaro, chi è provveduto di quel Senno, che loro manca, e chiunque fa rettamente pesare i pregi e i disetti dell'Uomo. Ora questi tali, ove per se stessi s'avveggano, o sia fatto loro avvertire da altri. delle lor naturali, o contratte infermità, e concepiscano desiderio di spogliarsene, siccome dovrebbon fare, se prudentemente amano se stessi; sopra gli altri han bisogno di valersi della lor Ragione, nel cui buon' uso è riposta la speranza di guarire. Purchè si voglia, si può correggere il Natural difettofo, non del Corpo, ma dell'Animo; e purchè non incresca lo studio e la fatica, cederanno all'imperio della Ragione le Inclinazioni perverse, gli Abiti disordinati, i trasporti fregolati delle Passioni e le illusioni fallaci o lusinghiere della Fantafia. Confessava Socrate d'avere ricevuto dalla Natura in suo partaggio un' Indole pessima. Anche al mirare la di lui Fisonomia, avrebbe ognun giudicato, che in quella casa abitasse un' Anima pie-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP, VIII.

na fol di magagne. Tanto egli fece, tanto faticò col coltivare la propria Ragione, col combattere contra se stesso, che divenne Maestro della Grecia, e il più rinomato Savio de tempi suoi. Altrettanto han fatto innumerabili altri fra Pagani, e spezialmente fra Cristiani. Ora per giugnere a questo imperio di noi medesimi, necessario è quel mezzo, che Aristotele prescriveva a suoi discepoli, cioè, di pontare con tutte le forze della Ragione contra qualunque perverso movimento della Volonta, a cui principalmente ci sentiamo spinti dalla natural costituzione nostra. Ma di questo parleremo ex professo nel Capitolo della Mortificazione. Non può già la Ragione e lo sforzo nostro darci più Ingegno e Cervello di quel che abbiamo; ma può ben lo studio nostro ajutarci a coltivare e pulire quello che Dio ci ha dato, o poco o molto, di modo che ciascuno nel grado suo saggiamente meni sua vita. Nè tutti hanno cinque Talenti; ma cadauno è tenuto a ben trafficare il suo. Quel solo, ch' io non vo diffimulare, si è, che guai se si accoppia insieme col poco Cervello l'Inclinazione cattiva, proveniente o dalla Natura, o dalla Confuetudine d'un'infelice Éducazione. Allora quasi può dirsi disperata la cura di questi Infermi. Un gagliardo Cavallo, moderato e ubbidiente fotto la carrozza, avrà lena per temperare i capricci del fuo compagno fogofo. Ma fe amendue fanno alla peggio, aspettatevene un mal servigio, e quel che è più, anche i precipizi.

#### CAPO IX.

Della Libertà, uno de' Principj, o sia una delle condizioni necessarie, delle Umane Azioni, e della Coscienza.

Spieghiamo ora alcune poche nozioni, necessire allo studio della presente Filosofia. Affinchè un' Azione dell' Uomo possi dirsi Buona o Cattiva, ed acciocchè in farla se n'abbia merito o demerto, e le sia dovuta Lode o Biasimo, Premio o Gattigo: necessira cosà è in primo luogo, che sia fatta con libera Elezione nostra. Facile èli conoscere, che se uno prende per forza la mia mano, che aimpugato un Costello, e benchi or irgugia, la fojinga ad uccidere una persona; sarà ben la mia mano, che avrà tolta a colui la vita, ma non farò io attore co colopvode di un tale mistatto. E' mancata a me la Libertà d'operare, e contra la mia Volontà è fequito il micidio. Però a coltiurie precamions se vittuosi un' Azione, d'uopo è, ch'essa proceda dal Libero nostro Volere, e non già.

da forza o violenza altrui, che ci determini a quell' atto. E in fatti ci ha il divino Architetto formati con questo bel pregio, che noi chiamiamo Libero Arbitrio. Tanto la divina Revelazione, quanto la naturale Filosofia c'insegnano, aver noi un'interna Esenzione da qualunque Necessità, principio, e mozione antecedente, che determini l' Anima nostra a volere, o sia aver noi una Facoltà di eleggere il Bene e il Male : con questa sola differenza, che all'elezione del Bene sopranaturale la Fede santissima, che prosessiamo. ci ammaestra, essere necessario un'ajuto particolare di Dio, il quale la fomma fua bontà non niega a veruno. Cotanto essenziale è alla natura dell' Uomo questa Facoltà e Libertà interna che se la ne mettessimo priva, noi la ridurremmo alla condizione de i Bruti. Oltre di che niuna Azione potrebbe dirsi Buona o Cattiva, quando non fosse fatta da un'Agente capace di scegliere, e di operar da se stesso. Un' Agente, che non operi in questa maniera, non è un' Agente, ma uno Strumento di un' Agente superiore, che determina e ssorza lui ad operare: e per confeguente una Macchina, e una pura Materia mossa da altri. Però l'immaginare un Fatto o Destino, dal quale necessariamente pendano le umane azioni, è un distruggere l'esfenza dell' Uomo. Delirarono in ciò i Gentili, allorchè fuggettarono non le fole umane Volontà, ma infino lo stesso Dio al Fatto o sia Destino, cioè ad una legge invariabile stabilita ab eterno, per cui del pari le Volontà ragionevoli, e le cose tutte prive di ragione, sieno necessariamente e invincibilmente spinte e determinate a cadaun loro movimento. Non si dilunga sorse da sì fatta Opinione, quanto alle umane azioni, la credenza de Turchi. Così con uguale empierà pensarono gli antichi Astrologi, figurandosi, che dalla influenza delle stelle fossero con segreta e insuperabil forza condotti gli uomini a volere ed operare più in una, che in altra maniera. Che se ci sono stati, o se tuttavia ci fossero di coloro, che sostenessero, indursi dall'eterno volere di Dio una tal catena in ogni voglia, o volizione, ed azione dell' Uomo, che tutte quante per naturale necessità antecedente si facessero: sarebbe ancor questa un'Opinione sacrilega. empia, e falsa. Dio nel crear l'Uomo lo ha voluto non ischiavo, ma libero; non bestia, ma Creatura nobile, formata ad immagine e fimilitudine fua; in cui fosse innato ed essenziale il potere eleggere, e determinarfi, e libero il volere o il non volere il bene e il male, con merito e demerito. Se poi la Mente fia quella che determini la Volontà, o pure se nella Volontà sia la potenza di determinarsi, io lascerò volentieri tal Quistione al tribunal de i Filosofi.

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. IX.

Conviene eziandio distinguere la Libertà dell' Arbitrio dalla Spontaneità nelle nostre azioni. Allora si dice, che noi Spontaneamente oreriamo, quando a noi piace, ed è grato di operare, o non operare una cofa; fiecome fi dice, che Sforzatamente operiamo, allorchè con ripugnanza e dispiacer nostro facciamo più tosto questa che quella azione. Può la Spontaneita effere congiunta colla Necefsità essenziale e preveniente, la quale è direttamente opposta alla Libertà essenziale nelle Creature ragionevolt. Noi non possiamo di meno di non amare noi stessi, e di non desiderare la Felicità. Qua non entra il Libero Arbitrio. Per Necessità naturale ed essenziale, impressa da Dio nella Natura dell' Uomo, noi amiamo noi stessi, e non possiamo non amarci; e insieme Spontaneamente, cioè con piacere, vogliamo l'amore di noi medefimi. Così i Fanciulli avanti l'uso della Ragione operano molte cose Spontaneamente, ma non Liberamente, e i Bruti per Necessità appetiscono il cibo, e se non fono impediti, fi portano a prenderlo; e questo lor movimento si può chiamare Spontaneo, e grato alla lor Natura, non iscorgendosi in essi ripugnanza alcuna, nè sorza esterna, che li costringa a questo. Così la pietra, per nostro modo d'intendere, Spontaneamente per l'aria scende al basso, se non è ritenuta, e solo Forzatamente falirebbe in alto; ma questo suo Spontaneo moto è congiunto colla Necessità naturale, non potendo essa di meno per sua Natura, di non calare al basso. Ora non meno la Teologia, che la Filosofia ci dimostrano empia e falsa l'Opinione di chi credesse, che il sare Spontaneamente e volentieri azioni vietate dalle Leggi divine ed umane, bastasse per demeritare, e tirarsi giustamente addosso il gastigo, quantunque l'Uomo da qualche interna Forza, o invincibile Impressione, antecedente al volere, sosse necessitato a volere, o non volere. Ancor questo sarebbe un distruggere il nobil pregio della Libertà umana, non potendo mai dirsi Libero un'Agente, che opera non mosso dall' Elezione sua, ma dal Potere dominante altrui . a cui non può refistere, tuttochè volentieri, e senza ripugnanza cgli in quel punto operi. All'incontro colla Libert d effenziale dell'umano Arbitrio può unirsi l'operare Sforzatamente, e mal volentieri, e fenza che questa, la quale sogliamo chiamar Coazione, tolga il suo esercizio alla Facoltà elettiva, o sia il poter volere o non volere, all' Uomo. Gitta in mare il viandante il carico delle fue merci, per falvare la propria vita con alleggerir la nave; e le gitta, non già Spontaneamente cioè Volentieri, ma Forzatamente, e con tal dispiacere, che dietro ad esse quasi va il cuore. Ciò non ostante egli

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP, IX.

opera allora Liberamente, ed elegge quello, che a lui fembra Bene, o fia men Male, e potrebbe anche eleggere il contratio. Non reco altri efempli, che abbondano in quello propolto, e lafcio ad altri lo spiegare ciò che sia Libertà di Contradizione distinta da

quella di Contrarietà.

Adunque ogni volta che all' Intelletto nostro vien proposta qualche azione da fare, di cui egli conosca la Bontà, o la Malizia, ove in suo potere sia il volerla, o non volerla, s'egli eleggerà e vorrà quella, che s'accorda colle Leggi di Dio, della Natura, e de gli Uomini, egli opererà con merito, con lode, e con Virtù; o almeno non opererà con demerito e biafimo. Per lo contrario, eleggendo e volendo ciò, che si oppone a queste Leggi, peccherà, e si renderà degno di vituperio, o di gastigo. Con questa regola convien mifurare la Virtù, e il Vizio o fia il Peccato nelle umane azioni. Allorchè uno credendo fermamente di vedere una Fiera, l'uccide : ancorchè l'animale ucciso non sia una Fiera, ma un' Uomo, l'uccifore non pecca, perchè la Mente non ha conosciuto l'oggetto, e la malizia di quell'azione; e la Volontà si è determinata a levare la vita ad una Fiera (il che da Legge alcuna nel supposto nostro non è vietato) e non già a privare di vita un' Uomo. E però si dice, che l'Ignoranza Invincibile toglie il Volontario. Darassi, che taluno dormendo prorompa in parole sconce e bestemmie; o pure che il Corpo suo durante il sonno sia portato a movimenti osceni. Costui allora non pecca; perchè fospeso e sopito se ne sta in quel punto il potere della Mente e della Ragione; nè è in Libertà, e balla dell' Anima il volere, o non volere quelle parole, e que movimenti. Così è de i Pazzi, e de i Farnetici, così d'altri fimili cafi. Potrà anche la Forza e Violenza esterna privarci in qualche congiuntura dell'efercizio esterno della Facoltà elettiva per operare quel che si dec; e nè pure allora si caderà in Peccato; perciocchè necessario è, che alle azioni concorra l'Elezione e il Libero potere della nostra Volontà: essendo per altro evidente, che l'esercizio interno d'essa Facoltà niuno può torcelo. Non potrà taluno uccidere un'avverfario, perchè trattenuto da altri; ma niuno può impedirgli, che internamente non elegga e defideri quell' omicidio, e che non commetta con ciò un vero Peccato. Che se mai il Locke Inglese nel Lib. II. Cap. 21. dell' Opera fopra mentovata intendesse di ridurre tutta la Libertà dell' Uomo al moto e alla quiete del Corpo fuo, e al produrre l'efistenza o non efistenza delle operazioni esterne, fenza riconofcere per Fallo e per Peccato anche l' interna volizione

foia, o vogliam dire il folo Desiderio di qualche Azione malvagia: verrebbe egli a scoprirsi, non dirb folamente fallo Cristiano, ma anche perverto Filosfoi. Certo egli potera qui parlare con chiarezza maggiore. Ma non più di questo. Come poi in pecchi, non ostante che le Passino i sproreggion in esso no, e ca resti annebbiato l' uso della Ragione, si dira fra poco. E in quali casti il Timore sia bassante a rendere innocente un razione, che per sua natura non è Cattiva, ma solo è Cattiva, perchè vietata dalle Leggi, si può apprendere da i Teologia. Bassa a noi il poco finora detto, poicibi in troppo vasto mare c'ingolstremmo, se volestimo ravvisar tutta l'estendone di questo argomento.

Quello intanto, che non si decommettere, siè, che noi faremmo un gran torto alla Sapienza del nostro sublime Architetto, e pazzamente giudicheremmo di lui, ove immaginassimo, ch'egli ci avesfe conceduta la bella prerogativa di questa Libertà, e tanti altri pregi, acciocche li rivolgessimo in disubbidienza alle sue Leggi, e in difpregio di lui, o pure in danno di noi medefimi, ovvero in aggravio ed ingiuria de gli altri Uomini. Non può egli averci fatto un sì cospicuo regalo, se non perchè ce ne serviamo in onor suo, e in nostro prò, e in bene della Repubblica; e nello stesso tempo confeguiamo il merito di aver bene impiegato secondo la mente del Donatore il suo medesimo dono. Questa Libertà, questo Ingegno e Conoscimento, ogni qual volta ce ne vogliamo abusare, non partorisce che Disordini, pregiudiziali a noi stessi, e al Pubblico. Ma questi la Ragion grida, che non convengono nè all'intenzione di chi ci ha dato a godere per pochi giorni il Mondo presente, nè ad una Creatura dotata di Ragione, e finalmente ne pure al nostro Amor proprio.

Paffiamo ora alla Colcitara, nozione affai importante nello Studio Morale. Con effa vogliam fignificare quella Conoferna, che merch della Raginus ha la Mente nolles al poter nelle escajoni fallare, escare, è pure d'aver fallate, e peccate, è pue cel operare, fia col nos operare. Questo interno Lume, o sia nato con esso noi, o sia a nos ventuto dall'uro della Raginos, non possimon negario in noi stef. fi. Perciocchè abbiamo bend dentro di noi la Concupifenza, che cinclina ad afferrare qualunque Bene Utile o Distettevole, che a noi venga proposito; ma altrest abbiamo una Inclinazion naturale a compiere l'Ordine e il Dovere, per non recar Male a noi istelli, o indebitamente ad altri; e da questa nafet la foddisfiazione d'aver ben'operato, e la pena d'aver mal'operato. Non si ha nondimeno

per

per questo a mettere la Coscienza per una Facoltà o Potenza diftinta dall' Intelletto, altro non essendo essa, se non un'atto d'esso Intelletto, che riflette sulle azioni satte o da farsi, per riconoscerne la loro bontà o malizia mediante la Ragione. Siccome dicemmo, la forza di raziocinare, e dedurre da i principi a noi noti le confeguenze, ogni Uomo uscito che sia dalla tenera età, e provveduto di Mente sana, l'ha in se stesso. Più essa è gagliarda ne Cervelli meglio formati, e ne i Dotti. Minore è ne gl'Ignoranti, e nella gente rozza. Tanta nulladimeno ne hanno ancor questi, che non possono scusarsi di non riconoscere la malvagità se non di tutte, certo delle più essenziali ed importanti azioni, o da loro, o da altri commesse, o pure proposte soro da fare. Chiamarono alcuni la Coscienza un Dettame della Ragione; perciocche la Ragione, o vogliam dire la Mente umana raziocinando, spessissimo detta a noi. e c'infegna fegretamente ciò, che è lecito o illecito, ordinato o difordinato. Che se la Mente conosce aver noi operato contra le Leggi di Dio, o della Natura, o de gli Uomini: questa Conoscenza produce Affanno, Triffezza, e fovente ancora Pentimento in effo noi. Sembra a noi di fentire una Voce interna, che ci vada rimproverando, con presentarci davanti il poco Giudizio, che abbiam dimostrato in sar quella azione, e il gastigo, che ce ne sovrasta o da Dio, o da gli Uomini. Altro questo non è, se non la Mente, che va ruminando la Bruttezza di quell'azione, e le perniciose conseguenze, che fogliono andar dietro a i falli e Peccati. E a questa difgustosa vista si contorce, si rammarica l'Animo nostro, il cui scopo è la Felicità, accorgendosi allora di aver pazzamente operato, e di doverne temere o aspettare dell' Inselicità o qui, o nell'altra vita. Che se vien proposta all'Intelletto qualche azione illecita da farsi, corteggiata dalle persuasive altrui, o pur della nostra Passione, e congiunta colla speciosa vista del Piacere, o del Guadagno; subito si risente, e si oppone in qualche maniera la Coscienza de Cattivi, ma incomparabilmente più quella de Buoni, acciocchè la Volontà non l'abbracci. Altro ne pur qui è la Coscienza, e la voce sua, se non la Ragione, o sia la Mente nostra raziocinante, che conosciuta la malizia di quell'atto, schiera i motivi di non farlo, per guardarsi dall'ira di Dio, o dal gastigo o biasimo de i mortali. Suole in tal dibattimento cedere la Ragion de i Cattivi, vincere quella de Buoni, cioè de gli abituati nelle Virtù. Pertanto noi col nome di Coscienza Dubbiosa intendiamo un'atto della Mente nostra, fluttuante fra le ragioni, se sia lecita o non lecita qualche

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP.IX.

operazione. Per Gofierae Probabile l'avere la Mente motivi Probabili indicanti peccaminos qualche azione. Per Gofierae Erroura un'atto della Mente nostra, falfamente perfunda allora, che il Male sia Bene, o che il Bene sia Male. Per Gofierae I proposto un Mente, che anche nelle azioni innocenti va i ciando o tenendo della malizia a fin di guardarfene. L'opposto suo è la Gofierae Lerge e E finalmente col dire Gofierae delistata intendiamo la Mente dei Buoni, la quale se raziocinando viene a conoscere un menomo aripetto di colpa veniale nelle azioni a lei proposte, le giudica catti-

ve; e la Volontà subito le rigetta, e se ne astiene.

108

Per quanto dunque s'è finora detto apparisce, non essere la Coscienza, se non il tribunale della nostra Mente e Ragione, a cui per nostro modo d'intendere diamo un differente nome. E siccome la Ragione, può e suole avvisarci della malizia ovvero innocenza delle azioni fatte, o da farsi, per guardarci dalle illecite: così la Coscienza nostra diciamo, che può e suol essere a noi Maestra del bene operare; perciocchè tanto la Ragione, quanto la Coscienza solamente c'inclinano al Bene. Ma qui conviene far mente ad un grave abbaglio, in cui potremmo incorrere, se ci figurassimo, che la Coscienza potesse a noi sempre essere una fida e sicura scorta per non fallare e peccare. Ripetiamolo pure: la Mente e Ragione dell' Uomo è limitata e debile. Senza fallo ne ha tanta ciascuno per farci ravvisare il Bene e il Male in assaissime azioni, e specialmente in quelle, che fono opposte alle Leggi della Natura, e a i Comandamenti principali di Dio, che ogni professore della sua santa Legge è obbligato a sapere. Ma questa Ragione d'ordinario non giugne, nè può giugnere a svelare tutto ciò, che è lecito o illecito nell'intreccio e nel minuto delle circostanze innumerabili delle umane operazioni. E se si verifica della Ragione, per conseguenza dee dirsi anche della Coscienza. Oltre di che, siccome diremo, han forza gli Abiti cattivi, le Massime perverse, gli Appetiti gagliardi, e le fregolate Passioni, d'offuscare l'Intelletto, e la Ragione, e sar perdere per confeguenza la voce alla Coscienza. Però chi solamente, e sempre, seguitar volesse nell'operare il dettame della sua Ragione, o vogliam dire la propria Coscienza, potrebbe non poche fiate commetter fallo. Necessario pertanto è in vari casi, e masfimamente a gl'ignoranti, di configliarfi co i Dotti, purchè Buoni e finceri, e di afcoltare i dettami della Prudenza e Scienza d' effi. Il che fatto, può tiarfene allora quieta la lor Cofcienza. Secondariamente ho ben collocato finora la Coscienza nella giurisdizione

della Mente e della Ragione; ma ora convien foggiugnere, che per avere una Coscienza, esortatrice buona e parlatrice efficace dentro di noi; bisogna che v'intervenga la buona Volontà. Non ho io difficultà a credere, che la Volontà sempre seguiti il dettame dell'ultimo Giudizio pratico, che provien dalla Mente; ma parmi ancora di poter dire, che le Volontà corrotte sono esse non di rado cagione, che questo dettame sia fallace e perverso. E chiamo qui in soccorfo la Sperienza, che sovente ci sa conoscere, come la Volontà possa condurre la Mente all'Errore. Fosse pur vero, che mai non comparifiero a'nostr'occhi persone di Cattiva e maliziosa Volontà. che sogliam dire malignantis Natura, o sia di Natura maligna, e delle quali fu saggiamente detto quel Proverbio: Mala Natura numquam Doctore indigent . Non ban bisogno mai di Maestro le Nature cattive. Darebbono costoro facilmente il fuoco alla casa altrui, folamente per cuocervi un loro uovo. Altre persone poi ci sono. che nelle divine Carte vengono appellate Homines bone Voluntatis persone dotate di un Natural buono, o sia di una Buona Volontà, Le prime inclinate al Male; basta che lor se ne presenti l'occasione, vi piombano dentro; non già che la Volontà per se stessa fia portata a volere il Male come Male, ma perchè quella di costoro senza voler durare fatica, a confultar la Mente, o fia la Ragione, e fenza permettere ch'essa maturamente esamini le cose, e con lasciarle sol ravvifare l'utilità o dilettazione proposta, vi corre a vele gonfie, se qualche Timore non la raffrena, eleggendo come Bene le scelleraggini infin più contrarie alla Ragione. Purchè guadagnino, non cercano il come; purche foddisfacciano a i loro Appetiti, e appaghino le lor brutali Passioni: d'altro non si mettono pensiero. Nel rendimento de conti, che fanno i Diavoletti a Satanaffo delle imprefe da lor tentate o fatte fulla Terra, fu staffilato un giorno ben bene un d'essi, perchè avea speso più anni in tentare un Ladro famoso, che non restituisse il mal tolto. Pezzo d'ignorante, gridò allora il Re delle tenebre: sbi t' ba insegnato a buttare si malamente il tempo? Una perversa Natura, abituata ne Vizj, non abbisogna di mantici per islar lalda nell'iniquità. Giungono costoro fino a dileggiare i Buoni, e a vantarsi e gloriarsi del male operare. Or sia che la possente inclinazion di costoro all'opere malvage provenga dall' Abito contratto ne' Vizj, o proceda dalla lor cattiva Mente, che conculcate le Mailime rette, e abbracciando folo le storte, seduce la Volontà: pur troppo di queste perverse Volontà abbiamo non di rado gli esempj. La Coicienza o non ha voce; o fe l'ha, folamente ferve a fla-

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. IX.

gellar con rimorfi, ma inutili, il loro interno, e non già a far loro mutar cammino.

Altri all'incontro miriamo di Volonta Buona, cioè inclinatì a far bene, che hanno rossore o dispiacere al solo aspetto del Vizio, o almeno un fegreto abborrimento a tutto ciò, che apprendono per difordinato e viziofo. Quand' anche talora per umana fragilità e debolezza cadano in qualche trascorso, si rimettono tosto, o in buona congiuntura, ful diritto cammino. Le Prediche e le esortazioni al Bene, dalle quali si tengono ben lungi i malvagi, a questi tali son care, e spontaneamente corrono ad ascoltarle. Bel Dono, dono grande di Dio che è questo! Continuamente dovremmo stare pregando, perchè il benefico Signor nostro lo concedesse anche a noi , e ringraziarlo , fe ne fiamo per fua mifericordia in possesso. In questi sì che la Coscienza è un cane sedele, che disende la casa, e non lascia entrare i ladri; o se sono entrati, sa tanto rumor, che li caccia. Nè altro è quella, che noi chiamiamo Verecondia, e Roffore, se non un'indizio di Coscienza e Volontà ben'inclinata ne Giovani ; perciocchè a quei di età matura non affai fi conviene, o almen poco giova l'arrossire per mancamenti commessi. ficcome tenuti più de' Giovani a non operar male, e meno scusabili , allorchè fallano . Ma per conto de Giovanetti un bel colore d'amore della Virtù è la Verecondia; colore, che se cadono in qualche fallo, ne scuopre subito sul volto un raggio di pentimento e dispiacere; colore anche più bello, qualora arrossiscono alla proposizione lor fatta di peccare, o all' udir parole e burle licenziofe, correndo allora il Sangue e in certa guifa l' Anima ful volto stesso per disesa, o sia per palesare l'interno abborrimento, che si pruova alle azioni, e tentazioni cattive. Però chiamiamola pure un belletto nobile in faccia a i Giovani morigerati, e alle Donne pudiche e virtuofe. Arroffiscono ancora le persone Modeste, allorchè si sentono lodare, e massimamente se con larga misura. L'Anima ancor qui, o per timore d'effere creduta amante della Vanità, o pure perchè persuasa di non meritar quelle lodi corre in disesa propria, rigettando gentilmente col rossore ciò, che non crede dovuto a se stessa. Ma i Giovani, e particolarmente le Donne, che niuna Verecondia pruovano, lasciano ben dubbio, se sia bene o male inclinata la lor Volontà; e fegno poi non dubbiofo di perverfa Inclinazione si è la Sfacciataggine, che o non apprende il mal fare, o quafi fi gloria del male già commesso. Finalmente a me sembra di poter dire: Che una buona Volonta con una Mente di

mez-

mezzano vigore, è bastante a sare un'Uomo dabbene, e talvolta anche un Santo. Una Volontà buona con una Mente di gran vigore fa, o può fare i gran Santi. All' incontro se una Volontà cattiva fa lega con una Mente dozzinale, sarà ben'essa capace di missatti e spropositi grandi, ma d'ordinario non ne commetterà se non de i mediocri. Finalmente le majuscole e più strepitose iniquità aspettatele dalle Menti vigorofe, colle quali s'accoppi una Volontà perverfa. In fatti per conto di queste ultime persone, la penetrazion dell' Ingegno data loro da Dio va a finire in folo macinar pensieri di far del male, come fa appunto il Lupo; e in concertar trame e frodi, per dominare e soverchiare il Prossimo, per fare a man salva delle vendette, per unire al suo quel d'altri, per espugnare l'altrui Vir-tù, e per simili altre scelleratezze, e nello stesso tempo per coprirle al guardo de gli uomini, fe pur non giungono alla sfrontatezza di farle palefi, fenza metterfi fuggezione veruna della pubblica riprovazione e censura. Ma si asconderan costoro al guardo di Dio scrutatore de cuori, e punitore di tutti i malvagi? Giungono in fine alcuni a far tanto, che la loro Coscienza si tace, e più non li rimorde; e allora più che mai Dio ti guardi da loro. Più facile è il rubare, quando il cane non abbaja più. Ma che maraviglia? Se in costoro è morta per così dir la Ragione, bisogna che venga anche meno la Coscienza, la quale altro non è che la voce d'essa Ragione. Di più non dico, perchè per questa razza di gente non son fatte le carte mie. La sola mano di Dio, o la sorza dell'umana Giustizia, quella è, che può restituire il senno a costoro, quando pur non voglia liberar la Terra da sì perniciosi mostri. In fine folo ha cervello e giudizio, chiunque (sia Ignorante, sia Dotto, abbia o non abbia gran Mente) fa e vuol'essere Uomo dabbene, e dee dirsi un Pazzo da catena (se ben non si legano Pazzi sì fatti) chiunque è Cattivo. Al tirar de conti la sperienza ci suol fare toccar con mano: Che all Uomo dabbene, all Uomo di buona Volontà, avanza della metà del suo Cervello; al Tristo nè pur tutto il suo bafla. L'ordinario corso delle scelleraggini e de gli scellerati va a finire in miserie, ed anche eterne.

## CAPO X.

Dell' Ignoranza, ed Opinione, cagioni de gli Errori
nelle umane Azioni.

Sempre fottopolla ad errare, qualora si truovi involta nelle te-🔼 Ia nondimeno gagliarda o debole la Mente dell' Uomo, essa è nebre dell' Ignoranza. Già s'è detto, e lo ripeto, che nulla vogliamo o facciamo di azioni dipendenti dall' Arbitrio nostro, se l'Intelletto non apprende prima, se sia, o non sia da fare, cioè se sia Bene o Male una tale azione; poscia per tal cognizione la Volontà si muove, o non si muove ad operare: se pure la stessa Volontà corrotta anche prima non corrompe e seduce la Mente. Sicchè ogniqualvolta la Facoltà Conoscitiva cade in fallo, parimente l' Appetitiva è condotta in errore, di maniera che la Volontà, il cui moto è sempre diretto ad eleggere il Bene, e a suggire il Male, sovvertita ed ingannata dall' Intelletto, lascia non di rado il Bene, e si appiglia al Male, che pur'ella tanto abborifce, perchè Male traveftito da Bene. Pertanto miseri noi, quando a noi diviene, per disetto di Scienza, forgente di deliri e malanni quella stessa Potenza, la quale per istituzione sua ci dovrebbe appunto ajutare e servire, affinchè non fallassimo mai. Ora un Libro intero si potrebbe impiegare, e nè pur basterebbe, a discernere e spiegare tutte quante le vie, per le quali la Mente umana per mancamento di falutevoli Cognizioni, o della necessaria Rislessione, può essere tratta in Errore, e fare con seco errare anche la Volontà. Certo che la Ragione nasce coll' Uomo, nè noi possiamo idearci un' Animale Ragionevole, a cui manchi questa essenziale prerogativa e Facoltà. Ma fra questa sorza di Raziocinare, e la virtù visiva dell' Uomo, passa non poca fomiglianză. Acciocchè l'Occhio vegga, v'ha bifogno di Luce, che rifletta ne gli oggetti da vedersi. Nella stessa guisa, finchè le tenebre dell' Ignoranza opprimono la Ragione dell' Uomo, non è da sperare, ch'essa possa in moltissimi casi rettamente giudicare, e discernere il Vero, e il Buono. Per formare un ben fondato Raziocinio, d'uopo è, che all'Intelletto fieno prefenti Massime generali, vere, e certe, colle quali vada mifurando le propofizioni particolari, per cavar quindi le conclusioni, siccome tutto di si fa, anche fenza avere imparato i Sillogifmi e gli Entimemi della Scuola. Ma un tale esame d'ordinario con infallibil ponderazione non fuol

fuol farsi senza una catena d'altre proposizioni e premesse. Ora se l' Ignoranza, o sia il Non sapere, che altro non è in fatti, che un Nulla, signoreggia nell' Anima nostra: la Ragione per conseguente resta (per valermi d'una parola pellegrina) in una Inazione, a guisa dell' Occhio situato nel bujo. Però a metterla in azione e moto. ci vuole la luce del Sapere, cioè una ferie di primi Principi, di Massime, di Assiomi, e d'altre cognizioni o provenienti dal lume della Natura, o imparate collo studio delle Scienze, o pur colla pratica del Mondo, cadauna delle quali ci può appresso servire di scala per giugnere più alto. Altrimenti troppo facile è il cader' in

Errore.

Oltre a ciò fotto nome d'Ignoranza io comprendo medefimamente l'avere appreso il Falso, cioè Idee e Massime insussistenti, non appoggiate al fondamento della Verità, ma fabbricate dalla vana e delirante Fantafia altrui, e buonamente comunicate, e ricevute da noi. Lo stesso è il saper nulla, che il saper male: se non che l'ultimo può tirarsi addosso delle conseguenze peggiori. Ma così non fosse: il Mondo è una gran fiera, ove egualmente sta esposto il Vero, il Falfo, la Scienza, l' Opinione, l' Errore. Chi all'uno, chi all'altro fi appiglia; e pur tutti fi fanno a credere d'aver folo acquistato il primo. Si narra di Socrate, quel mirabil genio della Greca Filosofia, ch'egli interrogato di quel che sapeva, rispondesse : Hoc unum scio, quod nibil scio. Di vero ch'io sento della ripugnanza a credere, che un Filosofo di tanto senno pronunziasse sì strana fentenza parlando daddovero. So nondimeno, che di qui poi nacque la Scuola de gli Accademici, la quale dubitava di tante cose; e in oltre quella peggiore de gli Scettici e Pirronisti, i quali mettevano in dubbio tutto. E mira, dove va a finire il gran fapere, e il tanto studiare e sottilizzare d'alcuni. Per fare i begl'Ingegni, si fanno stolti: che appunto tanto è un cervello traviato, chi essendo cieco, si dà ad intendere di vedere, quanto chi avendo gli occhi sani, si fa a credere di nulla vedere: nè ha molto, che fotto nome del celebre Vescovo Huezio uscì alla luce un Libricciuolo, che rinuova le antiche e vane dicerie di quelle Scuole. Se di sì fatte dubitazioni fia veramente Autore uno Scrittore Cattolico, che tanto seppe, e non finì già di vivere allo Spedale, lascerò ch'altri lo cerchi. Noi seguiteremo intanto a credere, convinti dal raziocinio, dalla sperienza, e dal consenso di tutti i Savi sì antichi, come moderni, che si dà quaggiù un'infinito numero di Verità, chiare, certe, indubitate, delle quali si ha Evidenza, e Scienza. Moltissime ne insegna la

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. X.

Teologia naturale, e la rivelata nella Scuola di Cristo; moltissime la Matematica, e l' Astronomia con altre Scienze da essa dipendenti. Affaissime ne mostra la Logica, la Metafisica, la naturale Filofofia, la Medicina, la Cirurgia; e una mirabil quantità ne fomministra la Geografia, la Storia, la Cronologia. In una parola ogni Arte e Scienza, e il volgo infino de gli Uomini, ha un gran treno di Verità o generali, o particolari, senza tema d'inganno apprese per via de Sensi, o dedotte con infallibili argomenti dalla Ragione. delle quali s'ha Certezza ed Evidenza o Fisica o Morale, nè è più lecito il dubitare, che sarebbe il mettere in dubbio, se noi fiamo, voglio dire fe noi efistiamo. Egregiamente diceva Seneca de gli Accademici, Scertici, e Pirronisti nell' Epist. 88. a Lucilio: Illi mibi non profuturam scientiam tradunt; bi spem scientia eripiunt. Illi non praferunt lumen, per quod acies dirigatur ad Verum; bi oculos mibi

effodiunt.

Ciò ch'io dico, non ha bisogno di pruove. Ma nello stesso tempo convien bene confessare, che l' Opinione ha sempre avuto, ed ha anch'ella un gran piede e dominio vasto sulla Terra. Anzi tirati bene i conti, si troverà, potersi ella in certo modo intitolare Reina del Mondo. Farebbe orrore il solo poter mirare tutta l'estensione sterminata del Regno suo, e come a tenore d'essa gli Uomini vivono, operano, e fi governano nella maggior parte de loro affari anche più gravi. Per Opinione intendo io la conoscenza incerta, che abbiamo delle cofe, e il credere noi vere, o buone, o belle, o per lo contrario false, cattive, o brutte le cose, non per evidenza d' una concludente dimostrazione, non per chiarezza di cognizione; ma solamente per ragioni probabili, o apparenti, o per avere udito dire così, o per figurar noi a noi stessi con troppa facilità, che tali fieno le cose, quali a prima vista ci compariscono per l'ambasciata de' fenfi, per qualfivoglia detto altrui, o per qualche nostro informe o sofistico argomento. Sta l' Opinione fra la Verità, e la Falsità, fra la Scienza, e l' Errore. Può abbracciare, e non rade volte abbraccia il Vero; ma egualmente, se non più spesso, coll'allontanarsi da esso, può contenere il Falso, e per conseguente generare Inganno ne gli Uomini. Un'occhiata alla Fisica, alla Medicina, alle Leggi, alla Storia, e quasi a tutte l'altre Scienze ed Arti : dapertutto Opinioni, e poi Opinioni, e battaglie senza fine. Non è la Morale stessa Teologica un mare placido, un mare solamente per galanteria agitato da Zeffiri, e da altri piacevoli venticelli; ma è un mare combattuto da contrarj venti d'Opinioni sì antiche come moderne,

derne, su cui si naviga con varie bussole, tutte sra loro diverse, e in cui la Ragione stessa difficilmente decide, chi s'abbia ragione. A conoscere nondimeno, quanto lungi si stenda, e quanto di potere abbia l'Opinione fra i mortali, di più non ci vuole che offervare le Religioni dominanti nell'Asia, nell'Affrica, e nell'America, cioè in continenti tutti più vasti dell' Europa: Religioni sì differenti nelle massime e ne i riti, e di sì strane Opinioni seconde; e il trovar poi la stessa Religion de Cristiani, che pure porta le divise tutte d'effere venuta dal Cielo, con tante deplorabili scisme, e contrarietà di sentimenti, che regnano fra i medesimi seguaci di Cristo. Se questo non sia un'ampio imperio dell' Opinione, ognun può sacilmente avvedersene. E può ciascuno scorgere del pari, che sra tante Opinioni, alle quali sì gl'ignoranti, che i dotti, tutto dì s'appigliano, alcune ve n'ha, che possono appellarsi Opinioni Madri, cioè che ne figliano affaissime altre. Imperciocchè fissata che è cadauna d'esse in capo a gli Uomini, quasi un buon Principio: ne seguita, che per operar poi coerentemente a questo Principio, se ne traggono per confeguenza parecchie altre, le quali fervono alla vita e alle

azioni loro fenz'altro esame o riguardo.

Nè qui io parlo dell' Ignoranza totale, cioè di quella con cui nafciamo, niuno essendoci, che dell' utero materno esca dotato di qualche cognizione o sapere. Parlo della parziale, comune a tutte le persone uscite dall'infanzia; perciocchè ciascuno di noi è in parte dotto, e in parte ignorante. E non ne esento nè pure i professori delle Scienze, i quali anzi più de gli altri, dovrebbono faper diftinguere la Scienza dall' Opinione, e conoscere, che di una infinità di cofe manca a noi l'evidente Verità o Certezza; e che in Iuogo fuo vien sostituita l'Opinione, al cui albergo per lo più si ferma l'umano Intelletto. Peggio poi fenza comparazione accade alla corrente de gli Uomini non dotti, folendo presso di loro essere di ordinario non altro che Opinione infin quello che a i dotti è Scienza e Verità; mentre di gran parte di ciò, che apprendono, niuna ragione fanno rendere, e collo stesso buon volto accolgono il Certo, e l'Incerto, il Vero e il Falfo. Il perchè quantunque sia vero, che quasi sempre più sa, oè meno Ignorante il Letterato, e chi fi applica alle Scienze e all' Arti. o pure entra forte nel commercio del Mondo; che chi si tien lontano da gli studi, e sta a soggia delle lumache confinato in un picciolo guscio: nulladimeno bisogna confessarla, benchè sospirando: per quanto l'Uomo studi, e si discervelli nelle Scuole, e su i Libri, o pure nel vivo e vastissimo Libro del Mondo: incomparabilmente sempre sarà più quello, che gli resterà da sapere; e sempre, se ha senno, e non è un misero adulator di se stesso, potrà e dovrà confessare, esfere maggiore fenza comparazione la fua Ignoranza, che la Dottrina fua. Bisogna in oltre attentamente avvertire, che tanto la scienza, cioè il possedere la Verità certa, quanto l'Opinione, e l'Errore, possono avere ugual forza per indurre l'Uomo ad operare, o non operare. Non già che noi amiamo giammai, o seguitiamo l'Errore come Errore, voglio dire il Falso come Falso; ma perchè anche allora che erriamo, a noi fembra di feguitare il Vero. Facciafi pure, che taluno si persuada di perdere l'Onore, e di non poter più comparire in faccia de gli Uomini, se non uccide chi gli ha detta una parola ingiuriofa; e si figuri, che la conservazione della buona Fama fia da anteporre a quella della Vita : che egli correrà facilmente ad esporsi in Duello alla propria, o all'altrui rovina. Opinioni storte, false son queste : non importa : le crede egli Verità contanti, e in vigore di sì fatto Principio fiffato nel fuo capo, l'ingannato e mifero opera ancora. Noi miriamo de i paurofi, de gl'inquieti , de i gelosi in tante e tante occasioni , de coraggiosi , de' temerari, de' superbi in tant'altre; vincersi o perdersi battaglie; tutto di farfi o non farfi mille negozi; studiare, desiderare più questo che quello; vivere più in una, che in un'altra maniera; e cento mila altre quotidiane azioni sì fra i Grandi, che fra i piccoli. non fondate fopra alcuna foda ragione, o Verità, ma fopra Opinioni umane, incerte, e talora vane vanissime, come sarebbe un Sogno, od un Augurio. E siccome a tenore delle sue Opinioni un Giudice butta là una Sentenza, diversa da quella di chi ha in capo altre Opinioni; e il Medico a feconda delle fine anch'egli va curando gl'Infermi con metodo e medicamenti differenti da gli altri: così il Politico, il Mercatante, il Contadino, ec. fecondochè più in loro fi radica un'Opinione, che l'altra, fi governano anch'essi nelle loro rifoluzioni ed azioni. Sempre dovrebbe effere la Verità, e la diritta Ragione, che ci andassero innanzi col loro lume; ma sovente non è se non l'Opinione, che ci serve di guida. E se questa si truova fallace, in molti cafi a noi tocca, o pure ad altri di pagare la pena de nostri falli ed inganni. Però ecco a quanti abbagli ed errori fieno fuggetti i mortali a cagione dell' Ignoranza, o dell' Opinione, cioè o del non fapere il Vero, o di fapere il Falso creduto qual Vero: cose tutte a noi pregiudiziali in affaissime occasioni, ma quel che più importa dannolithme talvolta al retto regolamento dell'Anisna nostra. Perciocche così disposti, noi da balordi, in vece di cam-

minare

minare verso la Felicità, ci mettiamo senza avvedercene nel cammino ben largo, che conduce anche al fommo dell'Infelicità. E a questo pericolo più de gli altri dee confessarsi esposta la Gioventù.

appunto perchè non sa, e alloggia alle prime osterie.

Non bisogna dunque esaltare cotanto la Ragione dell' Uomo, che si creda quasi nata con esso noi un'interna infallibil Maestra, che dica ad ognuno: questo è Buono o Vero, questo Cattivo o Falso. Nè s' ha tanto da inculcare la Retta Ragione, perchè questo nome è ben maestoso, e sa gran suono; ma alle pruove il determinar questa Rettitudine, riesce difficile; ed è facile, che ognuno l'attribuisca a se stesso. Nientedimeno nè pure perchè abbiamo accennato le debolezze d'essa Ragione, dobbiamo ricavar da ciò, che questa sia un' Idolo vano, o un dono inutile a noi dato da Dio. S. ha più tosto a conchiudere, che si debbono cercare quegli strumenti e mezzi, de quali valendosi la Ragione, o sia la Mente nostra. possa divenire gagliarda, e additarci oltre a quel Bene e quel Male evidente, che si può conoscere col lume della Natura, l'altro, che non è tanto palese, a fine d'abbracciar l'uno, e schivar l'altro. La conclusione, dico, ha da esfere, che il Saggio dee studiare e imparare per quanto può, e cacciare da se l'Ignoranza, e le false Opinioni. Ora ecco gli ajuti. Primieramente la Natura, voglio dire l' Autore della Natura, fuole infondere nell' Uomo un discernimento almeno abbozzato per conoscere senza Maestri le principali Opere buone e cattive. Certo che niuno reca feco dall'utero materno la Ragione fatta ed adulta. Anzi finchè dura la totale Ignoranza in un bambino, egli non fa d'ordinario giudicare, se non forse del cibo, o del fuono, che truova grato od ingrato. Ma perciocchè a poco a poco vanno entrando in capo a quelle picciole Creature le Idee delle cose, allora comincia a svilupparsi la forza del raziocinare e giudicare, cioè a muoversi ed operare quella stessa Ragione, di cui abbiam favellato. E quanto più fi va cacciando l'Ignoranza, tanto più vien crescendo esia Ragione, o per dir meglio, il capitale della Ragione, e l'abilità a distinguere il Vero dal Falso, e il Bene dal Male. Noi questo volgarmente lo chiamiamo, cominciare ad avere della Malizia. Facciafi mente a i Fanciulli alquanto grandicelli. Se per avventura o rubano, o incolpano falfamente altrui, o commettono altra frode, o disonestà, o altri grossolani missatti, anche senza aver prima udite delle lezioni fulla deformità di tali atti, la conoscono ben'essi per quel che è col solo lume naturale; e cadendo in alcuni Peccati sogliono sottrarsi a gli occhi altrui, e nascondersi,

dando affai a divedere, che ne ravvisano la bruttezza. Tutto merè della Ragione crescente, la quale in qualche guisa rissettendo e raziocinando li sa accorti del Male, che fanno. Finchè dura in
loro la totale Ignoranza, nè s'avveggono punto di operar male,
non peccano. Può anche in molti casi la vera, e non affettata Igno-

ranza de gli adulti, scusarli dal reato e dal peccato.

Quando poi sufficientemente la Ragione cominci ad alzare quefto Tribunale, noi così all'ingrosso siam soliti a determinarlo, compiuti che sono i primi sette Anni. Ma in fatti vario è nelle varie persone questo confine, dipendendo dalla maggiore o minor penetrazione, acutezza, e sottigliezza dell'Intelletto, o dal più o meno avere appreso di notizie ed idee nel commercio del Mondo, trovandosi in alcuni una patente semplicità ed ignoranza anche dopo gli otto o dieci anni d'età, e in altri una fina malizia anche molto innanzi a i sette. Nel numero certamente de i primi non si dovette annoverare quel maravigliofissimo Fanciullo, che il territorio di Modena produsse nel 1641. per nome Jacopo Martino sopranominato il Modenese, il quale nel quarto anno di sua età datosi a studiare sotto la disciplina del P. Maestro Giambatista Mezetti dell'Ordine de Servi di Maria, in tre anni imparò varie Lingue, Teologia, Filosofia, le Leggi, ed altre Arti e Scienze con tal successo, che condotto a Roma potè quivi pubblicamente nella Basilica de medesimi PP. Serviti sostenere le Thesi del suo vario sapere, con istupore del samoso P. Sforza Pallavicino, poi Cardinale, e di diversi Porporati, e della Nobiltà e Popolo di Roma, che vedevano e udivano, e quasi non sapeano credere a se stessi, che un Fanciullo di Sette Anni (provato anche prima dal facro Tribunale del fanto Ufizio) fosse capace di sciogliere sì prontamente ed acutamente gli argomenti di chiunque voleva all'improviso entrare in aringo contra di lui. Anche oggidà parrà a taluno incredibile quel fatto: e pure effo è fuor di dubbio. Ed oltre a ciò, che ne rapportano gli Annali de PP. Serviti, leggesi descritta la stessa stupenda sunzione, e il mostruoso Ingegno de esso Fanciullo, dal vivacissimo stile di Gian-Nicio Eritreo, o sia di Gian - Vittorio Rossi nella Par. III. della sua Pinacoteca, il quale fu ammiratore e testimonio di vista del non mai più veduto spettacolo. Ed io stesso mi truovo avere quella medesima Conclusione. stesa in quattro gran fogli uniti insieme, intagliata in rame, e dedicata al Regnante allora Pontefice Innocenzo X. che in tale occasione si distribul. Ma mostri tali nascono di rado; e non tutti i Cervelli, non tutte le Memorie, sono d'una stessa possanza; ed è poi

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. X.

di pochilimi il fapere con facil matodo allevare e far crefere pretio in Sapere si rigogliofe piante. Comunque però fia, iniu forfe ci farà, il quale crefeiuto convenevalmente in età, e interrogato fopra molte azioni dell' Uomo, non fappia rifrondere, che l'una è bene a farla, e l'altra nò. Quefto fi appella da noi Lume della Ragioro. Se non è una luce chiara dapertutto, non lafcia però defere un gran foccorfo, a noi conferito da Dio per fuperar molte delle tencher, fia le quali nafciamo.

Secondariamente a levarci d'addosso l' Ignoranza, e ad aiutar questa Ragione, di un mirabil soccorso può e dee essere la Religione, cioè la fantissima di Cristo. Gl'insegnamenti suoi, sieno Precetti, sieno Consigli, tendono manisestamente a ristorare e fortificare la nostra Ragione; e non folamente a noi scuoprono la maniera di dare il vero culto al vero Dio, ma ci danno anche un filo ficuro per ben reggere la vita nostra secondo la Virtù, e per guardarci dal Vizio, e ci possono condurre per mano ad istar bene nel presente Mondo, e infinitamente meglio nell'altro. Beato chi bene studia questa celeste Legge, e la scrive in suo cuore: quindi può venire il maggior soccorso alla Ragione umana, giacchè nulla da essa Legge è proposto nelle azioni da farsi, o non farsi, che non fi accordi pienamente colla stessa Ragione. C'è di più: anche il povero, l'ignorante, il rozzo, può facilmente addottorarsi in questa Scuola, mercè del santo uso d'insegnare a' Fanciulli la Dottrina Cristiana (così sosse anche in uso d'insegnarla a gli adulti) e di tante Prediche, Sermoni, e Ragionamenti pii, che o in determinati tempi, o pur tutto l'Anno, fi van sacendo da' buoni Servi di Dio. E di qui, oltre ad altre ragioni rifulta la fomma necessità e utilità della Religione sra' Popoli, e quanto sieno da aver cari, e da stimare i Ministri e i banditori della medesima: da che apposta Dio l'ha a noi data, e a noi vien predicata, affinche ciascuno s'addestri alle buone Opere per l'eterna sua salute, ed anche per la temporale sua Felicità col buon governo di se medesimo, ed assinchè si mantenga l'ubbidienza a i Principi, e la pace, l'amore, e la concordia nella Repubblica, e fra i privati. Quale scusa pertanto avremo, se di questo celeste lume non vogliam profittare; fe, non dirò colle parole, ma co i fatti disprezzeremo la Religione stessa; non volendo insegnamenti, non freni, non ajuti alla nostra Ragione, e prendendo unicamente per guida del nostro operare gli Appetiti e le Passioni nostre, le quali se non sono ben frenate e regolate da essa Ragione, possono solo servire a far de i Pazzi, de i Miseri, e delle Bestie?

In terzo luogo la Religione, che ha mire più fublimi, non ci fuole somministrare altri lumi, che pure sono necessari ed utili per un'infinità d'altre azioni, che riguardano il governo di noi stelli. e delle Case nostre, e il nostro commercio quotidiano con gli altri Uomini . Parlo di quelle azioni , che non fon peccaminose in se steffe, ma che nondimeno portano de i maligni o de giovevoli influssi forra la Vita nostra Civile, e servono anch' esse a sarci o felici o miseri, o ridicoli o saggi sulla Terra. Abbisogna ancor qui di un gagliardo soccorso la nostra Ragione. E questo ha da venire dallo studiar bene il gran Libro del Mondo, cioè i Costumi, le operazioni, e le varie comparse e battaglie di tante persone, che tutte vengono a fare la loro scena in questo Teatro. Poco è l'osservare. Necessario è dipoi l'andarsi avvezzando a giudicare rettamente di ciò che è lodevole o biasimevole, da seguire o da suggire nelle azioni altrui, per imparare a faggiamente regolare anche le nostre . Avrebbono bisogno i Fanciulli stessi di chi lor facesse una Scuola sì satta, e molti ne profitterebbono. Ma il profitto principalmente si dee sperar da gli Adulti, ove pratichino con saggie persone, capaci di dar loro di buone lezioni in sì fatti giudizi. Non dico di scoprir loro i fegreti andamenti altrui, e le macchie occulte del Proffimo; non dico di avvezzargli a maliziare fopra tutte le azioni dell' Uomo, e a sempre credere più tosto il Male, che il Bene; ma di rappresentar loro i ritratti pubblici della gente o traviata, o ridicola, e quelli parimente delle persone giudiciose e virtuose. V'incontrate in un Nobile dianzi ricco, ed oggidì in malora. Giacchè pubblica è la cosa, gioverà il far sapere ai Giovinetti, che per essersi coftui dato al Giuoco, per non aver mai voluto prendere mifura nella fua tavola, ne' fuoi spassi e lussi, o per aver comperato a caro costo le soddisfazioni bestiali d'alcuni altri Vizi, s'è ridotto al verde? Ed ora che fa? O perduta la vergogna va nobilmente mendicando; ovvero volendo pur sostenere il suo grado, sabbrica quante cabale può, studiando la bell'arte di sapere spendere dopo il suo anche l'altrui. Ha satto naufragio la Roba: le tien dietro anche la Riputazione e l'Anima. Darà il cuore ad un Giovane, che abbia alquanto di Giudizio. e che sia illuminato da questi esempli, di mettersi a sare di simili salti? Allorchè all'incontro saprà un Giovinetto, come il tale ha messa insieme tanta Roba con frodi, con abuso di qualche posto, con far fruttare a fe stesso il maneggio delle sostanze altrui, e gli sarà impresso con orrore ed abominazione il ritratto di questo tale : è ben da sperare, che mai non vorrà imitarlo. Così sarebbe da desidera-

re, che i Collerici, e gli Ubbriachi si mirassero allora nelle specchio. Ma fe nol fanno far essi, può ben un Giovane saggio specchiarsi in quelle brutte figure; e poi chiedere a se stesso, se sieno da eleggere cotali specie di Pazzia. Altrettanto è da dire de i ritratti delle Femmine vane, o che nulla penfano al governo della lor Famiglia e Casa, perchè non vogliono far torto ad alcun divertimento, o che cercano di piacere ad altrui più di quel che conviene al Decoro e alla Coscienza, o che hanno una giurata nemicizia con ogni lavoriere: e così discorrendo. Per lo contrario sacendo ben'osservare anche a' Fanciulli, prima sempre che diventino cattivi, scapestrati, e abituati ne Vizj, la saviezza, e le belle doti d'altre persone: riuscirà bene spesso alla Ragion loro di conoscerne il pregio, e d'innamorarsi anch'essi di fare altrettanto. Uno poi de'frutti della miglior Filosofia consiste in saper conoscere ciò, che è Apparenza, ciò che è Softanza; e nel sapere distinguere quello che è Vanità, da quello che è Realtà, tanto in materia di Comodi, Spaffi, e Ornamenti della vita umana, quanto ne Titoli, ne Posti, nel favore o patrocinio de Grandi, e in mille altre occasioni. Mirate gli Scorrucci. Oh quante volte in quel pianto apparente va mascherato il riso! Heredis fletus sub persona risus est. Ponete mente a tante spese in certe comparse, e alle salve di tanti complimenti: che Commedia! Quante altre Commedie per farsi credere Ricco, o non Povero; Nobile o non Ignobile; ben voluto da i Grandi, zelante dell'Onore, Bravo, dotato di rara Bellezza, ec. Tutti fiam Commedianti. E molti ancora vogliono continuar la Commedia dopo morte; eleggendo per fue vesti sepolcrali le più divote, e sacendo allora almeno in apparenza quel personaggio, da cui surono sì diversi in vita. Osfervinsi ancora i loro Elogi; ma per disavventura i nostri vecchi ci lasciarono per eredità quel proverbio, che dice: T# se più bugiardo d'un Epitasso. Nè ciò dico io per condennare tutti gli ufi dell'umana Repubblica, ma per dare un faggio, come noi feguitiamo in tanti casi la sola Opinione, la sola ombra delle cose, e ne trascuriam la sostanza. Pertanto riporterà lode di giudiziosa Donna colei, che per l'uso del suo paese, e per la convenienza del fuo grado, adopera bensì parecchi vani ornamenti, ma li conofce nello stesso tempo, e li confessa per vani. E sarà un vero Letterato, chi dopo aver molto studiato ed imparato, saprà ben ravvisare quel poco, o molto, che in tutto il suo Sapere dee tenersi per Vero e indubitato, e quello altresì, che è fola Opinione, o pur Vanità o Falfità di sentenze e di studi. Fi-

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. X.

Finalmente cresciuti in età i Giovani, se si metteranno con gufto e pazienza a leggere que' Libri, che trattano de vari Caratteri, o sia de differenti Costumi brutti o belli de gli Uomini, troveranno ivi raccolte quelle lezioni, che forse non saprà dar loro un Padre, un' Ajo, un Maestro. E sopra tutto poi ad illuminare ed asfodare la loro Ragione fervirà il darfi allo studio della Filosofia de-Costumi, di cui anch' io do qui un saggio; ma con augurarsi d'avere chi in ifpiegandola fappia mettere loro fotto gli occhi vari efempli o paffati o prefenti di chi faggiamente o fcioccamente opera; di chi fenza avvederfene, o pure anche a costo della sua borsa, può dar materia di ridere al Proffimo, e cerca di farsi burlare; e quel che è peggio, di chi confessa di finceramente bramare di vivere con-Tranquillità di cuore e di coscienza, o sia agiatamente in questa vita, e pure prende un cammino affatto opposto. Sopra tutto importa d'imparare, nè solo d'imparare, ma di ficcarsi bene in capo glis Assiomi de Saggi, le Massime, e i primi Principi dell'Onesto, del Buono, e di ciò che può produrre la nostra Felicità. E qualora le Idee finora apprese fossero torte, e disordinate; cioè erronee e false: conviene raddirizzarle. Tutto questo può farlo la stessa Mente nostra, riflettendo, meditando, e raziocinando fopra le cose ed azioni convenienti o disconvenienti all' Uomo. Che se non siamo da tanto, fottentra il ripiego di ricorrere a i più Saggi fra gli Uomini, o vivi nel Mondo presente, o vivi ne i Libri loro, acciocchè la Ragion loro ajuti la nostra. Certo che noi quasi tutti portiamo dalla Natura anche la potenza e abilità per iscrivere, dipignere, sonare qualche strumento, e per altre Arti: per le quali nondimeno convien che si studi, e s'impari. Ove ci prema di sare riuscita in simili ornamenti dell' Uomo, noi non fogliamo già ricorrere a qualche miserabile Scrittore, Sonatore, o Dipintore, ma si bene a chi più a noi fembri perito in quell'Arti. E' ben d'altra importanza fenza fallo l'imparare a vivere da Uomo; e però qui fa d'uopo studiare e scegliere i più accreditati Maestri; il consenso universale de i quali regolarmente è una decisione di ciò, che noi appelliamo Bene o Male, ed è da eleggere, o da fuggire.

CAPO

### CAPO XI

De i Peccati de gli Uomini.

DEr Errore noi intendiamo il credere Vero o Buono ciò, che è Falso o Cattivo; o pure il credere Falso o Cattivo ciò, che è Vero o Buono. E finchè questa sì storta credenza si ferma nella nostra Mente, noi l'appelliamo Errore Intellettuale ; ma se discende ancora all'operazione, noi la chiamiamo Errore Pratico . Nè si mettesse già alcuno a voler numerare la sterminata famiglia de gli Errori, a'quali è fottoposto il genere umano: che l'impresa si troverà impossibile, nè mai se ne verrebbe a fine. Poco per altro importa all'argomento nostro tale ricerca, essendo noi rivolti solamente a parlare di quegli Errori, che concernono i nostri Costumi, e possono esfere Vizj e Peccati, cioè mezzi per privarci di quella Felicità, di cui ora andiamo in traccia. Che l'Uomo erri nell'intendere, cosa sieno i Colori, le cagioni de Venti, delle malattie, delle sterilità della terra, i Fenomeni del Cielo, la grandezza delle Stelle, tanti fatti di Storia, tante Lingue straniere, e infinite altre notizie, quantunque farebbe anche utile il conofcer tutto, e non errare ne pure in questo: ch'egli, dico, incorra in sì fatri Errori, ciò non porta feco confeguenze tali, ch' egli non poffa vivere da Saggio, e procacciarsi quella Felicità, che si può ottener sulla Terra, e poi la piena e perfetta, che noi speriamo nel Cielo. Non è così de gli Errori, che riguardano i Costumi. Di qui dipende principalmente il farsi conoscere creatura Ragionevole, di qui l'essere Felice o Infelice, e non fol qui, ma anche nell'altra vita. Ora noi diamo il nome di Vizio all' Intelletto errante, e alla Volontà feco concorde e abituata in isconvolgere l'Ordine posto da Dio, e mostrato a noi dalla Ragione, da offervarsi nel governo di noi stessi, e nella conservazione dell'umana Società. Appelliamo poi più precisamente Peccati gli atti di questo Intelletto errante, e di questa Volontà sedotta, qualora trasgrediamo la Legge di Dio, che è l'Ordine da lui rivelato da offervare ne nostri Costumi.

Ma conciossach bo detto, che ne Vizi e ne Peccati l'Intelletto erra, e seco la Volontà sovverita si unisce, subito nasce una difficil quissone: cioè come i Vizi e Peccati nostri seno fuggerti a biasson, e degni di pena, quando si stabilisca, che la Volontà seguita i dettami dell'Intelletto, allorché sillaimo. Acciocché si mezii, o îi demenii, necefizio è, che îi operi con libero Arbitrio, odi modo che in mano nofira fai Pieleggere, cioè ii volere o non volere fare un'azione. Cioè îi richiede în effo noi un Principio femovente, dotato di un Potere per operate ciò, che vogliamo, o fia di un Potere per cominciare în noi îtefli un movimento. Ma non potendo di meno la Volontà nofita di non confultare e feguitare i derami dell'Intelletto, șe quefo è în Errore, fară ben reflio da biafimare, ma non già la Volontà, che è forzata a tenergli dietro, e facebbe nello fiest tempo prona a feguirlo in oppolta parte. Ver-rà, dico, ad effere l'Errore nell'Intelletto, e nongà nella Volontà, e per confeguente a pure fara volontarj, nè meritevoli di ga-

stigo i nostri Peccati.

Rispondo, essere vero, che noi non pecchiamo giammai, senza che intervenga qualche Errore nel nostro Intelletto; ma essere vero altresì, che se questo Errore è voluto direttamente o indirettamente dalla nostra Volontà, allora alla nostra elezione, al nostro libero Arbitrio fe ne dee attribuire giustamente la colpa. Ora in più maniere accade, che la Volontà stessa dell' Uomo sia la cagione de gli Errori dell'Intelletto. Primieramente gli Appetiti alle volte investiscono sì fortemente la Volontà, e la trasportano, che appena appreso dall' Intelletto qualche oggetto confacevole a tali Appetiti, essa Volontà corre frettolosamente per unirsi a quell'oggetto, se non può co fatti, almeno co desideri, in guisa che senza voler pria permettere all'Intelletto di ben esaminare le ragioni pro e contra, essa elegge. Un' Usurajo, udito che ebbe proposte da un saggio Teologo tutte le ragioni, per cui parea potersi giustificare qualunque sordida Usura, se ne andò con Dio senza aspettare, che il Teologo medefimo adducesse l'altre in contrario, e confutasse le prime. E andava costui dicendo: Ve'che valentuomo è questo! Parla pur bene questo Teologo! Noi meno non facciamo, qualora sono in soga i nostri Appetiti. Solamente ascoltiamo, se pure allora ascoltiamo, le ragioni, che s'accordano co'nostri Appetiti, e non già l'altre, che loro si oppongono. Colpa dunque alsora è della Volontà, non dell' Intelletto l'errare. In poter nostro si è il srenare lo strepito, che fanno questi furibondi Appetiti: e se nol facciamo, è perché nol vogliamo. Secondariamente possono le Passioni figliuole di questi Appetiti fortemente agitar l'Anima nostra, e condurla con empiro ad abbracciare o fuggire ciò, che la Volontà spinta da loro ha preso di mira. In tanto bollore dell' Anima l'Intelletto resta offuscato, e quasi cieco non mira ciò, che è Vero o Buono, ciò che è Falso o Cattivo; ed ap-

pena discerne qualche oggetto coerente alla Passion dominante, che senza che a lui si dia tempo di disamina, la Volontà si muove con amore o con avversione verso di un tale oggetto. Basta che taluno oda parlare di qualche azione fatta dal fuo nemico, perchè immantinente, fenza punto pefarla fulle bilance della giustizia, egli corra a biafimarla. Ha da effere opera malfatta, o iniqua, o certo non degna di lode, perchè è azione d'una persona odiata da lui. Così al Gelofo ogni parola, ogni cenno, ogni moto della persona, fu cui sospetta, serve d'affanno; nè più ricerca per creder vero ciò, che la Passione a lui va suggerendo. Così in tante altre Pasfioni. Ora egli è certo, che in balla del nostro libero Arbitrio si è il reprimere questi gagliardi moti dell' Anima, tanto che lascino comodo all'Intelletto di ben ponderare, se sussista l'illazione, e il giudizio, che sì precipitosamente e tumultuariamente allora si sa. O fe pure la Passione divien cotanto impetuosa, che non ubbidisca più al freno della Volontà e della Ragione, non lafcia bene spesso d'effere colpevole la Volontà; perciocche su i principi, quando sa-cilmente ella potea impedire o la nascita o i progressi di questo surore, per fua biasimevol trascuraggine o malizia non l'ha voluta impedire. Già s'è detto, che non serve di bastevole scusa all'amacore del vino la fua ubbriacchezza, fe durante essa egli toglie la vita ad alcuno, al riflettere ch'egli poteva e dovea ful principio guardarsi da un liquore, che soverchiamente preso leva il senno alla gente: e le sue cattive conseguenze a costui non erano ignote. Così è delle Passioni, che acciecano, se non che possono solamente essere scusati in parte e compatiti i primi suriosi moti delle medesime, se per effere impensati ed improvisi i loro assalti, non lasciano tempo alla Mente di riconoscere quello, che detta la Ragione, e in certa guisa strascinano la Volontà a volcre ed operare ben tosto.

In terzo luogo la dappocaggine noltra produce il medefino cattivo effetto perciocchè [peffe volte famo al poco curanti del nofito
particolar Bone, cui pure generalmente con tanta ardenza appetiamo, che non vogliam muovere un padio inananti all'altro, per pefiare le cofe de azioni, che dobbiamo deggere; ma a guifa de fanciullini, che veduto un frutto, o pure una cofa lucente, o per altra
cagione all'occilio loro grata, incontanente la bramano e la pigliano: ancor noi, e talvolta anche i creduti più faggi, corriamo a cre
dere il Falfo, e ad eleggere il Male. E ciò perchè non vogliamo
dar punto da faticare al nofito-datelletto, tanto ch'ei faccia il cimento delle cofe, e ne riconofo grimta la Verità, o la Bontà, la

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XI.

Falsità, o la Malizia. Non è, per così dire, l' Intelletto quello che consultato da noi, tante volte muova la Volontà ad eleggere: è la Fantasia sola condottiera anche de' Bruti. Appena questa ci dice, effere dilettevole o utile qualche oggetto, che noi fenza indu-gio spediamo a quella volta i desideri. Troppo ci peserebbe il doverci chiarire prima, se sia esso da eleggere, o pure da risiutare, secondochè richiederebbe il dovere del Saggio. E ad un'altra specie di dappocaggine, accompagnata dall'impazienza (mi fia lecito il ripeterlo) siamo in oltre suggetti, cioè a seguire più tosto il Piacere presente, o vicino a noi, rappresentato dalla Fantasia quasi esibito a noi dalla fortuna, a fine di farci in quel punto Felici, che il lontano, quantunque il primo fia o apparente, o lieve, e fi possa tirar dietro de i gravissimi Mali; e il lontano sia Bene grande, anzi masfimo, e non feguitato da incomodo o Male veruno. Quell'aspettare un Bene, che ha a venire, e massimamente se remoto di molto, ci parrebbe troppa fatica; e però a chiusi occhi e fenza riflessione ci appigliamo al presente, affrettandoci anche per timore che ci scappi dalle mani. E se pure permettiamo all'Intelletto di scandagliare sì fatti Beni, non è se non perchè truovi ragioni o pretesti per anteporre ciò che possiamo ora gustare, e per non curare le sue perniciose conseguenze, o pure per farci credere, che si goderà il Bene

presente, senza perdere il futuro. In tutte queste maniere, e in altre ancora, ch'io qui tralascio, manifesta cosa è, che la nostra Volontà si scuopre colpevole de gli Errori dell'Intelletto, ch'ella poi adotta e feguita, in eleggendo ciò, che non dovremmo eleggere. Erriamo, perchè vogliamo errare. Se niuno influsso del nostro volere concorresse a i falli della Potenza intelligente, impetreremmo scusa e perdono presso gli Uomini e presso Dio, anche fallando, come nella Violenza, e nell'Ignoranza invincibile, o vogliam dire affoluta, e in altre cagioni dell'operare involontario. Vero è, che il Temperamento, i Sensi, la Fantafia, le Passioni bollenti, gli Abiti d'alte radici, il Piacere prefente, l'Opinione, ed altre o palesi o sorde ruote, lavorano sorte dentro di noi per istrascinarci all'Errore, e a farci voler quello, che sarebbe da fuggire, e a farci fuggire per lo contrario ciò, che s'avrebbe da abbracciare: ma è del pari indubitato, che niuna di queste cagioni ci necessita, nè ci spoglia del Libero Arbitrio, o sia della Libertà e Potenza, che noi abbiamo di fare o di non fare le azioni particolari. Certo che (a riferva di qualche improvvifata di violenta Collera, o di Timore, da cui involontariamente possiamo esse-

re accecati) sta in mano nostra il sospendere l'assenso a gli oggetti, che ci vengono proposti dalla Fantasia, o da i Sensi. Però poco saggio e degno di biasimo, e talora di gastigo è, chi potendo non esamina prima, se sieno ordinate, o disordinate, nocive od utili. convenevoli o fconvenevoli a creatura Ragionevole, tante Azioni, che noi sì frettolosamente e senza considerazione alcuna facciamo, ridondanti poscia in vitupero, discapito, ed affanno nostro. E per conseguente se a noi preme di guardarci da i Peccati, e dalle azioni riprovate da Dio e da i Saggi, debbono andar ben d'accordo la Mente, e la Volontà. Quella per cercare con Sincerità, e questa per eleggere con egual Sincerità quel folo, che può piacere a Dio, quello che è onesto, e a noi non può nuocere. Ma manca ben so-vente in noi questa Sincerità. Alcuni si sanno scrupolo di sputare in Chiefa, che poi svaligiano l'Altare. Così da che una persona si truova rigida nella custodia della sua Purità, ed instessibile a tutti gli affalti della propria, o dell'altrui Concupifcenza, digiuna, frequenta i Templi, e le Divozioni, e s'accosta anche due volte la settimana alla Sacra Mensa: forse a lei parrà d'essere un vaso di Virti. Perdona, chieggo io, ella ancora a' fuoi nemici? Paga ella i fuoi debiti? Strapazza ella alteramente la sua servitù? E'ella scrupulosa per conto della Roba altrui? Oh a questo ella non bada, o pur truova tali ragioni nella mente sua, che per lei non è detta la Legge della Carità e della Giustizia, che corre per gli altri Cristiani. Se sinceramente la volontà fuz altro non cercasse, che di piacere a Dio, tanto su questo punto, quanto sopra simili altri s'illuminerebbe prefto l'Intelletto suo. Quel che è più strano, gente non manca, che corre a far opere buone di supererogazione per dar gusto a Dio, e poi non si mette pensiero, se si astiene dalle comandate da Dio. Prima i Precetti, poi i Configli; prima foddisfare gli Operaj e Creditori, e poi fare Limofina; prima perdonare al fuo Proffimo, e poi comparire al fanto Altare, e così discorrendo in altri casi.

#### CAPO XIL

Dell' Appetito universale, che chiamiamo Amor proprio, o sia dell' Appetito della Felicità.

El Corpo abbiam trattato di sopra, come di una cagione, che influisce non poco nelle nostre Morali Azioni. Passiamo ora più precisamente all' Anima, cioè al Principio vero e proprio d'esse Azioni, per osservar bene, come, e da che ella sia mossa a farne tante o Buone, o Cattive, o pure Indifferenti. La Vita dell' Uomo (lo proviam tutti) è una continua fiera di Penfieri, ne'quali s'esercita la Mente nostra. Così fa l'Ignorante, così il Dotto. E questi pensieri discendono, per quanto possono, all'opera; o non potendo, almeno dan pascolo od esercizio, ora gustoso ed ora difgustoso, a questa attiva Potenza. Gli stessi oziosi e solitari per questo conto non istanno nè pur'essi in ozio e riposo; percioccliè anche allora conducono a spasso i lor cervelli con vari Penficri o utili, o piacevoli, o spiacevoli, o vani; e se non altro, penfano, qual noja, o piacere fia lo stesso non far nulla allora. Noi in: oltre del continuo andiamo bramando qualche cofa con Defideri ora espress, e da noi ben sentiti e conosciuti, ed ora a noi scuri ed incogniti, perchè allora non vi facciam riflessione. La Volontà, dico, è anch' essa sempre in moto, e si dirama in mille Appetiti e Defideri, de quali ora appunto convien ragionare. Siccome vedremo, in molte specie si divide la famiglia de gli umani Appetiti; ma se attentamente andremo scandagliando i movimenti della Volontà noilra, scopriremo, che tutti questi non sono, che un solo, da cui come da un tronco escono i rami di tutti gli altri, che hanno bensì nome diverso fra loro, ma in effetto sono la stessa cosa sotto diverse sembianze. Dico pertanto, che l' Amore di noi stesse è l'origine, e il primo motore, o sia il primo mobile di tutti i nostri Appetiti, o per meglio dire l'unico nostro Appetito, il quale in mille diverse guise poi si trassorma, ed opera, e muove noi a tante e sì varie azioni; e questo essere il massimo anello, da cui si partono, e a cui stanno attaccati tutti gli altri, che compongono la bella o brutta catena, o sia concatenazione di tutti que' movimenti, che dipendono dalla Volontà dell' Uomo. Egli è ben vero, che nelle scuole d'alcuni Teologi, o Filosofi Morali, questo Amor proprio, questo Amoge di noi fless, vien dipinto solamente con brutti e svantaggiosissimi colori,

colori, qual fonte d'infiniti Mali Morali e Peccati, che inondano la Terra. Ed io stesso non mancherò di mettere in mostra non pochi de fuoi perversi effetti : che il volerli tutti descrivere sarebbe impossibile. Ma intanto io seguito a stabilire, che questo Amore è il Principio d'ogni operazione Morale, ed è principio innato di tutte le Creature Ragionevoli; e quel che è più, dato e impresso in loro dall' Autore sapientissimo della Natura, e perciò in se stesso buono, utile, anzi necessario e indispensabile nell' Uomo. E che dico io dell' Uomo folo? Anche ne Bruti noi l'offerviamo, e in qualunque Anima sensitiva: che a tutte è comune questo principio e questa legge universale di cercare il piacere, di amare i comodi, di fuggire i pericoli, e di confervare se stesso. Chiamisi poi Istinto nelle Creature irragionevoli questa ruota, anche in esse maestra e sempre in moto; le si dieno ancora altri nomi secondo varie opinioni de' Filosofanti: certo nondimeno sempre sarà, che siccome in tante altre maniere convien l'Uomo co i Bruti, così conviene ancora nell'amare se stesso. E tutta la differenza, che passa fra loro, si è, che l'Uomo folo conosce d'amar se medessimo, perchè dotato della Mente e della Ragione, e coll'ajuto e lume di questa egli è tenuto a regolare il suo Amor proprio; e se nol sa, egli si tira addosso l' obbrobriofo titolo di fomigliante alle bestie, e merita biasimo e gastigo.

Pertanto fallerebbe di molto, chi con generale fentenza condannasse nell' Uomo l' Amor di se stesso, perciocche questo è immedesimato, per così dire, colla nostra Natura; di modo che non dipende dal Libero Arbitrio dell'umana Volontà il volere, o non voler bene a noi stessi, essendo in esso noi una sorza interna, che ci neces-sita ad amarci. Nè noi lasciamo d'amar noi medesimi, anche allora che operiamo cose in danno e nocumento nostro, perciocchè ingannati operiamo, eleggendo in quel punto come nostro Bene ciò. che in fatti non è se non Male. Però si son dilungati dalla retta cognizione dell' Uomo, e si son perduti nelle nuvole coloro, i quali troppo volendo fottilizzare, e raffinare la Vita spirituale, hanno infegnato poterfi e doversi annientare o distruggere affatto il nostro Amor proprio, senza badare, che questo è impossibile; e che noi non possiamo essere senza amarci; e che lo stesso Dio col comandarci, che amiamo il Prossimo come noi stessi, ha per conseguente riconofeiuto per Appetito onesto, per Appetito buono, e in noi infuso da lui, l'Amore, che portiamo a noi stessi. Il perchè un parlare figurato, e non proprio, si è quello, che usa il nostro divino Maestro,

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XII.

con dire, che abbiamo da odiare noi fleffi; faccome del pari è una fraíe figurata l'efortarei, o comandarei gelj, che diamo il Padre la Madre, e che ci ragliamo il piede, e caviamo l'occhie, allorchè ci fanno prevaricare. Il dover odiare le cose nostre, e noi steche il fanno mortificare, o abbandonare tutto ciò, che in noi, e suoi di noi, e pio blaccare dall'Amore e dall' subbidienza di quel buon Dio, che noi fiam tenuti ad amare fopra tutte le cose. Per altro l'Amore di Dio non esclude, ne può escludere quello di noi; anzi non mai amiamo sì bene noi stessi, che allora che amiamo Dio di tutto cuore, e siam pronti a da rutto per lui, e odiamo e abbor-

riamo tutto quanto può spiacere a gli occhi di lui.

Pertanto qualora s'odono alzare sì forte la voce i Santi, e i Maestri di spirito, contra dell' Amor proprio, non intendono già essi di riprovare con una general fentenza questo naturale lodevole necessario Appetito dell' Uomo, ma folamente scagliano le loro saette contra l'Amore difordinato e fregolato de gli Uomini, i quali non amano quel che dovrebbono, nè come conviene a persone provvedute di Ragione. Ora in due schiere si divide la numerosa famiglia de movimenti, che si possono osservare nell' Uomo. Altri si fanno in noi fenza di noi, cioè fenza che vi concorra il Libero nostro Arbitrio, come l'aver fete, l'aver fame, il crescere di statura, e simili altri movimenti, che propriamente non fono Azioni Umane, ma bensì Animali, perchè del Corpo animato, o vogliam dire prodotti in esso Corpo animato secondo le leggi, colle quali ha creato e regola queste sue mirabili fatture semoventi il sapientissimo Architetto del tutto. Tali movimenti non dipendono dalla libera Volontà dell' Uomo, ma necessariamente si fanno, quand'anche ripugnasse il nostro volere. Di tal fatta appunto, o almen simile a tai movimenti, è l'Amare noi stessi; imperocchè non possiamo di meno di non aver sempre questo impulso universale d'Amor proprio nella Potenza, che vuole in noi; in guifa che per distruggerlo converrebbe distruggere la stessa Volontà, senza cui l'Anima Ragionevole non sarebbe più Anima. L'altra schiera de nostri movimenti è quella, che sta in potere del Libero Arbitrio, cioè di sarli o non farli, di averli o non averli; e confiste spezialmente nel discendere alle particolari azioni. Anche contro nostra Volontà abbiam same talvolta; ma in nostra mano si è poi, se troviam da cibarci, il mangiare o non mangiare, e il prendere più totto l'un cibo, che l'altro. Altrettanto è da dire dell' Amor proprio, cioè di quel movimento intrinseco dell'Umana Volontà, che ad essa è essenziale, e da essa inseparabile. Vero è, che dalla costituzione dell'Essere, o fia della Natura nostra, noi siamo necessitati ad amare noi stessi; ma venendo all'efercizio di un tale Amore, e fcendendo al particolare, tutto questo poi dipende dalla libera elezione nostra, potendo la Volontà, che è mossa continuamente da questo Amore, volere o non volere un'oggetto, voler fare questa azione, e non quella. D' uopo è in oltre sapere, che il saggio Fabbricatore dell' Universo ha stabilito un bellissimo Ordine fra tutte le sue Creature sulla Terra, e spezialmente l'ha prescritto alle Azioni dell' Uomo, cioè della principale e più nobil Creatura da lui posta in questo globo terreno. La Ragione cel mostra, e molto più ne siamo accertati dalla Rivelazione. Chiunque conferva nell'operar fuo, e nelle elezioni della fua Volontà, questo sì bell' Ordine, ama saggiamente se stesso, e non falla. Chi all'incontro giugne a trafgredire, e quanto è in se, volontariamente guafta e si mette sottopiedi quest'Ordine, costui follemente ama se stesso, e pecca, meritando perciò gastigo dall' Autore supremo di queste Leggi, e talvolta ancora da gli Uomini stesli.

Sicchè miriamo pure e annoveriamo qualunque opera volontaria, che dall' Uomo si faccia; troveremo, che l' Amor proprio è quello, che la comanda, e la vuole. Lavora egli colui? passeggia, studia fu i Libri, va alla guerra? E' l'Amor proprio, che il guida a tali azioni. Si mette egli a tavola, pensa ad ammogliarsi, tratta d'affari, fa orazione, digiuna, e che so io. Turto viene dall' Amor proprio, tutto da quel Principio interno, che in mille guise va movendo, sollecitando, o pur frenando l'Uomo, e gli sa produrre tante e sì differenti Azioni, ovvero il ritiene da tant'altre. Ruba egli quell'altro, toglie la vita al nemico, sfoga la luffuria, monta in collera, in fuperbia, fa ufure, monopolj, congiure, e così discorrendo? Ancor qui l'Amor proprio è autore di tatto, comandando la Volontà, in quanto è ipinta da esso, non men queste, che quelle azioni; ma con una troppo notabil differenza, che le prime procederan tutte dall'Amor proprio ben regolato, el'altre dallo steffo fregolato e difordinato, e per confeguenza fpiacente a gli altri Uomini, ma più di gran lunga a Dio. L'amare solo se stesso, e non insieme Dio, e gli altri Uomini Fratelli nostri; o pure disordinatamente amare gli altri Uomini, o altre Creature: quello è che costituisce biasimevole e colpevole quell' Amore, che per se stesso è un'Appetito ragionevole ed innocente. Ma cofa propriamente vuole e

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XII.

132

desidera questo Amor nostro? Abbiam detto, che la Volontà nostra, quantunque dotata di libero Arbitrio, pure siccome intrinsecamente governata dall' Amore di noi stessi, se vuole, vuole quel solo, che le vien dettato e ordinato da questo Appetito Maestro, a misura però de i lumi veri o falfi, che vengono dall'Intelletto. In fatti lo sperimentiamo ciascuno di noi. Volano infiniti nostri desideri in in qua in là; parte anche d'essi viene all'opera. Se li metteremo tutti a coppella, niuno ne troveremo, che non corra dietro ad oggetti, che in una maniera o in un'altra, fieno mezzi, o fieno fini fecondarj, fecondochè al Giudizio o all'Immaginazione nostra ne fembra, per farci ottenere il fine primario, che è la Felicità di noi stelli. Se studiamo, se sabbrichiamo, se comperiamo, è l'Amor nostro, che ci spinga colà. Questo, dice egli, è buono per te; queflo ti renderà o ora, o col tempo, molto o alquanto Felice. Se ci mettiamo in cammino, fe al giuoco, fe a tavola; fe battiamo le anticamere de Grandi, se studiamo su i Libri, o stiamo attenti a un Libro di conti, o abbiam per le mani mille altre faccende: l' Amor postro è colui, che credendo ciò atto a farci di presente, o in avvenire in qualche guifa Felici, noi spigne e sollecita a farlo. In una parola, ogni nottro penfiero, defiderio, e movimento va a finire in cercare e volere in tante diverse cose una sola, cioè qualche Bene, qualche Felicità di noi stessi. Questo è il viaggio continuo dell'ignorante e del dotto, de Filosofi e de gl'Idioti, essendo a ciascuno maestro e consigliere in questo cammino quell' Amore, che tutti, senza che alcuno ci ammaestri, o ci esorti, portiamo all'esscre nostro. Un divario nondimeno troppo considerabile passa fra tali persone: che il Saggio suol prendere la via vera, e la migliore, che conduce colà; e il Pazzo, o fia lo fconfigliato, quella che mena fuor di strada, o tutto all'opposto. Il primo seguita sempre la Ragione, e ad essa fa stare suggetto l' Appetito Sensitivo; laddove il fecondo fenza bene spesso ascoltare i consigli della Ragione, seguita i foli movimenti dell' Immaginazione e de Senfi, e l'impulso delle Passioni. Ma intanto è certissimo, che coloro ancora, i quali ad occhi aperti e a rompicollo si precipitano nelle miserie e ne guai . bramano e cercano non già guai, ma anche allora qualche Eene e Felicità. Questo è l'oggetto de lor desideri, e in ciò essi non errano. Il loro fallo ed errore confiste nella pessima elezione de mezzi. o pure nel credere Felicità quella, che è ben lontana dall'effer tale, o dall'effere Felicità vera, foda, e durevole. Chieggafi a tutti i giovanetti, e fino a' fanciulli, cofa generalmente essi vadano bramando.

mando. Forse non risponderanno, come risponderei io per loro; ma il sugo della risposta loro in fine sarà, che sospirano di star bene per quanto possono quaggiù, cioè di vivere bene e beatamente, d'aver contente tutte le loro voglie, con dar bando ad ogni cosa molesta, e ammettere solamente le gustose e piacenti. Finquì non si può dar loro torto, perchè in loro parla la Natura; e questo linguaggio fe non l'ha in bocca il resto de gli Uomini, l'ha bene in cuore. Ma fe Giovanetti sì anfiosi di vallicare nel paese della Felicità, faran tanto da ottenere libertà e danari, e fenza altra confiderazione e guardia si metteranno in cammino a quella volta: chi non sa, qual miserabil fine gli aspetti? Questa è la via di divenire Inselici per fempre. Altro è il bramare la Felicità, ed altro il cercare, conoscere, ed eleggere i mezzi propri per ottenerla. E però tanto più fi dee conofcere l'importanza della Moral Filosofia, il cui nobile impiego appunto si è quello d'insegnarci un sicuro sentiero alla vera Felicità. L'Amore potentissimo di noi stessi naturalmente sa, che tutti di continuo aspiriamo ad essere felici; ma questo Amore è anch'esso un cieco; e se non è guidato e ben regolato dalla Sapienza, dolcemente strascina in precipizi chi solamente lui ascolta e segue. A questo gran punto bisogna bene sar mente, per rimediarvi a tutto potere, e per tempo.

Ora l'intenfo defiderio della Felicità, figliuolo del nostro Amorproprio, non folo è comune a tutte le Creature ragionevoli, non folo è lodevole in se stesso; ma secondochè hanno osservato saggi Filosofi, è anche un'indizio, che l'Anima nostra non è stata creata per vivere questi soli pochi giorni di Vita terrena, nè per sare una fola breve fcena nel Mondo presente. Studi pur quanto vuole un' Uomo per essere Felice quaggiù, goda quanti comodi può mai augurarfi, arrivi a provare quanti piaceri fa mai figurarfi: egli non per quelto farà mai veramente Felice. Confeguito che avrà un Bene, per cui si credeva di dover tenere in pugno la sua Felicità, ne comincia tosto a desiderare un'altro. Sempre inquieto, non mai contento, a guifa d'un'infermo febbricitante, va di desideri in defideri, muta positura e lato, nè mai sa trovare riposo. Qui avrò, dice egli, tutto il mio contento; ma appena possiede ciò, che con ranta anfietà ricercava, che se ne attedia, o più nol prezza, e sente mancar tuttavia a se stesso infinite cose per essere daddovero Felice. In fomma, se ha qualche provvision di giudizio, dopo aver provato tutto il Bene, che mai può dare la nostra Terra (la quale per altro produce poco dolce, e quel poco ancora mischiato di molto amazo) va a finire colle fempre memorande, e sempre vere panel del più Saggio de i Re, cio da gridare: Ob vanità delle vanità i è unità agni coja. Segno è ben questo, per parlare coll'Apostolo, che noi non fiam fatti per soggiorane quaggii, ma che cerchiamo un foggiorno, che ha da venire; e che la vera e piena Felicità nontria dobbiamo afpettarla da un valtro paese. Seguitamo noi inato i passi del nostro Amor proprio, cutto rivolto a cercare la Felicità e offerviamo, quali fieno le mire sue, e quali le vie, ch'egli tenta per ottenere l'intento suo; e in quanti Appetiti, comuni tutti ad ogni Uomo, egli si dirami.

# CAPO XIII.

Del Desiderio de i Beni, e dell' Abborrimento a i Mali.

Ogliono le Scuole Peripatetiche diffinguere nell' Uomo (non fo. se con distinzioni assai adeguate) due diversi Appetiti ; l' uno Intellettivo, o sia Ragionevole, onde la nostra Volontà è mossa a voler tutto ciò, che ha Ordine, voglio dire ciò, che è conforme alla Retta Ragione; e l'altro Sensativo, per cui essa Volontà vien portata verso ciò, che col mezzo de Sensi è da noi appreso. Dividono poi quest' ultimo in due parti, cioè nella Concupiscibile, eccitante i movimenti dell' Anima verso tutto quello, che ci si presenta davanti come Giovevole o Dilettevole; e nell' Iroscibile, da cui scaturiscono i movimenti d'essa Anima per tener lungi, o scacciare da se tutto quello, che da noi si apprende come Molesto o Dannoio. Il più curiofo si è, che veggonsi stabilire, come se si trattasse di un Palagio, un quarto superiore all'Appetito Ragionevole, e un'inferiore al Sensitivo. Anzi si avvisano di poterci anche assegnare la sede dell'Irascibile e Concupiscibile o nel Cuore, o nel Fegato, o nel Capo, o che so io. Quanto a me, traovo ben pensata la divisione dell' Irascibile e Concupiscibile; e mi varrò ancora del nome de gli Appetiti Sensitivi, per significare il moto dell' Anima nostra verso le cose terrene: bastando per altro a me di dire, che l'universale Appetito nostro, diramato in tanti particolari Appetiti, o sia portato verso oggetti Intellettuali, o tenda verso i Corporei, dee sempre estere regolato dalla Retta Ragione, e starsene a lei ubbidiente. Però lasciando andare ogni disputa e sottigliezza, vengo secondo il mio sistema alla divisione de gli umani Appetiti, sigliuoli tutti di quel primario, che chiamiamo Amore innato di noi fteffi,

stessi, e che altro non appetisce e cerca, se non la nostra Felicità. Dico pertanto, che i due più riguardevoli e generali, che a noi fi presentino, fono in primo luogo il Desiderio di avere e godere tutti quanti i Beni, de' quali è capace l'umana Natura; e in secondo luogo il Defiderio di non avere alcun Male, o fia l'abborrimento ad ogni cosa nociva o molesta al nostro individuo, e a tutto ciò, che noi abbiam caro. Pongo io per diversi questi due Appetiti , quantunque si possano ridurre ad uno solo, siccome dirò appresso; ma riuscendo più comoda tal distinzione, perciò più volentieri ad esfa mi appiglio. Quanto al primo, certa cosa è per consentimento di tutti i faggi, e per la sperienza ancora di noi medesimi, che il folo Bene è l'oggetto della Volontà desiderante; nè noi siamo portati a defiderare o volere cofa alcuna, fe non apprendiamo prima, che questa fia un Bene per noi. Una tale inclinazione ed economia ce l'ha data, e continuamente ce l'inspira la Natura nostra, siccome una confeguenza necessaria del primo principio, che abbiam posto di sopra, cioè dell' Amore di noi stessi. Chi è mai quello fra gli Uomini, che desideri daddovero del Male a se medesimo? Vero è, che in fatti da molti si eleggono e vogliono cose, le quali non hanno la prerogativa del Bene per se stesse, anzi han tutte le qualità di Male; ma i miseri così sanno, perchè lo credono un Bene, sedotti dall' Ignoranza, che in loro foggiorna, o illusi dalle Passioni, che acciecano, o dalla Fantalia troppo dominante, o dal Inro Intelletto, che s'inganna, ed inganna. E pet conseguente non lascia nè pure allora questa Potenza di volere ciò, che è l'oggetto suo proprio. E parlo qui del Bene considerato nella sua generalità, e che abbraccia ogni specie di Bene, reale ed apparente, lecito ed illecito, che suol dividersi in Bene Onesto, Utile, e Dilettevole. Perciocche non cerchiamo ora quello, che dovrebbe volersi e farsi dal nostro Amor proprio. Favelliamo di ciò, ch' esso ci sa volere e operare secondo la presente Natura troppo diversa, per quanto la Religione c'insegna, da quella sì ben concertata, che toccò in forte al primo de gli Uo-

mini. Petchè poi i faggi e i buoni vogliano ed eleggano folamente i Beni veri e oncili, queflo fi (piegherà più ababio. Per ora a noi belli di fapere queflo primo importante affioma: Che tanto i buoni, quanto i cattivi, tutti cercano il Bene, e tutti a cercarlo fion mofii dall' Amor proprio. Il Bene dico, ch' effi credono, che abbia quafche relazione alla propria loro Felicità, fia direttamente o indirettamente, fia mezzo e firmento, o pur fine a confeguire un

tale da tutti desideratissimo stato.

Per-

Pertanto le nostre azioni e volizioni tutte, riguardanti a dirittura noi stessi, o pure gli altri Uomini, ed ogni altra cosa fuori di noi, benchè sembrino non rade volte nulla contenere di Bene, che si riferisca a noi, pure qualora noi eleggiamo di volerle e di farle, bisogna che in esse prima immaginiamo qualche Bene riguardante noi steffi : altrimenti non eleggeremmo di volerle e di farle. Tutte le varie professioni ed Arti, che si esercitano dalle persone, tutte le Scienze, alle quali s'applicano tanti Ingegni, possono qui servire d'esempio. In cadauna chi vi s' applica, va cercando qualche fuo Bene, per la credenza che ha, che da quella tal professione si possa sormare o aumentare la propria Felicità. Il Soldato, il Cortigiano, l' Innamorato, il Mercatante, il Cacciatore, e così l'altre specie d'Uomini, dati ciascuno a qualche impiego, tutti sono in moto per raggiugnere un Bene, da cui si figurano di rapportare qualche o picciolo o grande contentamento. Parrà fenza dubbio, che in molte azioni altro noi non abbiam preso di mira, che il Bene altrui: ma esaminara meglio la faccenda, traspirerà che anche allora andiamo in rraccia del nostro Bene; e questo essere allora il primo fine del nostro volere ed operare. E se taluno mi dicesse; che sarà dunque dell' Amicizia cotanto lodata e raccomandata fra gli Uomini? Sarà forfe anch' ella non altro, che una mercatanzia dell' Amor proprio de gli Uomini? Se di più mi chiedesse: che sarà dello stesso Amore di Dio, pel quale i suoi buoni Servi tante cose vanno operando? Il degraderemo noi forse fino a figurarcelo non più che un' esercizio utile, o fia un'interesse del nostro Amor proprio? Risponderò francamente, che ancora in amar gli Amici, e nello stesso amar Dio, l'Uomo va a caccia del proprio Bene; e quanto studio, e quante fatiche egli intraprende, e quanti patimenti fopporta per piacere o alla perfona amata o al celeste Padrone Iddio, nulla va disgiunto dalla mira del proprio profitro, e della Felicità di se stesso. Ma non per questo perde il suo pregio la Virtù, se così vogliam chiamarla, dell'Amicizia, e molto meno l'Amore nobilissimo, che tutti dobbiamo a Dio, purchè l'amiamo coll' Ordine dovuto, cioè perch' egli fopra tutte le cose è degno d' Amore, e non già per solo nostro Interesse. Intanto mettiamo pure, che non falleremo, per cofa certa, che altro mestiere non sala nostra Volontà in ciascun suo movimento, che di procacciare qualche Bene, qualche guadagno a noi stessi : cioè o direttamente, o indirettamente comodi e dilettazioni del Corpo, o piaceri dell' Animo, secondochè l'una cosa più che l'altra sembra a noi capace di renderci per qualche verso selici o contenti; e se non altro, o ricompenía da Dio, o almeno Gloria e riputazione presso gli Uomini, e la stima e l'amore altrui: che tutte queste cole son Beni, e Beni da farne gran capitale nel commercio del Mondo.

L'altro generale Appetito de gli Uomini, per quanto accennai di fopra, confiste in desiderare di non aver Male alcuno, o sia d'essere esente da i Mali. Ancor questo Desiderio necessariamente discende da quella prima radice, che appellammo Amore di noi stessi, principio unicamente intento a procurare la Felicità e contentezza nostra. Nulla ci è, che maggiormente si opponga a questo fine, che il Male, ficcome quello che è per fua natura distruttivo della Felicità. Non parlo io per ora del Male Morale, ma solamente del Fisico, che si pruova nell' Animo e nel Corpo, o per dir meglio nell' Animo folo. La Fame, le Febbri, e tant'altre Malattie e Dolori del Corpo, la Povertà, le Calunnie, gli Oltraggi, le Prigionie, la Schiavità, e tant'altri Dispiaceri dell' Animo, e tutta la folta razza de Malanni e Difastri abitatori perpetui del basso nostro Mondo, chi è colui, che o per pruova propia, o per la conoscenza delle diferazio altrui, non sappia che sono d' indole sì maligna, che un solo d' essi è bastante ad annientare o scemare di troppo tutto il dilettevole di qualunque Bene, che si goda? Ora di qua nasce quell'orrore, che abbiamo all'arrivo de' Mali, e quel tanto lagnarci, allora che li proviamo. E di qua medesimamente deriva il forte Appetito, che la Natura in tutti noi infuse, e che appena nati cominciamo a sar conoscere, di tenere lontani da noi questi nemici, se a noi vengono : o pure di scacciarli, se già sono venuti. Essendo noi sì potentemente spinti a voler solo il nostro Bene; e non trovandosi Male, che ci minacci, o fi fcarichi fopra di noi, il quale non ci rubi, o c'impedisca un qualche Bene; perciò l'Anima tutta si mette in movimento alla loro comparía, e ne defidera e ne procura per quanto può l'allontanamento da se stessa. Nè qui occorre voler troppo sottilizzare opponendo, che l'abborrire una cofa, impropriamente vien chiamato Appetito, essendo che il solo Bene è desiderabile, e l'Anima all'incontro non folo non defidera, ma fugge e non vuole il Male: il che è un'atto tutto opposto al Desiderio e al volere. Imperciocchè non è qui luogo d'entrare in disputa di Termini e di parole; e massimamente perchè molti de' Termini, de'quali ci serviamo ad esprimere i moti, e le operazioni dell' Anima, non sono sì completi, chiari, e distinti, come quei delle cose sensibili. Si potrebbe nella stessa guisa trovar da dire sul nome di Volonta detta così dal volere, quando la medefima Potenza è ancor quella, che di tanto in

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIII.

tanto non vuole. Ha da essere per la stessa ragione permesso a noi di chiamare Appetito ciò, ch'altri vorrà chiamare Avversione al Male. perciocchè in fine altro in fostanza non è il fuggire e abborrire i Mali, che un Desiderio di difendere e conservare qualche Bene, che si ha, o di rimuovere gl'impedimenti al conseguimento di quello, che non s'ha, e si vorrebbe. Se non altro, lo stesso Abborrimento al Male non va fenza la brama del Bene; e quello è più tosto una Pasfione, laddove l'altra è un Volere, e un'Azione. Effendo che la privazione del Male può chiamarfi un Bene; e la privazion d'ogni Male un Bene grandissimo, siccome necessario fondamento della Felicità: perciò a questa privazione son rivolti tutti gli sforzi e le volizioni della nostra Volontà. Gli antichi chiamarono Appetito la stessa Volontà, che pur vuole o non vuole; e dividendo l' Appetito Senfitivo, ficcome dicemmo, in Concupifcibile e Irafcibile, affai mostraro-no, che la stessa fuga de Mali posta nell'Irascibile, senza improprietà si può chiamare uno de nostri Appetiti, con valersi di que due Nomi per additar ciò, ch' io vo ora esponendo. Finalmente se vogliamo confessare co i più de i Filosofi, che il Male tanto Morale, che Fisico, non è un' Essere, ma sì bene una Privazione, meglio concepiremo, che il fuggirlo ed odiarlo fi riduce a un movimento della Volontà in difesa del solo Bene o posseduto, o desiderato, o spe-

Ma lasciamo questi litigi, che a nulla montano, per dire più tosto, che sebbene noi tutti desideriamo incessantemente il Bene, e sia ben gagliardo in noi il movimento verso certi Beni, secondochè la Mente nostra scuopre che sono, o si figura che sieno propri per formare la nostra Felicità, e ottenibili : contuttociò per l'ordinario fi pruova più vigorofo e orgogliofo in noi l'altro defiderio di difenderci da i Mali, affinchè non arrivino a percuoterci, o giunti che fieno, per iscacciarli da noi. I Beni quando si posseggono e godono, noi fiamo per lo più sì poco attenti, che non ne conosciamo il loro prezzo; e come chi dopo la fame è giunto a faziarfi, più non istima il cibo, che dianzi tanto desiderava: così i Beni del Mondo ottenuti che fono, non fanno più grande impressione nella mente nostra, e quasi perdono il loro pregio. Ne sia testimonio la Sanità del Corpo, che dee confessarsi uno de massimi Beni, che ci possiamo augurare quaggiù. Tanti e tanti la portano con esso loro, e tuttavia punto non la prezzano, anzi nè pure s'accorgono ch'essa entri nel ruolo de principali benefizi terreni, per gli quali s'ha continuamente a ringraziare Iddio. Facciasi ora, che gli assalisca una micrania.

crania, un dolore in qualche altra parte del Corpo, una febbre: eccoli in ifmanie, ecco l' Anima loro tutta diffiparfi in lamenti, e in cerca di rimedi, e parer loro d'effere privi d'ogni Bene a cagione di un folo Male, che pure talvolta è leggiere. È fono in qualche guisa da compatire. Imperciocchè la Felicità che abbiam detto esfere lo fcopo di tutte le azioni dell'Uomo, richiede per sua base e principio l'allontanamento d'ogni Male, di modo che potrebbe anche parere, che nell'ordine de gli Appetiti nostri prima fosse quello di non aver Mali, e poi quello di possedere i Beni. Ora un solo Male nelle bilance del nostro Amor proprio (non cerco ora, se giuflamente o nò) fuol pesare più che cento Beni, sembrando a noi, che que cento Beni non bastino a farci veramente Felici e contenti . laddove la molestia di quell'unico Male sia da tanto non solo da contrapefare, ma da fuperare di gran lunga tutto il dolce di que' Beni, e da rendere con ciò noi miseri e veramente infelici. Così un Male Presente, benchè di poca levatura, come un dolor di denti, una scottatura, sa tanta impressione in noi, che dimentichiamo il fentimento giojoso di molti altri Beni, ancorchè grandi, da noi posseduti. Però l'Appetito nostro d'ordinario con più sorza e risentimento si muove a disendersi da i Mali, che alla conquista del Bene. Ma intanto sì l'uno come l'altro Appetito fono le due primarie ruote della nostra Volontà, onde risultano tutti gli altri moti delle umane Azioni.

Ma per chiarir meglio, cosa noi dobbiamo per ora intendere sotto il nome di Beni e Mali, dico: Che secondo gl'impulsi della Natura noi prendiamo per Bene tutto ciò, che può recare, o effere mez-20 per recare a noi Piacere e Contento, o pure accrescerlo; ovvero (minuire, o tegliere da noi il Dolore. Così noi intendiamo per Male tutto quello, ebe può sminuire o togliere a noi mediatamente o immediatamente il Piacere e la Contentezza, o generare in noi Dolore e triflezza. E perciocchè tanto dalla parte del Corpo, quanto da quella dell' Animo può in noi prodursi il Piacere e il Dolore, però ci sono Beni e Mali del Corpo, Beni e Mali dell' Animo: la qual divisione sia a me permesso di ritenerla, non già che il Corpo, il quale in se stesso è materia, sia capace di sentir Piacere o Dolore, perchè anche ne i tormenti e piaceri del Corpo l'Anima fola è quella, che sente, e gode, o patisce: ma perchè tal divisione serve a darci due utili o necessarie Idee, che son diverse tra loro, cioè l'Idea de Be-ni e de i Mali, che hanno l'origine loro dalla parte Materiale di noi; e l'Idea di quegli altri, che procedono dalla fola parte Imma-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIII.

teriale, o sia dalla apprensione o ristessione dello Spirito nostro. Noi dunque fiam formati così dalla Natura: tutto quanto fembra a noi che possa in noi generare Dilettazione e Piacere, o pure sminuire o allontanare il Dolore, e se non produce di presente il Piacere, si apprende almeno come capace di produrlo col tempo: tutto questo diffi, è atto a muovere le umane Volontà a volerlo, cioè ad abbracciarlo o defiderarlo; e questo noi chiamiamo Bene, fulla considerazione, che di qui ridonderà qualche porzione della Felicità, a cui aspiriamo. Per lo contrario a qualunque cosa che possa divenire a noi cagione o mediata o immediata di Dolore, Molestia, Afflizione (sia originato ciò dal Corpo, sia dall' Anima sola) noi diamo il nome di Male, e questo muove tosto la Volontà nostra a non volerlo, o sia ad abborrirlo, e suggirlo. Dissi, che siam sabbricata con queste due, per così dir, molle dalla Natura, che continuamente ei spingono a volere ciò, che ci diletta, e a suggire ciò, che ci rattrista o addolora. Basta volgere gli occhi a i primi lampi della Volontà de fanciullini. Se non portano dall' utero della madre qualche Idea del Dolore, e del Piacere (che di questo io non vorrei esfere malevadore) almeno fubito nati, fenza ammaestramento d'alcuno l'imparano, e dan fegni di abborrire i morsi della fame, il freddo, e gli altri disagi del Corpo; siccome ancora miriamo in loso altri fegni del loro bramare, o almeno approvare ciò, che loro è di Gioja e Piacere. Anzi si dee osservare, per dar gloria al fapientissimo Iddio, artefice nostro, ch'egli non s'è contentato solamente di dar l' Effere all' Uomo con architettura cotanto mirabile: ma eziandio gli ha dato un'istinto naturale per sapere e poter conservare questo Estere, con fare che dall'eccitamento del Dolore egli conofca facilmente e fugga le cofe a lui nocive, e con fare che vadano accompagnate dal Piacere quell'altre, che necessarie sono, o utili al mantenimento della vita, e della specie, e all'ornamento e alla perfezione dell' Uomo.

Il carattere dunque del Bene voluto e defiderato dall Umon fecondo il fentimento di alcuni Fiolofa, è il Pateres, ficcome quello del Male è il Diffisiere e il Dolore. E fu questo ristello Epicino vi sinulfa e dire o fostenere, che nel Piesere si ratposta la Fiolota dell' Uomo, e che noi perciò null'altro desideriamo e vogliano che quefico, ficcome noltro sine. Como ciò fia in parte verco e in parte falfo, lo vedremo più abbasso. Per ora fegutiam questi Fislossi, i quali desiderano, che ognun chiegga a se stesso, percipeli tanto sospiri dietro a il Beni o del Corpo, o dell' Animo, o di Fortuas, da'quali si compone anche secondo il volgare sentimento de i mortali la Felicità. Si troverà, dicono essi, che in tanto li brama, in quanto che si figura nel possesso e godimento d'essi qualche Piacere e diletto: e se non isperasse questo dolce, niuno de suoi desideri e passi impiegherebbe dietro a' medesimi . La stessa Virtù, che gli Stoici cotanto esaltavano ( e con ragione ) ove si consideri , perchè il saggio l'ami, la segua, e pratichi per se, e ad altri la consigli; apparirà in fine per sentimento de i suddetti, che il nostro Amor proprio l'elegge e cerca, non folamente perch' ella è il più bello e più conveniente oggetto ed esercizio della retta Ragione dell'Uomo, ma eziandio perch'essa o ci dà quella maggior Felicità, che si può ottenere in questa valle di miserie, o ce ne sa sperare un' immensa e perfetta nell'altra vita, verso la quale tutti siamo in viaggio. E che altro intendiamo noi col nome di Felicità, di Beatitudine, di Vita Beata e felice, se non il conseguimento e possesso de Beni, cioè a dire di ciò, che può produrre nell' Anima nostra una piena Dilettazione, e un vero e stabile Piacere, e Contento? Adunque, conchiudono essi, il Piacere, il Gaudio, il Diletto sono il fine del nostro Amore, Adunque i Beni corporali e intellettuali, i Beni di fortuna, e fino la stessa Virtà, propriamente non si bramano per se stessi, ma solamente come mezzi e strumenti per ricavarne Piacere, e arrivare alla Felicità, mira primaria delle umane Volontà. E tuttochè la Teologia rettamente c'infegni, che Dio è l'ultimo fine dell' Uomo, pure del pari confessa convenire eziandio alla Beatitudine il titolo d'ultimo fine. Anzi S. Agostino attesta, che ognuno è d'accordo in questo. (\*) Convengono, scrive egli, tutti gli nomini in desiderare l'ultimo sine, cioè la Beatitudine. È come poi insseme si possa accordare, che Dio, e la Beatitudine egualmente si chiamino ultimo fine dell'Uomo, lo spiega S. Tommaso nella 1. 2. quest. 3. art. 1. Quanto a me, confesso il vero, che parlando della Felicità competente all' Uomo fulla Terra, non fo indurmi a fondarla sul Piacere, per le ragioni, che addurro qui sotto nel Cap. XXI. Per ora dirò, che avendo noi già offervato, non folamente essere Bene ciò, che produce Dilettazione, ma quello eziandio, che toglie, o sminuisce il Dolore e i Mali: però bisogna almeno in questa parte riformare e correggere la sentenza d'Epicuro. Diventa in fatti un Bene anche ciò, che cagiona Dolore, allorchè serve a liberarci da un Male maggiore, o serve ad acquistare un Bene. I

<sup>(\*)</sup> J. Aug. Lil. 16, de Tein. Lif. 19, de Civ. Dei esp. p. Omnes boniurs conveninnt in appetendo ultimum finem, qui est bertituda.

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIII.

142

Medici e i Cerufici ne fomministrano a noi sovente gli esempli, per tacerne tant'altri. Oltre di che ci sono de i Nomi, i quali per le Idee, che svegliano nella Mente nostra, possono chiamarsi pericolofi; e tale potendo comparire quello di Piacere, e di Voluttà, farebbe almen da desiderare, che i Filosofi amanti dell' Opinione suddetta, avessero adoperato, e adoperassero termini meno insidiosi, come fon quelli di Contentezza, Contento, Dilettazione, Diletto, Gioja, Gaudio, ed altri fimili, per fignificare il carattere, che accom-pagna le cose a noi grate, e da noi apprese per Beni. Debbonsi sipalmente avvertire due altre verità. La prima, darsi de i Piaceri, che lungi dall'ajutarci a confeguire la Felicità, ce ne distornano, anzi ci conducono tutto all' opposto, cioè alla Miseria. L'altra che quanto alla Natura presente, il nostro Amor proprio, il qual pure altro non ci fa appetire e volere, che la Felicità, pure indiilintamente ci spinge e sprona a bramare e a procurarci ogni Piacere, anche più contrario alla nostra vera Felicità: essendo egli un\* Appetito cieco, non meno di quel che sia una cieca Potenza la noftra Volontà. Ci ha impresso Iddio Creatore questo indefesso movimento dell' Animo nostro per nostro Bene; e veramente ben regolato esso dalla Ragione, può risparmiarci di molti e grandi guar, e renderci Felici. All'incontro ove esso o non dia ascolto, o ricalcitri alla Ragione, questo medesimo movimento a rompicollo ci guida all'Infelicità. Il perchè di fomma importanza, e d'incredibil necesfità fi è per ciascuno de gli Uomini, e massimamente per l'inesperta e bollente Gioventà, il ravvisare per tempo, come s'abbia a regolare questo Amor proprio, e l'intendere, che ci son vari Beni e Piaceri da non eleggersi, anzi da suggirsi, perchè conducenti al Dolore e alla Miseria: del che parleremo fra poco nel Cap. XXI. della Felicità, e nel Cap. XXX.

# CAPO XIV.

Dell' Appetito della confervazione del proprio individuo , e della propria specie.

Ominciando ora a dividere e diramare in vari tronchi e fichiree i due generali Appetiti di confeguire i Beni, e di non provare i due generali Appetiti di confeguire i Beni, e di non provare i di Mali, che nondimeno di poffono chiamare un' Appetito foi cio, che li primo de gli Appetiti, che nafono da que' due principali, si è quello di Cosfervare il proprio individuo. Balta ricordario che

che il gran direttore de' nostri voleri, e di tutte le nostre Azioni, si è l'Amore intenso e perenne, che portiamo a noi stessi, per subito comprendere, che la Natura medesima c'insegna, e porta ad amare 1. Effere nostro, o sia questo composto d' Anima e Corpo, il quale fa che noi siamo quello che siamo. Perciò la Vita è a noi tanto cara, la Morte tanto abborrita e mal ricevuta da i più de gli Uomini . Pruovifi alcuno di volerci levare fenza autorità e ragione questo sì amato tesoro della Vita: allora che sforzi non facciamo noi per disenderlo? Non v' ha Animale, per picciolo che sia, al quale la Natura non abbia infegnato di fare altrettanto. E fe ci affaliscono malattie, minaccianti di troncare il filo de' nostri giorni : che orrore, che tormini non ne risentono tanti e tanti, se pure intendono, o vogliono indursi a credere l'imminente loro pericolo? Son io ben certo, che alcuni facrificherebbono volentieri e posti, e ricchezze, e sto per dire i Regni, se persuasi di non poter suggire la Morte che a questo prezzo, fosse loro lasciata l'elezione di salvare la Vita con perdere o donare ad altri tante comodità: perchè in fine perdendo la Vita, perdono anche il resto. L' Autore istesso della Natura col farci nascere in questo Mondo, volle ancora, che sacilmente arrivassimo a distinguere ciò, che può essere a noi nocivo, e guastare sì bella fattura delle fue mani, con darci i Senfi atti a fervirci di fentinelle e messaggieri alla Mente di quanto passa al di fuori; e con fare di più , che il Dolore ci avvisi di tanti corpi e movimenti , che possono essere distruttivi in parte o in tutto dell'armonia del nostro composto; e che la Fame dall'un canto, e il Piacere in cibarci dall' altro ci sproni di tanto in tanto a ristorare e risare quegli spiriti e quelle particelle, che vanno uscendo del Corpo nostro, senza il quale ristoro l'albergo dell'Anima verrebbe presto meno. Le Passioni stesse Iddio ce le ha date a questo fine ancora, perchè ci ajutino a ben custodire il tesoro della Vita, di modo che senza maestro alcuno l'Anima in guife varie si muove o per allontanare da noi ciò che è Male, o per cercare e abbracciar ciò che è Bene; nella stessa guisa che noi inciampando, o urtati, se cadiamo a terra, naturalmente, e fenza penfarvi, stendiamo subito le mani per parare il colpo, e difendere il corpo dalla percossa nociva. Chi mai non avesse veduto, nè udito mentovare, cosa sia un Lione, una Tigre, un' Orfo, e fel mirasse comparire davanti non morto, ma vivo; non incatenato, ma sciolto: immantinente riconoscendolo per cosa, che può recargli danno: e che gli manca la forza per refiftere, si sentirà preso da veemente Timore, e griderà soccorso; o pure correndo gli spi-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIV.

riit Animali della Fantafia a i piedi, raccomanderà per quanto por trà la fua filati calla fiuga. Codo oveci fi prefino i altra befita o periona in atto di poterci nuocere, incontanente ammaefirata dalla Natura l'Anima noftra fi commoverà, e forgonedo di potere far fronte, ecciterà lo Sdegno e l'Ardire con fomministrare gli fipiriti e movimenti necellari i alle membra per la diffed do diffed.

Siccome di sopra accennai, bolle un gran litigio fra nobili Filofofi, fe l'Uomo abbia o non abbia Idee innate di molti primi principi o Fisici, o Metafisici, o Morali; pretendendo alcuni, che Dio abbia infuso nella nostra Natura certe nozioni, colle quali combinando noi e mifurando molte cofe e propofizioni, fenza che alcuno c'infegni, possiamo riconoscere, se sieno Vere o False, Buone o Cattive, Belle o Brutte; e sostenendo gli altri, che anche questi primi principi o gl'impariamo da altri, o li caviamo dall'offervazione e combinazion delle cose già apprese; e niuna nozione, cognizione, o Idea portarsi fuori dell'utero materno; ma sì bene essere l'Anima nostra formata come una carta bianca, o tavola rasa, in cui poscia per via de Sensi e della Ristessione si viene a scrivere di mano in mano ogni nostra Idea, e gli Assiomi, e i primi principj. Quanto a me non oferei negare a spada tratta queste Idee innate. Senza Maestro l'Uomo giunto all'uso della Ragione sa distinguere l'ordine dal disordine ne Suoni, la Bellezza dalla Bruttezza, e molte cose utili o lodevoli dalle nocive e biafimevoli. Questo a me sembra un'eccitamento delle Idee in noi impresse dalla Natura. E forse ad una tal disputa può spettare quanto ho afferito di sopra, per esaminare, se quel subitaneo accorgersi un Uomo, che sia nocevole una Tigre, un Lione, e fimili Bestie feroci, delle quali non abbia mai ricevuto Idea veruna da gli occhi, o dall'udito, o dall'altrui relazione, possa attribuirsi a un'Idea in noi preventivamente impressa dalla Natura; o pure se ciò venga da un puro meccanismo, come pare che accada alla pecora. Questa senza fallo sugge all'aspetto del terribil cesso del Lupo, tuttochè la prima volta da essa guatato, potendo anche effere, che da gli occhi delle Fiere escano spiriti, che vadano a ferire gli occhi e la Fantafia di chi le rimira. Così può cercarfi nell' Uomo, se un simil Terrore si generi per un velocissimo raziocinio della Mente nostra, la quale combinando coll' Idea già acquistata d'altre bestie nocive la nuova comparsa d'un Lione, quivi truova motivo di spavento. Oltre di che sa stessa Novità di certi oggetti brutti e tetri, anche fenza fapere, s'essi rechino nocumento, può cagionar Timore nell' Anima nostra, pel solo dubbio, che posta re-

145

carlo. Basta qui il dire, averci la Natura così architettati, che di leggieri possiamo comprendere in assaissimi casi ciò, che è contrario e nocivo alla Vita nostra, affinchè o fuggiamo, o ci mertiamo in difesa. Credo altresì evidente, che niuno abbia bisogno d' andare a scuola per imparare da altri a desiderare la Conservazione del proprio Individuo, e che niuno negherà, che dalla Natura ingegnosa, benchè forda, Maestra noi portiamo questo gagliardo impulso. E di ciò maggiormente ce ne può accertare l'offervarsi il medesimo Appetito, che noi chiamiamo Istinto, nelle bestie irragionevoli, le quali colla fuga dalle cose nocive, e contanti ssorzi per sottrarsi alla morte, ci vengono a confermare, che dalla Natura è a noi dato non men l'amore e il desiderio della Vita, che l'odio e l'abborrimento alla Morte. Come poi questo Appetito o dalla parte dell'eccesso, o da quella del difetto, possa divenire in esso noi vizioso e biasimevole; e qual moderazione in ciò si convenga, lo mostreremo più a basso. Intanto ricorderò, che da questo principio si diramano i Desideri del mangiare e del bere, e quelli della Sanità; e da questi prendono origine moltiflime azioni Morali dell' Uomo o faggie, o ridicole, o virtuose, o viziose. E però importa a noi tutti il ben conoscere questo, siccome ancora gli altri vari nostri Appetiti, da che in ben regolar questi moti della nostra Natura e Volontà consiste la gloria del Saggio, e la diritta via per conseguire la Felicità, di cui tanto avidi fiamo.

Il secondo fra nostri Appetiti si è quello della Conservazion della specie. Con tutto l'Appetito finqui descritto, facciam pure quanto vogliamo e sappiamo per mantenere la Vita nostra sulla Terra, cioè l'unione dell' Anima col Corpo: in fine questa Vita ha i suoi termini, prescritti dal sapientissimo nostro Padrone Iddio, e han da fare divorzio queste due sostanze dopo il corso di pochi o di molti anni mercè d' un taglio, e d'una dissoluzione, che noi chiamiamo Morte. Ma quel medefimo Signore, che per alto fuo configlio non ha voluto alcun di noi perpetuo abitatore della Terra, e pur vuole che mai non manchino a questa Terra Uomini abitatori d'essa, quasi dilettandofi, che ful teatro del globo terracqueo comparifcano con una costante armonica successione nuove scene: ha eseguito questo suo difegno coll'architettare e congegnare in tal maniera il genere umano, che l'un' Uomo produca l'altro Uomo; e se vengono meno di tanto in tanto gl' Individui, ne duri nondimeno fempre la Specie in altri nuovi Individui. A tenore dunque di tal rifoluzione ha formato delle medesime umane Creature due diverse schiere, Maschi e Femmine:

### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIV.

Femmine; e ne' Corpi loro ha disposto così artificiosamente certe ruote, cioè membra, umori, e immaginazioni, che fenza Maestro alcuno sentono in se stesse l'impulso alla Generazione di un'altro simile; e l'Amor proprio vi truova anch' egli il suo conto. Altrettanto ancora ha fatto quell'onnipotente e inefausto Artefice in fabbricar' altre innumerabili Creature sensitive e semoventi, men nobili sì dell' Uomo, ma non meno maravigliose fatture della sua sapienza. disponendo in tutte, ed anche nelle minime, a noi quasi invisibili e impercettibili, gli ordigni, le molle, e i movimenti, ed impulfi necessarj per la rinovazione d'altri Individui della Specie loro. Queste son cole a tutti note, ma solo nella superficie, e però non cagionanti stupore alcuno nel volgo. Lo cagionano sì ne i Filosofi, attenti speculatori dell'opere di Dio, i quali non sanno abbastanza ammirare le ingegnose maniere tenute da lui per rifare di mano in mano, e conservare quaggiù le Creature mortali e caduche, con osservarsi spezialmente due perpetui stupendi esfetti della Providenza sua, cioè che potendo nascere per esempio soli Maschi, o sole Femmine, pure, ficcome altrove diffi, il nostro Mondo è sempre fornito con qualche proporzione del numero conveniente sì de gli uni, che dell'altre. E potendo ogni Uomo in sua vita produrre tanti figliuoli, e producendone ancora bene spesso tanti, contuttociò il numero de gli Uomini ne' vari paesi si mantiene sempre mai in una convenevol' eguaglianza; o se v'ha qualche disparità, questa è solamente accidentale, nè mai si giugne all'eccesso.

Ora essendo con tal maestria, e con ruote di sì sottile energia sabbricato il Corpo umano, e venendo da queste commossa l' Anima, ne nasce l'Appetito, che ho proposto, e che ha per autore la stessa sapientissima mano dell' Autore della Natura. Fu un delirio de' soli Manichei, gente seminatrice d'altri stravaganti errori, l'insegnare, che non dall'ottimo Iddio, ma dal fognato loro Principio cattivo, venisse il ministero de Corpi per la propagazion della specie . Nè occorre spendere parole a consutar sì fatte opinioni . Santa cosa è il Matrimonio, e la Fede vera ci afficura, ch' esso ebbe anche origine per comandamento di Dio ne' principi del Mondo. Unitamente poi colla Fede grida la Ragion naturale, che senza di un tal mezzo, al quale appunto tende, o dee tendere, questo Appetito, se è ben regolato, non si può mantener sulla Terra, quella specie più nobile . che principalmente fu destinata da Dio per coltivarla, e goderla, e per accrescerne la bellezza e l'ornamento. Ne io so, nè sarò difficultà alcuna a toccar lievemente questo argomento, e ad avvertir-

147

ne anche i Giovani, purchè giunti ad avere un buon polso di Ragione, quale appunto si esige allo studio della Morale Filosofia; perciocchè quantumque stieno anche davanti a me i pericoli, che l'accompagnano, tuttavia sembra a me, che non sieno pochi gli altri, che porta seco l'arrivare ad imparare da gli esempli del Mondo, e dalle lezioni de' compagni cattivi ciò, che per altro è bastante ad insegnare la fola inclinazion naturale. Però farebbe da efaminare, se meglio talvolta fosse, che i Genitori saggi, o altri virtuosi Direttori, fenza levar la cortina a questo brutto teatro, e senza far nascere o accrescere la Malizia, premunissero per tempo i lor Figliuoli o Discepoli contra dell'abuso, che può farsi, e pur troppo si fa, dell'ignoranza e semplicità della gioventù malaccorta, e sprovveduta d'armi contra di un sì pericoloso impulso. Intendo io sempre di Figliuoli destinati a vivere nel Secolo, e già pervenuti e posti fra le occasioni frequenti di trovar dottori e dottoresse del mal fare; perciocchè per chi conferva una beata ignoranza in questo, e può custodirla nel ritiro, e lungi dalle perigliose lezioni del Mondo, non occorre insegnar loro a difendersi da un nimico, che non conoscono, o che certo non è per far loro una guerra spietata, come sa a chi vive, o si vuol mettere in mezzo alla conversazione, e a gli spassi Secolareschi . Anzi somma iniquità sempre su, sempre sarà l'assassinare in questo genere l'innocenza altrui con lezioni perverse, e più co i fatti. Ma contuttociò se a molti e molte giova il saper nulla o poco di queste delicate materie, a molt'altri ed aftre ancora nuoce il faperne troppo poco, essendo l'incauta Gioventù suggetta a parecchi brutti imbarchi ed inganni. Il perchè bisogna si camminare con circospezione per non accendere fuoco, dove peranche non è; ma allorchè i Giovani hanno da entrare nel gran Mondo, come fi fuol dire; ed anche prima, se nulla traspira, che il praticar de compagni, o la malizia prevenendo l'età, gli abbia già tolti fuori della loro innocenza e tranquillità natia: per lo più meglio farà il dar loro certe informazioni così all'ingrosso di questo furioso Appetito, e delle sue funeste conseguenze ne gli esempli, che non mancano, acciocchè ne concepiscano paura ed abborrimento di buon'ora, e possano, se vogliono imparare dalle pazzie altruia non divenir pazzi anch'esti. Non è certo da tutti il saperlo fare. Ma giacchè non si può di meno, che la Natura, e il praticar del Mondo non mettano in moto un tale Appetito, più gioverà talora, che il Saggio ne imprima l'Idea in capo a i Giovani per tempo, e l'imprima con orrore, che che abbiano essi da apprenderne con diletto, e senza correttivo alcuno, le prime

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP, XIV.

lezioni dal Mondo perverso. Tanti in effetto sono i disordini , tanti gli errori, le pazzie, e le miserie, alle quali guida questo Appetito, se non è frenato dalla Ragione, e indirizzato a quell'onesto sinc, per cui Dio cel diede, che gran vantaggio può, o almeno dovrebbe effere, per chiunque ha un po' di fenno e giudizio, il conoscerlo, prima di farne la pruova, per quello che è. Da questo Appetito in fatti sgorga la Lussuria, l' Impudicizia, l' Impurità, la Libidine: nomi vari fignificanti in fine lo stesso, cioè un Vizio abbominevole e bestiale, di cui francamente, & ex professo sanno parlare anche i facri Oratori dal pergamo, ma con giudiziosi riguardi, di maniera che flagellano i fuoi eccessi senza insegnarli, e ne san conoscere la lordura senza offendere l'orecchio de gli ascoltatori pudichi. Pertanto, allorchè i Giovani son pervenuti ad una certa età. in cui si può credere, che si sveglino, o facilmente s'imparino da gli altrui ragionamenti certe malizie, sarà giovevole, e talvolta necessario, l'inculcar loro l'amore della Purità e della Modestia, e il dipingere loro il mestier pericoloso de gli Amori fra persone di fesso diverso, e gli effetti o ridicoli o deplorabili, che ne vengono, in guisa che sappiano di buon ora, essere questo Appetito, o sia questo naturale Issinto, di piacevole bensì e grato aspetto, ma appunto per questo poter' esso divenire un' insidioso Nemico, e un fierissimo Traditore, se non è contenuto fra le regole della Morale Cristiana, la quale ancor qui va concorde con quelle della retta Ragione . Beati que Giovani, che s'armano per tempo di coraggio e di rigore per mantenersi illibati, senza lasciarsi smuovere da i consigli. e dileggi altrui, e senza prendere esempio da i cattivi e forsennati, somiglianti alle bestie insensate; ma si bene da tanti anche della stessa loro condizione ed età saggi custodi della Purità, per cui si rendono somiglianti a gli Angeli. Ma di questo torneremo a parlare più a ballo.

### CAPO XV.

Dell' Appetito della Libertà, diviso in due, cioè in desiderio d' Indipendenza, c in desiderio di Superiorità.

L terzo de gli Appetiti potentissimi dell'Uomo, è quello della Libertà, o sia della facoltà di operare a modo suo. Questo io lo fuddivido in due, cioè in Desiderio d' Indipendenza, cioè di non essere sottoposto all'altr' Uomo; e in Desiderio di Superiorità, voglio dire di comandare a gli altri. L' Appetito poco dianzi da noi veduto della Conservazion della Specie, prende l'origine sua dalla parte materiale di noi, cioè dalla struttura e da gli umori del Corpo nostro, e dalla Fantasia insieme, e non è punto diffimile da quello de gli Animali irragionevoli, e per confeguente ha dell'animalesco e del bestiale, e può dirsi ignobile e vile, ove il paragoniamò con quello della Libertà di operare a suo talento, il quale tutto è dell' Anima, e lei riconosce per sua sede, siccome riconosce per padre fuo quel generale primario Appetito, che chiamammo Amor proprio. Questo Amore, di cui non si può di meno di non far sentire sovente, e quasi ad ogni quarra parola il nome, perchè egli in fine è il Motore, e la principal cagione di tutti i movimenti o buoni o rei dell' Anima nostra: questo Amore, dico, quello è, che c'inspira il Desiderio di non essere signoreggiati, e di signoreggiare più to-sto gli altri. Perciocche l'ansietà grande, che tutti nutriamo di raggiugnere e godere la Felicità, e il figurarfi noi facilmente, che questa non si possa ottenere nell'essere signoreggiati da altrui, ma sì bene in aver gli altri a noi fottoposti, per poter fare e ottenere tutto ciò che vogliamo: questi due motivi si accordano insieme per sollicitar l'Anima a conseguire un tale stato e riposo. E non è men de gli altri Appetiti finora descritti naturale ancor questo ed innato nell' Uomo, al vedere ch'esso è universale in ciascuno di noi, e fin dalla più tenera età comincia a farsi conoscere in ogni persona. Potrebbesi veramente dire, che l'Idea del servire o comandare, dell' effere Suddito o Superiore, non è innata nell' Uomo, perchè ne' Pargoletti non si può supporre; e che perciò questa a poco a poco si produca in noi dall'offervazione e riflession delle cose: Ma nella stefsa guisa si potrebbe pretendere, che non la Ragione sosse a noi data, non l'Appetito della Felicità, e del Bene fosse a noi inspirato dalla Natura, da che lo spiegarsi della Razione si sa a poco a poco.

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP.XV.

e i Fanciulli lattanti non comprendono peranche cofa fia Felicità. Ma e per questo? La Natura in vero non dà subito le sorze per camminare ad un Fanciullino, che appena è nato: si può egli pretendere, che con esso noi non nasca la potenza del camminare? Così è ne gli Appetiti. Certo che non appariscono sensibilmente e come giganti, fubito che l'Uomo è fuori dell'utero materno: nulladimeno non sì tosto l' Anima comincia ad apprendere le Idee delle cose, che dentro d'essa va prorompendo, senza che alcuno gliel'infegni, ed anche fenza che noi ce ne accorgiamo, quell' Inclinazione ed Appetito, che innato in esso noi si nascondeva e dormiva. In fatti noi ne miriamo un barlume ne Fanciulli stessi appena usciti alla luce, abborrendo le fascie, che li legano, e tolgono loro la libertà; e non sì tosto cominciano staccati dalla mano della balia a poter passeggiare da per se, e a distinguere le monete da i lupini, che vorrebbono la Libertà a tutti i loro passi e voleri. E ciò, che in questo particolare ognun può offervare per se stesso, non occorre ch'io maggiormente lo dimostri e pruovi ..

Ora da questo Appetito ognuno avrà veduto, ch'io escludo l'Altissimo nostro Padrone Iddio, e ch'io parlo solamente dell'Uomo coll Uomo. Egli è impossibile, che alcuna Creatura non sia suggetta a Dio, nè Dio stesso potrebbe fare, che noi non fossimo sudditi suoi; e però un'Appetito o sia un desiderio dell'impossibile può ben nascere nelle nostre pazze teste, ma non già essere a noi dato, nè infpirato dalla Natura, o sia dal sapientissimo Iddio. Dansi ancora di coloro, che perduti ne i Vizi, non vorrebbono aver Diotopra di loro, nè ch'egli comandasse, nè che punisse. Ma chi nonvede, che non è la Natura, che loro metta in cuore sì stolti ed empi defideri, procedendo effi unicamente dalla accecata for Mente, e depravata lor Volontà, siccome ne procedono tant'altri lorofregolati Appetiti e perverse Azioni? S'aggiugne, che se l'Amor nostro d'altro non va in traccia, che della Felicità e della vita Beata; e dicendoci la Ragione e la Fede, che questa altronde non si può pienamente sperare, che dal solo beatissimo nostro Padrone Iddio con amarlo, ubbidirlo, e servirlo, essendo appunto verissimo quel bello assioma: che fervire Deo, regnare eft: perciò l'Appetito di aver lui per Superiore è proprio e necessario dell' Uomo, e tutto affatto corrispondente all' Amor di noi stessi. Altrettanto a proporzione dico dell'effere fottoposto alle Leggi d'esso Dio, o della Natura, e ad altre inventate da gli Uomini. Essendo tutte queste costituite per bene dell' Uomo stesso, e per renderlo o conservarlo Fe-

ice,

lice, farebbe irragionevole una Creatura dotata di Ragione, che appetisse di non essere suggetta alle medesime , perchè l'Appeiito fuo militerebbe contra la fua propria Inclinazione e Felicità. Ma per conto dell' Uomo rifpetto a gli altri Uomini paffa diverfamente la faccenda. Secondo le leggi e l'istituzione della Natura ogni Uomo è formato indipendente l'uno dall'altro, con una piena padronanza di se stesso, e colla libertà di volere e di operare ciò, ch'ei giudica più a proposito per la sua Felicità. Noi, dico, nasciamo tutti eguali; e siccome io, considerato solamente come Uomo, e nello stato della Natura, non posso dire di avere un Corpo, una Mente, e altre facoltà, che non abbiano gli altri Uomini: così non posso attribuirmi privilegio alcuno, dominio, o diritto sopra gli altri miei pari; e vicendevolmente ne pur gli altri possono arrogarielo fopra di me. Questa Libertà, questa Indipendenza, essendo un dono a noi fatto da Dio nella prima creazione dell' Uomo, e dono preziolo, perchè ci affomiglia in qualche maniera a lui infinitamente libero e indipendente: fe noi ne fiamo in possesso quaggiù fra gli altri Uomini, l'amiamo e stimiamo assaissimo; e se non l'abbiamo, almeno per un' impulso della Natura desideriamo d' averla. Ora ognun confessa, che il Libero arbitrio della nostra Volontà, benchè noi siamo facili ad abusarcene in danno nostro, e contra l'intenzione di Dio, che ce l'ha dato e cel conserva, nientedimeno è un'evi-dente regalo e privilegio conceduto da esso Dio alla nostra Natura. Adunque per la stessa ragione s'ha da chiamare suo dono, e Appetito procedente da lui , l' Inclinazione, che tutti sentiamo in noi dell' Indipendenza; imperocchè questa è un' effetto e una sequela dello stesso Libero Arbitrio, a noi donato da lui. Anzi forse ancor questo ci può sar comprendere ciò, che abbiamo dalla sola Rivelazione di Dio, cioè che l' Uomo nello stato dell'innocenza fosse dotato dal Creatore liberalissimo di singolari doni, fra' quali era anche l'Indipendenza dell' un' Uomo dall'altro Uomo. Perciocchè trasparisce, che infiacchite per la colpa del primo Uomo tutte le facoltà e potenze di lui e de'fuoi discendenti, e tolto a tutti, o almen quali a tutti questo privilegio, pure noi l'andiamo sempre cercando e defiderando, come cofa perduta, e come uno stato, in cui a tutta prima noi fummo formati.

Di qui poi scaturifee il Desiderio comune, che tutti abbiamo della Libertà, e un' abborrimento ad ogni schiavità. Ne è manifesta la ragione, perchè quelt' ultima spoglia in tante maniere l'Uono dell'uso del Libero Arbitrio, e lo ssorza ad operare ciò ch'egli non

orreb-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XV.

vorebbe: il che è, o si reputa miseria. Nè qui si ferma l'avversione nostra. Anche in quella, che è la più lieve specie di Servitù, praticata da i Servitori, da i Sudditi, o da Cortigiani verso i Padroni e i Principi, o da' Soldati verso i lor Capitani, bene spesso o tacitamente, o apertamente si risente e lagna l'Uomo di mirar così dipendente la fua dall' altrui Volontà, effendo questa Potenza troppo delicata, ed amante unicamente di volere ciò, che a lei piace, e non già quello, che contra la soddisfazione di lei solamente piace a i Superiori. E però quantunque un occhiata che si dia al Mondo, ci faccia scorgere quali tutto il genere umano (per bene della stessa umana Società, ficcome dirò ) subordinato e sottoposto l'uno all'altro. cioè a i Re e Principi della Terra, a i Magistrati, a i Genitori, a i ricchi Signori, e ad altri fimili Padroni, di modo che il nostro picciolo Mondo tutto è concertato in tante varie schiere di chi comanda, e di chi ubbidifce : contuttociò non lafcia d' effere vigorofa in cadauno di noi questa ansierà dell' Indipendenza. E qui è da por mente, che o la Forza o il Bisogno sono que' due principi, che hanno introdotto nel Mondo la Superiorità e l'Imperio dell' Uomo fopra l'altro, e la Suggezione e Ubbidienza di questi a gli altri, e tuttavia la mantengono, e debbono mantenerla. La Natura per se stessa tende a sar tutti eguali. Quanto alla Forza: se un Tiranno, un Conquistatore, un Corsaro sottomette a se Uomini, o Regni, certamente ciò avviene contra l'altrui Volontà; e benchè il popolo foggiogato, o l'uomo posto in ischiavitù serva al novello Padrone, pure bolliranno in suo cuore continui desideri di Libertà, o di altro Signore, se pure col novello non si trovasse più contento che sotto il primo . Per conto poi del Bifogno , qualora la Libertà e l'Indipendenza in vece di guidar l'Uomo alla Felicità, il menaffero alla Miseria, ognun vede, che allora il meglio per lui sarà di cercare nella Servità e nell'ubbidire ad altri quel Bene, ch'egli non sa ritrovar da se stesso. Questo Bisogno adunque il muove ad accertar volentieri i Superiori, e ad eleggerli ancora, e a cercarli talora colla stessa ansietà, ch' altri in se stesso pruova o per conservarsi o per rimettersi in uno stato libero. E di qui hanno presa origine i più de i Re della Terra, essendosi accordati gli Uomini, dianzi tra loro discordi, e però infelici, ad eleggersi per loro Capo e Principe un' Uomo folo, o pure vari Maestrati, con sottoporre alla Volontà di quello o di quelli la propria lor Volontà, per la persuasione e pel desiderio di un minor Male, ovvero di un Bene maggiore. E non v'ha dubbio, che se l'Uomo sì amante della Libertà e dell'Indipendenza,

denza, volontariamente fottomette fe stesso alla dominazione dell' altro Uomo, a questo s'induce pel desiderio e per la speranza di trarne del vantaggio, cioè o di liberarsi dalla miseria, o di star meglio che prima. Allora l' Appetito dell' Indipendenza cede al primario, e più universale e potente, che tutti abbiamo della propria Felicità. Ma se cede la mano all'altro, non è però che cessi e si estingua, essendo che nel medesimo tempo l'Uomo Suddito o Servo, volentieri risparmierebbe a se il giogo della Servitù, e ripiglierebbe di buon cuore la propria Libertà, se in libertà potesse promettersi il Bene e la Felicità, che si figura di ottenere servendo. E tanto più si avvalorerà e crescerà il desiderio d'essa Libertà, quanto più verrà colle pruove scorgendo, che sia lieve Felicità, se non anche Infelicità, l'aver'egli sottoposta e legata la propria Volontà a quel tale Padrone, o ingrato, o indifereto, o incapace di far contenti i propri Servi. Altri non c'è che Dio, il quale fia buono, anzi ottimo Padrone in tutte l'ore, in tutti i tempi; e folamente fotto un tal Padrone può sperarsi e conseguirsi la pienezza delle Felicità. Ma i Padroni fra gli Uomini o non fono talora, quali il Servo li vorrebbe; o se pur sono, sempre non lo sono.

Anzi è da offervare, che lo stesso Dio per cagione appunto del nostro Bisogno ha costituito sulla Terra Superiori chiamati Spirituali , acciocchè col governo e coll' opera loro fi studino di ajutare il Popolo lor fottoposto a battere le vie della Virtù, e a conquistare quella fomma e inesplicabil Beatitudine, ch' egli promette nel Regno suo a chi nel corso breve di questa vita con fedeltà offerverà le fante sue Leggi. In oltre egli stesso appruova l'istituzione delle Podestà terrene, e ci comanda il prestar loro ubbidienza e onore, perchè introdotte anch'esse per Bene appunto e profitto di chi dee loro ubbidire. Questa è l'intenzione di Dio, ed anche de Popoli, che hanno o Magistrati, o Principe, o Re. E guai, se non ci sosse que-sta subordinazione di teste e Volontà: che il Mondo diverrebbe tosto un' emporio d'iniquità, e paese di prepotenze e di confusione . E in effetto ogni volta che tali Podestà, o spirituali o temporali, eseguiscopo onoratamente l'intenzione amorosa di Dio, e quella eziandio di chi fida loro in Terra le redini del governo, con procacciare a i Sudditi quella Felicità, che tante Volontà, se vivessero slegare e non fottoposte, mai non saprebbono sperare o procacciarsi da per se stesse: l'Appetito nostro, tuttochè volto all'Indipendenza, si suole accomodar volentieri all'ubbidi nza e suggezione; anzi dee come di un gran regalo ringraziarne la divina Bontà. Ma pongasi un po-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XV.

co, che sì fatti Superiori manchino talora al loro dovere, e rapiti dallo sconfigliato Amor proprio vadano operando non da Ministrí di Dio, e procuratori del comun Bene, ma folamente da Uomini, cercando unicamente la propria, e non già la pubblica Felicità: allora converrà bene, che ogni particolare fi accinga alla Pazienza, non appartenendo ad alcuna privata persona il rompere o mutare le ordinazioni di Dio, o del Comune. Principes bonos exoptare ; qualescumque tolerare. Il Principe desiderarlo Buono; tollerarlo con umil Fedeltà qualunque egli sia. Ma nello stesso tempo non si potrà impedire, che non risorga il natural Desiderio di non avere sopra di se, chi così trascura il pubblico Bene, e tradisce l'intenzione di chi gli ha costituiti non già Padroni dispotici dell' altrui Vita, Roba, e Volontà, ma solamente Ministri e trafficanti della Felicità de' Sudditi. In fomma il Defiderio d'effere Felici e Beati, il quale è il principio di tutti i nostri movimenti , e che per nostro modo d' intendere si distingue dall' Amor proprio, ma è in fine la stessa cofa; ci sprona tutti a bramare di non essere dipendenti dall'altro Uomo, nella stessa guisa che cadaun di noi sospira di non aver bisogno dell'altro Uomo. Ma se il Bisogno e la Forza, superiori a questo Appetito, ci sforzano a dipenderne, lo facciamo sì per nostro meglio, o perchè non possiamo di meno; ma non sappiam già fare che il desiderio della Libertà si fradichi affatto dal nostro cuore, perchè la Natura vel piantò, ed anche servendo e ubbidendo, noi sappiam confervarlo.

Ora non basta all' Amore di noi stessi l'esentarci, per quanto è in nostro potere, dall'essere sottoposti a gli altri: egli di più aspira ad aver' anche gli altri a noi sottoposti. È questa è l'altra parte e premura dell' Appetito della Superiorità. Non mancherebbono forse ragioni a chi prendesse a sostenere, che non nasce con esso noi questa gagliarda inclinazione al fignoreggiare, ma che anch' essa pulluli a poco a poco, e si aumenti in noi dalla riflessione e considerazion delle cose, imparando noi agevolmente a conoscere, che è più gustoso il comandare, che l'essere comandato. Contuttociò credo io più ficuro l'affermare, che questo impulso del pari a noi venga dalla Natura, e che seguendo i soli moti d'essa, ciascuno senza Maestro porti dall' utero materno questa lezione infusa. Imperocchè da quel medefimo principio, onde nasce il primo impiego di questo Appetito, cioè di non avere chi a noi foprafti, scaturisce non meno per necessità ancora il secondo di fignoreggiare gli altri. Essendo libera la nostra Volontà secondo le leggi di chi formò l'Uomo dal nulla,

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XV.

nulla, e abborrendo, o mal foffrendo noi chi vuol opporfi ai poftri voleri, e spogliarci di quella Libertà, che è un nobilissimo pregio dell'essenza umana, siccome avviene, allorchè l'Uomo soggiace ed è forzato a ubbidire all' altro Uomo : perciò non la finiamo mai di bramare intatto questo nostro diritto, e di non avere sopra di noi chi ci obblighi a facrificare al fuo il nostro volere. Ma nella stessa guifa riconoscendo noi senza fatica, quanto facilmente si compiscano i nostri voleri, ove gli altri Uomini ubbidendo a noi sieno pronti a far tutto ciò che noi vogliamo e comandiamo: perciò fenza bifogno di chi ci ammaestri al di fuori , dentro di noi abbiamo chi ci spigne a desiderare l'imperio sopra de gli altri. A questa s'aggiugne un'altra ragione, che, siccome vedremo fra poco, l' Appetito dell' Onore e della Lode nasce con esso noi. Ora in comandando a gli altri, e in mirarli a noi fuggetti e ubbidienti, noi tofto concepiamo d'essere da più di loro; nè coloro possono più evidentemente sar toccare con mano a noi, che ci stimano ed onorano, quanto col pendere da i nostri cenni, ed eseguirli. Egli è un bel vedere, come infino i Fanciulli, se possono giugnere ad aver qualche comando e superiorità fopra gli altri loro coetanei, ne godono, e se ne paoneggiano, fentendo anch' essi quel dolce, che seco porta l'esercizio dell' autorità, e ogni particella di dominio, perchè a tutti naturalmente reca piacere il poter fare o poco o molto da Re.

Quanto più poi si va crescendo in età, tanto più ancora si sa sentir poderoso nel cuore umano questo Appetito, di modo che pochi si truovano ( se non è per gran Virtù, o per gran melensaggine ) i quali fottoposti ad altri, più volentieri non vedessero ubbidiente e fottoposto a se, chi è ora loro Padrone, e non esercitassero anch'essi più di buon cuore il gustoso mestiere del comandare, che l'altro bene spesso molesto dell'essere comandati. La Natura dunque chiamo io maestra e inspiratrice di questo Appetito, perch' esso è comune a tutti gli Uomini, e può osservarsi in ogni paese; nè credo io, che faccia d'uopo ad alcuno l'andare a scuola per impararlo. Viene dalla Natura tutto ciò, che con un confenso universale si mira in tutti gli Uomini, in tutti i tempi, e in tutte le contrade. Si yuol nondimeno confessare di buon'ora, che mal regolando i più de gli Uomini queste potentissime inclinazioni di non essere suggetti, ed anzi di dar legge e comandare a gli altri Uomini; ne prorompono infiniti disordini e mali Morali nel Mondo, per gli quali non le sole private persone, ma i Popoli ancora, e i Regni interi rimangono bene spesso involti in miserie incredibili , talmente che niuno sorse

The Paris Cornell

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XV.

de gli Appetiti umani colla fperienza alla mano fi troverà che fia giu pernicolo è récocolo di malanni che quello. E piacelle a Dio, che nol provaffe anche oggidi la maggior parre dell' Europa, fconvolta per tante guerre, il folo rammentar le quali fvegila l'unor nero in chiunque per fiua fciagura ne è folo fpettatore; or quanto più in chi ne pruoza l'effermino?

## CAPO XVI.

Dell' Appetito del Piacere, del Vero, e del Bello.

I là di fopra vedemmo, che il Piacere vien creduto il proprio acarattere, o almeno uno de caratteri del Bene, e per confeguente pare, che avendo noi parlato del Bene, non occorra maggiormente trattar del Piacere. Contuttociò usandosi nelle Lingue a noi note questi diversi Termini, e parendoci che rappresentino le Idee di distinti oggetti, e che tra loro passi quella diversità . che è tra la Cagione, e gli Effetti: io mi fo lecito di ragionarne a parte. Nè occorre più ricordare, che noi per insegnamento della Natura appetiamo continuamente ciò, che ci da Piacere e Diletto; ma si dee bensì ripetere, che i Piaceri sono di due sorte, altri dell' Anima, ed altri del Corpo. Per Piaceri Corporei intendiamo quelle dilettazioni, che si producono in esso noi col mezzo de Sensi, cioè del Gusto, del Tatto, della Vista, dell' Udito, e dell' Odorato; e per Piaceri dell' Anima, o sia Spirituali, quegli altri, che in esso noi si svegliano dalla Ristessione e considerazione di tre nobilissime prospettive, che possono affacciarsi all' Intelletto e alla Volontà noîtra, cioè del Vero, del Buono, del Bello. Non fapranno i poco dotti ciò, ch'io voglia dire con queste ultime parole; ma verranno meco vedendo, che per isperienza anch'essi lo sanno, e lo pruovano. e ne ha ciascuno insegnatrice la Natura.

Quanto a i Piacrii Corporsi, tuttothè noi diam loro questo none, pure è certo, che sono Piacri dell'Anima, e intanto son cosa appellati, perchè il movimento si fa nel Corpo, ma il sentime diletto, proprimamente appartiene all'Anima. Le questo Piacrer, secome il Dispiacrer, può cagionarsi nell' Anima, senza che la Mente discorra punto, e ristetta sopra tatii cole. Siccome porge il larte
al bambino dilettazione, senza che gli ne sappia il perchè, e all'intecontro un singo amaro gli sipacerrobe: così ad ogni unmo è direvole un tal cibo e un tale luquore, e per lo contrario spiacerole un

tal'altro. Viene dalle leggi della Natura, e dalla teffitura e configurazione de Corpi, e da i nervi della nostra Lingua e palato, que sta sensazione gustosa o disgustosa; ed anche il più ignorante può e sa tosto dire: questo a me piace, o pure dispiace. Ora quella stessa Natura muove dall' un canto fenza ammaestramento d'alcuno la Volontà, o fia l'Appetito verso tutte le cose Sensibili, subito che fe ne pruova Piacere; e dall'altro canto sveglia un contrario Appetito per fuggire gli oggetti Sensibili disgustosi. Un Uomo allevato in una foresta, non avrà imparato dalla Natura di appetire e volere se non ciò, che è atto a dilettarlo, simile in questo a gli altri accostumati col popolo. Se gli chiedete la ragione o cagione di questo suo Piacere, altro non vi saprà rispondere, se non che è cosa a lui grata, e però appetita da lui. Altri oggetti Sensitivi ci sono, che producono Piacere o Dispiacere, perchè colla relazione de' Sensi si unisce qualche raziocinio dell' Intelletto, come accade in mirare un Palagio, un Giardino, un' Animale, nell'ascoltare un concerto o sconcerto di strumenti Musicali, e in altre simili cose, che ben possono dilettare o dispiacere, ricevute appena che sono nella Fantalia per mezzo de Sensi; ma molte volte veramente piacciono o dispiacciono, perchè l' Intelletto anche più dozzinale vi scuopre dentro dell'Ordine o del Difordine. Altri oggetti finalmente fi danno, l'Immagine de'quali rapportata da i Sensi alla Fantasia, non è per se stessa atta a muovere l'Anima a Dolore o Piacere; ma perchè la Mente riflettendovi sopra ne scuopre la Verità, o la Falsità, le Cagioni e gli effetti, la Bontà, o la Malvagità, l'ordine o il disordine, e in fine le Relazioni, che hanno con esso noi, e colle cose nostre: perciò possono produrre dilettazione o noja, e dare successivamente moto all' Appetito per defiderarle, o per fuggirle.

Accertati duoque dalla sperienza sin dalle face, che col mangiare e bere va congiunta qualche distrazione, e che lo stare langamente fienza cibo o bevanda, riccie troppo modelto e dolorosto: che col Dio ha regulato il Cerpo umano, afinche fossimo folicieti a ristrorarlo, e non ne dimenticassimo per negligenza la confervazione: ecco per un tactio impulso della Natura, la quale ci spinge a procurare per noi, ovunque si truova o si crede che sia per trovarsi si Pacacre, forgere in edio noi 1º Appetito del ber e mangiare. Pretende il Locke Inglese, Autore famoso, ma pernicioso del Trattato dell'Intendimento, che non sia il Bene, che determini la Volontà a volere o sia a bramare un qualche oggetto, ma si bene l'Unrassiens', parola corrispondente al anostro Italiano Disposi o Scentenzezze, In-

quietudine;

quietudine; imperocchè, dice egli, il fentir l'Anima della mancanza di tranquillità, è cagione ch'ella formi quell'atto di desiderio o sia una voglia verso del medesimo oggetto. Questo è quel grano e pefo, che fa muovere le bilance dell'Anima. Ie quali fenza d'effo continuerebbono a starsi immobili e in equilibrio. Così quel sottile Filosofo. E in fatti che il Difagio sia non di rado il determinatore dell' Anima nostra, non è che vero; ma il sostenere, che sempre lo sia, non potrà a noi persuadersi giammai. Molte volte il Disagio e la Scontentezza nascono dal Desiderio, e non già il Desiderio da essi. Oltre di che ognun può provare in se stesso, che di tante cose, ch' egli vuole o defidera, molte ce ne fono, ad eleggere e voler le quali si porta e determina la sua Volontà, senza che l' Animo pruovi Scontentezza o Difagio alcuno, nè moleftia preventiva nell'interno fuo. Basta bene spesso la sola Rissessione, che così esige il nostro bisogno o dovere; basta lo scoprire, che quell'oggetto o azione sia un Bene, cioè cosa atta a produrre il Piacere, e a produrlo in esso noi; e che a tal cognizione si unisca qualche speranza, o facilità di ottenerlo: che l'Anima non avrà bifogno d'altra leva o molla per muoversi e determinarsi a volere e desiderare; e con tutta tranquillità essa eleggerà; ed eleggerà anche per sola determinazione del libero Arbitrio l'una di molte cose simili, proposte a lei nel medesimo tempo. Non Contentezza, ma Scontentezza d'ordinario fuol provare, chi ha da levarsi per tempo nel freddo verno dal caldo letto per andare alla Scuola, o ad altri fuoi impieghi. Non è certo la Scontentezza, che il faccia rifolvere a levarsi, che anzi ella configlia il non forgere da quel gustoso sito. Ma è il rislesso del comandamento de Superiori, il bisogno della casa, o altro somigliante motivo, per cui l'Animo comanda al Corpo di alzarfi. Così è di mille altre azioni. Dove è la Passione, la Scontentezza è motrice. Ma la fola Ragione basta a mettere noi in moto, senza che succeda nell'interno nostro Inquietudine alcuna. E perchè non sarà bastevole spinta a far volere l'Anima, quella della Facilità, o della Speranza d'un Piacere o Vantaggio, da che la Natura ha collocato in essa una perenne generale inclinazione verso tutto ciò, che può darle contento? Ma di quelto parleremo più abbaffo.

Paffiamo ora a paefi di maggior luce con dire, che lo Spirito, of fa la Animo dell' Gomo, ha anch'efio i Piaceri e Diletti faioi particolari, non provenienti propriamente da Senfi, ma originati da riflettere ful Vero, ful Buono, e ful Bello delle cofe, la cognizione e il pofficio de quali oggetti può e fuol produtre gaudio e contento nell'Anima nostra, maggiore talvolta, e più nobile e puro. che quello che vien da i Sensi. In primo luogo il Sapere, l'Imparare, in una parola il Conoscere la Verità, regolarmente per se stesso è un Bene, perchè maggiormente dirozza, abbellisce, e perfeziona l'Intelletto nostro; e cacciandone l'Ignoranza, che entra nel numero de Mali, in qualche guifa il rende più somigliante a Dio, conoscitore d'ogni Verità, e che è la Verità stessa; e in oltre dall'Imparare il Vero possono ridondare all'Uomo moltissimi Beni e vantaggi. E quanto più era celato, o è utile il Vero, che si giugne a scoprire, tanto maggior diletto ne risente l' Anima, godendo effa di veder crefcere il patrimonio e tesoro delle sue cognizioni . che tutte possono poi tornare in suo prò. La Novità al certo è un' ingrediente di gran forza per cagionare in esso noi maraviglia e diletto; equesta entra nell'imparare ciò, che dianzi non si sapea. Concorre eziandio non di rado un'altro Piacere, prodotto anch' esso dal nostro Amor proprio, cioè di ravvisare in esso noi tanta sagacità e ingegno da penetrare, dove non arrivano gli altri o molti altri: il che fa comparire noi a noi stessi più grandi, e più stimabili, che non ci credevamo, e superiori o al resto o a molti de gli Uomini. Perciò cotanto si rallegrano i Matematici e Geometri per lo scioglimento d'un'astruso Problema, e per la scoperta di qualche altro Vero dianzi ignoto. E i Teologi, gli Storici, i Filosofi, i Critici, e tutti gli altri Letterati non fanno minor festa, allorchè dopo molto studio mettono in chiaro le vere cagioni e ragioni, non prima ben fapute, delle cole, o giungono a correggere gli errori altrui, o disciolgono difficultà mafficce, o cavano dal pozzo altre Verità recondite. e notizie vere ad altri ignote. Il perchè anche fenza nulla sapere di questi principi l' Uomo porta dalla Natura sua un'Appetito e defiderio innato di Apprendere, e Conoscere il Vero, avendo Iddio così formato l'Intelletto di questa nobil Creatura, che pascolo e oggetto fuo proprio e principale sia il distinguere il Vero dal Falso, e avendo formata la Volonta umana in tal guifa, che ami e defideri il Vero come Bene, e abborrisca il Falso qual Male. Il che non lafcia d'essere certo, tuttochè la nostra ignoranza, o la malizia. e corruzione de nostri Appetiti ci faccia talvolta abborrire il Vero, e amare il Falso. Imperocchè siccome l'Uomo non abborrisce mai il Vero in quanto è Vero, così non defidera nè ama giammai il Falfo come Falfo, ma folamente gli effetti e le conseguenze d'essi. Tanto più poi conosceremo, che di questa segreta Inclinazione è a noi Maestra la Natura, all'osservare come appena aperti gli occhi i

Fanciullini, cominciano a fisfarli ne gli oggetti con una curiosità . che non si sazia per poco; e che questa va poi sempre più crescendo col crescere dell'età, e mai non finisce nell' Uomo; perciocchè per quanto si cerchi, e si studi, restano infinite altre Verità da imparare, e tutto d'infinite ne nascono, cioè quelle de' fatti contingenti del Mondo. E non è da stupire, se tanto bramiamo di sempre più Sapere e Imparare ( al che possiamo anche dare il nome di Curiosi-14) e se sì ansiosamente corriamo dietro al Vero, perchè pel Vero stesso è fatto il nostro Intelletto. E non già pel Falso: che niuno defidera d'ingannarfi, nè d'effere ingannato, infegnandoci non men la Natura, che la Sperienza, che dal Falfo, dall'Errore, o fia dall' ingannarsi, o dall'essere ingannato, possono derivare infiniti Mali ad amendue le Sostanze, onde siamo composti. E se desideriamo talora di conoscere ciò, che è Falso, solamente lo sacciamo a fine di guardarcene, e di non effere ingannati. E se ci dilettiam delle Favole, nasce il piacere dal Maraviglioso d'esse; o dall'insegnamento in esse ascoso, o dalla somiglianza del Vero, e non già dalla lor Falfità.

Per la stessa ragione ho detto di sopra, che noi appetiamo il Bene, o fia il Buono, che è il fecondo de gli oggetti universali dell'umano Intelletto. Dell' Intelletto, dico, perchè quantunque ci venga infegnato, che il Bene sia scopo ed oggetto della Volontà, siccome il Vero dell' Intelletto, pure ha da metterfi per cofa certa, che anche la Volontà vuole il Vero, perchè esso è un Bene; ma non prima essa vuole il Vero, nè si porta al Bene e al Buono, se l' Intelletto non l'ha ravvisato per tale; che a lui tocca questo ufizio, e da esso egli può trarne sommo Piacere. Quanto al terzo oggetto universale dell'Intelletto, cioè al Bello, verso di questo ancora abbiamo una innata inclinazione, e un continuo Appetito. Per la Bellezza de' Corpi animati v'entra ancora un'Istinto naturale, amandola noi senza cercarne o saperne il perchè. Interrogato Aristotele, per qual cagione godiamo di conversare con gente di bell'aspetto, e massimamente di sesso diverso, rispose: Che questa era un' interrogazione da Cieco. Non mi metterò io a voler dare una Diffinizione d'esso Bello, perchè concepifco per difficilissimo il produrne una, che adeguatamente faccia comprendere la propria e vera Idea di tutto quello, a cui si adatta il nome di Bellezza. Nè gli antichi Filosofi, nè Giam-Batista Manso, che nel suo Trattato dell' Erocallia diffusamente maneggiò questo argomento, han detto cosa, che soddisfaccia, per quanto io ne credo. Ultimamente poi con maggiore esattezza ha trat-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XVI.

tato questo suggetto il Signore di Crousaz, insegnando, che il Bello consiste nella Varietà ridotta all' Unità. S' egli abbia assai soddisfatto all'assunto, lascerò io giudicarlo ad altri. Quello che è certo, consentono in ciò tutti i Popoli, che in infiniti oggetti o Corporali o Spirituali può trovarsi, e si truova ciò, che chiamiamo Bellezza. La grandiolità e maestà, la proporzion delle parti, un grazioso e ben' ordinato movimento, un vivace o delicato colore, e massimamente se ben compartito, la soavità e il concerto delle voci . l'effere lucente , la finezza del lavoro ( venga effa dall' Arte , ovvero dalla Natura ) la Varietà, la Novità, ed altre fimili configurazioni e qualità nelle cose Corporee cadenti sotto il senso della Vista e dell' Udito, son quelle, che combinate insieme, ora più, ora meno, danno occasione a noi di dirle Belle. Così tutto ciò, che ha del grande, del nuovo, del delicato, e mostra l'acutezza, possanza, e chiarezza dell' Ingegno altrui , con farci fentire , che ne abbiamo ancor noi la parte nostra, o che ci guida a scoprire una rara maestria, leggiadria o Virtù in altrui, e altre somiglianti doti concorrenti ne gli oggetti Intellettuali, impetrerà ad essi il titolo di Bello. Quello che è certo, la Bellezza ha da consistere nell'Ordine; e quanto più di questo Ordine hanno le cose, tanto più son Belle. Tutto poi ciò, che è Bello, è anche atto a dilettarci, perchè a noi si presenta qual Bene, o quale indizio e sopravesta di Bene, cioè di qualche pregio naturale o morale: per la qual ragione parimente il Vero, e il Buono Belli da noi son chiamati. Che se il Bello ci diletta, e reca piacere, ecco fubito forgere in esso noi un certo movimento verso cotali oggetti, cioè l'Appetito de' medesimi, o sia il desiderio di possederli, il quale si pruova picciolo o grande a misura della Speranza o facilità di giugnerne al godimento e possesso. Per lo contrario naturalmente abborriamo qualunque cosa a noi si presenta colla divisa della Bruttezza, perchè questa consiste in qualche Disordine, e questo lo riputiamo Male, o un colore del Male, o sia una mancanza di Bene. Che se pure talvolta eleggiamo ed amiamo cose Brutte e Deformi, non è che l'Appetito le procacci in quanto fon tali; ma le ricerca per qualche altra loro parte, dote, qualità, o confeguenza, onde può derivare il Bene, e prodursi in noi alcuna Felicità, Dilettazione, e Piacere. E tanto fia per ora detto di questo.

x CAPO

#### CAPO XVII.

Dell' Appetito della Stima, e della Lode.

▼ On v' ha dubbio: l'Uomo è una mirabil fattura delle mani di Dio; e tanti pregi, che in lui si adunano, il fan tosto riconoscere per la più nobile e privilegiata Creatura, che abiti sopra la Terra. Nè occorre cercare, se di questa Verità sia l'Uomo perfuafo. Niuno v' ha fra noi, che non abbia dentro di se un' eloquente Maestro, che gl'insegni a considerarsi per tale. Sia ignorante o dotto, fia di zotico o di acuto ingegno, cadauno stima se stesso assaissimo, e si figura d'avertanto merito, tanto Senno ed Ingegno, ed altre prerogative da poterne anche vendere a gli altri. E quindi nasce, che tratutti i Mestieri il più facile è quello di Consiglia. re altrui, perchè è diffusa in tutti la malattia del credersi gran teste, quantunque ci venga dicendo Messer Francesco Petrarca, che Infinita è la schiera de gli Sciocchi . E quando io parlo dell' Uomo, ognun sa che intendo anche della Donna; nè si dee chiedere, se ancor queste abbiano stima di se medesime, perchè sarebbe lo stesso che dimandare, se il Fuoco sia caldo o freddo. Nè dico io solamente, che l'Uomo stima d'ordinario se stesso come Uomo, cioè come superiore nel genere fuo all' altre Creature non ragionevoli di questo globo Terracqueo: perchè a ciò egli non penía; o peníandovi, non gli sembra gran privilegio suo quello, che è comune a tanti millio-ni di pari suoi abitanti sulla Terra. L'estimazione sua va tutta a se stesso, e al suo personale, in cui gli pare di trovar doti distinte, e pregi, e perfezioni, tanto da poter gareggiare con chichefia, e da superare ancora moltissimi. Però con ragione si suol dire: Che non c'è Asino, il quale non prezzi se stesso al pari dei Cavalli del Re . E questo naturalmente in esso noi nasce per le spinte continue dell' Amor proprio: che tutto ciò, che s'ama molto, molto ancora si stima ed apprezza.

E pur questo non basta all' Anima nostra. Da sì fatta prevenzione naturalmente poi germoglia un gagliardo desiderio d'essere ancora stimati da gli altri: il che si chiama Appetito di stima; e il bramare, che i medefimi alle occorrenze attestino con parole e con fatti l'approvazione favorevole, che danno alle doti e all' opere nostre : il che si appella Appetito di Lode. Non c'è persona tanto insensata e rozza, che questi Appetiti non senta e truovi in se stessa per un

tacito

tacito e segreto impulso della Natura: Dolce pascolo che è per tutti l'osservare, che altri fa gran conto di noi, e mostra, secondo che a noi pare, se stesso persuaso di riconoscere in noi delle rare prerogative naturali, come Ingegno, Giudizio, Memoria, Bellezza, vivacità di Spirito, prontezza d'Intendimento, agilità di Membra, e fimili altri doni portati con esso noi dall'utero materno, o acquistati collo studio, e colla fatica. Appetiamo del pari, e talvolta anche più, che ci credano Incorrotti nella Giustizia, Magnanimi, Forti, Coraggiosi, Mantenitori di parola, veri Amici, in una parola Virtuofi. E nella stessa guisa sospirano molti d'essere tenuti anche Dotti, Nobili, Ricchi. In fine musica non ci è più grata e armoniosa alle nostre orecchie, quanto l'udire i rapporti della nostra Lode; e benchè talvolta facciamo gli schivi, pure nè pur ci dispiace, chi ful volto nostro ci canta, purchè con qualche garbo, questa melodiosa canzone. Per meglio poi chiarirci, che non da altra Maestra, che dalla Natura è a noi insegnato, e in noi commosso un tale Appetito, mirinfi attentamente i Fanciullini ancor più teneri. Appena spuntano in esti i primi raggi dell'intelligenza, che all'ascoltare il suono della Lode si ringalluzziscono, e godono, provando anch'essi diletto al vedere incensate le loro azioni, e apprezzate le lor persone e coserelle; di maniera che que Genitori, che sanno ben prevalersi di questa facil monera, non rade volte comperano l'animo de Figliuoli, e gl'incamminano alle azioni virtuole, inspirando loro all'incontro orrore del Biasimo per le cattive, se pure non sono zotici, o di troppo perversa indole, è non hanno qualche contramaestro, che dia loro lezioni in tutto diverse, e più poderose. A' Cavalli forone e freno: a' Fanciulli verzogna e lode.

Vien poi per confeguenza, che all' Appetito della Stima e della Eddi altrui, tenga dierto un poliente Abbarimano al Dilprezeg el a Biafimo, ch'altri faccia di noi o delle qualità e cofe noftre, fia con parle o fia con farti; e tanto più, fe a noi fembra d'effere indebitamente tenuti in poco contro o vilipefi. Gli stelli Fanciulli (torno a ripettol) tuttochè tanto innocenti re lemplici, pure olfervate; come si rifertano a gli oltraggi e alle ingiurie, intendendo anchi effi, che quanto l'esfiere filimato da gli altri è un Bene, e perciò cofa de fidegiera le, altrettanto l'esfiere fivezzato è un Male, e perciò cofa da fuggire. È tanto più divien delicato l'Uomo in questa parte, quanto più va crefendo in età; ne in ciò via biologo di Maestro alcuno. In fatti ciò, che noi chiamiamo bana Nome, bano Carto, Ripatagire, e Silma, non è un Nome vano, nè un Idolo

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XVII.

falso, senza ragione venerato e amato da noi. Anch'esso entra nel catalogo de Beni fostanziali, e che può contribuire non poco alla nostra Felicità, cioè all'universale oggetto de i desideri umani, non già a dirittura per se stesso, ma per gli effetti suoi; da che d' ordinario utilità, comodo, e piacere può ricavare da gli altri Uomini l'Uomo, per le sue doti e Virtù molto apprezzato; e danno e dispiacere, ove egli sia per gli suoi Vizi e diferti dispregiato. Così le perle, i diamanti, ed altre pietre preziofe, per se stesse vagliono poco, da che il cristallo e varie paste artefatte possono in lor vece fervire; ma fi stimano, perchè per un consentimento de gli Uomini si può con esse ottenere molti altri comodi e beni. Quanto poi sia da prezzare questo buon Nome, ce ne avvisò già la divina Sapienza; e fra gli Autori profani basta solo ricordarsi di ciò, che lasciò scritto Publio Mimo con dire : Bene audire , alterum patrimonium eft , L'effere in buon Concetto, è un secondo Patrimonio. Nè la Lode per altro ci riesce tanto gustosa, se non perchè conferma in esso noi l'opinione, che portiamo ( talvolta con ragione, e talvolta fenza ) di aver noi de i pregi e beni, l'essere in possesso de quali si reputa Felicità, e l'efferne privo Difgrazia. E tanto più ancora dee confiderarsi preziosa la Gloria, col qual nome noi disegniamo la Stima di un Pubblico verso di qualche persona, e la Lode, data non da pochi particolari, ma dall'universale, e da chiunque conosce, ad una tale persona per qualche suo merito e pregio distinto. Possono quanto vogliono dire certuni, e viè più chi non potrà mai giugnere a conseguirla, che la Gloria è un fumo, un vento, un'ombra. La verità si è: Che l' Amor della Gloria, o sia l'inclinazion di distinguersi da gli altri, d'alzarsi, e di acquistare la Stima universale, viene dal Sapientissimo Autore della Natura, che anche di questo si serve per istimolarci alla Virtù, per farci apprendere l'Arti e le Scienze, e divorar le fatiche occorrenti, fenza le quali niun giugne alla Gloria; e nello stesso tempo per disenderci, o allontanarci dalla viltà, dalla pigrizia, e dalle operazioni malvagie. E comunque paja ad alcuni disettoso questo ardore per la Gloria; non si dee però targli perdere il coraggio, nè fereditarlo, perchè produce de buoni effetti, e porta l'Uomo ad Azioni nobili e generofe. Quand'anche il principio mancasse di perfezione (il che io non concedo ) le conseguenze ne faranno ben buone ed utili al Pubblico. Per altro Gloria non si aspetti mai da Opere viziose. E una Gloria sondata sopra Ricchezze, titoli, cariche, nascita, ec. è da chiamare ombra vana. la quale ad un fossio presto sparisce. Ma il procacciarsi con giusto

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XVII.

merito, cioè colla Virrà, una Gloria, che accompagni la propria vita, quello è piantare un' Albero atto a produre l'itutti fuffillenti e utiliffimi per la vita fieffa, toccandofi con mano, che l'univerda. Le Concetto vantaggiofo, o fia a Gloria d'un Principe, di un Generale d'Armata, di un Letterato, d'un' Uomo faggio e dabbene, di un valente e raro Artefoe, a proporzione futta floro in vita, o almen dee e può fruttar loro de i confiderabili vantaggi e piaceri, dentre o talvolta anche fuori del 'oro paefi.

Sicchè facile è a conoscere, che ancor questo Appetito va in traccia di alcuno de' Beni, onde fi forma quella Felicità, che è lo fcopo de gli umani defideri; ed effere per confeguente anche naturale in noi l'avversione al Biasimo, e a qualunque satto o parola indicante il dispregio di noi. Per questo alle Ingiurie di parole o di satti, perchè appunto con esse l'Uomo palesa il cattivo Concetto, in cui o giustamente o ingiustamente tiene l'altr' Uomo, sì forte ci risentiamo, con saltar fuori l'Ira, e lo Spirito della vendetta, se pure colla faviezza, o colla pazienza non si ripulsa il mal tempo. E buon per noi, se daddovero seguitassimo gl'impulsi della Natura, produttrice in esso noi di questo Appetito. Ce l'ha impresso ella, o fia il supremo Artesice nostro, in cuore, affinchè fossimo spinti ad operar cose degne solamente di chi è dotato di Ragione, e a seguitare il folo cammino delle Virtù. Altra via in fatti che quella della Virtù non v' ha per ottener vera Lode, e Gloria sussistente. Sono d'accordo in ciò tutti i Popoli del Mondo civile e migliore (che de' Barbari non parlo) cioè, effere destinata la comune Stima a chi opera virtuofamente, e regola la fua vita secondo le Massime de Saggi, e principalmente del Vangelo; e per lo contrario effere riferbata l'univerfale abbominazione a chi opera male, e più se si dà in preda a i Vizi. E qui convien distinguere la Gloria, che può venire dal retto operare, e dai buoni Costumi, dall'altra, che nascer può dalla Letteratura e dalle Scienze ed Arti. Diverrà taluno famolo pel fuo Sapere, e massimamente per le produzioni dell'Ingegno suo. Purchè queste sieno utili al Pubblico, purchè serva il suo Sapere al bene e comodo, o al favio regolamento della Repubblica, o almeno all'onesta dilettazione dei mortali: merita egli certo Lode, e dee godere un buon posto nell' estimazione di tutti, o almeno di tutti i Saggi. E' da dire o cieco, o ingrato, o invidioso, chi sì fatti Benefattori non distingue colla Stima da tanti oziosi ed inutili, che vivono e paffeggiano fulla Terra. E in questo ruolo io comprendo, chi è Maestro in Divinità (come pomposamente dicevano i nostri vecchi)

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP XVII.

Legista, Medico, Chirurgo, Filosofo naturale, Matematico, ot versato in altre Scienze ed Arti minori. Ciascuno a proporzione del fino Sapere, forze, e professione può meritare encomi, e tramanda-re anche a i posteri il Nome suo. Ma resta da chiedere, se con tanto Sapere abbiano questi tali imparato ancora, e professino coll'opere la Sapienza, cioè l'amore e la pratica delle Virtù Morali, e la rettitudine nelle loro azioni e costumi. Qualora per disavventura mancasse lor questo pregio, che è il primario ed essenziale dell'Uomo, non fe l'abbiano a male, fe faran chiamati Ignoranti. Tanto Sapere, e non faper vivere da Uomo, non merita forfe il titolo di balordaggine manifesta? La vera Lode di una Creatura ragionevole è quella di operar fecondo la Ragione. Possono gli altri studi essere omamento dell' Uomo; ma questo è a lui necessario. Dirò di più: fcompagnata la Letteratura dalla Sapienza, e dalla Virtù, può anche cangiarsi in uno strumento d'infamia, e del comune Biasimo. Perciocchè (e non ho ferupolo a dirlo) un Legista senza Timore di Dio, un Medico, e peggio un Teologo di Volonta perversa e guafta, un Conquistatore, o Capitano d'armata fenza coscienza, e così a proporzione l'altre professioni, possono di leggieri divenir pesti del Mondo. Si faran forse nominare, ma più per le loro iniquità, che pel Sapere, e per le loro vittorie. Intanto gran tradimentoche commette contra Dio, contro la Repubblica, e contro se steffo, chiunque dotato di felice Ingegno, e adorno di Scienze, tutto fa servire ad appagare le fue malnate Cupidigie e Passioni.

Per altro il Saggio, che tende alla perfezione, non defidera, non ispera Lodi da gli Uomini pel suo retto operare, nè per qualunque cola, anche più strepitosa, ch'ei faccia in prò del Pubblico. Anzi, se può, la sugge, non meno di quel che saccia vari altri Beni, tuttochè leciti, per maggior ficurezza, o più facile acquisto della Virtù; e se pur vengono queste Lodi, egli di buon cuorericonosce, che la Gloria delle buone azioni dell' Uomo dee darsi a Dio, e non all' Uomo . Saggio ancora , ma di un grado inferiore , è chi non cerca Lode delle oneste opere fue : pure s'essa naturalmente tien dietro all' opere stesse, non l'ha discara, e onestamente se ne compiace a Gli atti virtuosi del Cristiano, se son fatti per piacere a gli Uomi+ ni , possono aspertarne la ricompensa da gli Uomini, ma non la debbono già da Dio; però chi da lui ne defidera il premio, per piacere a lui unicamente dee operare. Così la Sapienza stessa a noi insegnò; e convien bene avvertirlo, affinche quelto furbo terreno defiderio non faccheggi quel merito, che i Buoni vorrebbono prepararfi verso Dio. Ora io prescindendo dalle Massime sante del Vangelo, considero dui la Lode e la Gloria unicamenre qual Bene temporale, che non è illecito il defiderare, e non è Peccato alcuno il confeguire, se pure non si desidera qual fine, ma sì bene qual giusto premio e testimonio della Virtù. Anzi siccome l'Appetito onesto della Roba, cioè di un' altro Bene temporale, non è punto da collocar fra i Vizi, e può anche divenire Virtù, e Virtù grata all' Altissimo, pel buon fine, che si propone, e pel buon' uso, che se ne sa: così potrebbe la Lode convertirsi in Virtù. Ed è allora, che l'Uomo brama, che sieno lodate le belle Opere, affinchè gli altri s'invoglino di fare altrettanto, e di giovare alla Repubblica, e di lasciare vivi esempli di Virtù o d'Ingegno per gli posteri. Comunque sia, mettiamo pure per Virtù solamente Civile, come sono alcun'altre, l'operar cose o Virtuose, o Ingegnose, per voglia e speranza di Gloria fra gli Uomini; e dichiamo, che questa Gloria e Lode non s'alza sopra la sfera de Beni temporali leciti: nulladimeno farà fempre da confessare, che degni di buon posto nella Repubblica son tutti coloro, che fanno opere Lodevoli, e utili al Pubblico; e che effendo la Stima, il Credito, e la Lode per chi vive non un chimerico, ma un sostantial Bene, perchè ordinariamente produttivo d'altri Beni; sarà perciò prudenza, farà buon configlio nella Società Politica, il bramare, e l'ingegnarsi di conseguir questo Bene. E piacesse a Dio, che in vece di abbondar tanti e tanti, i quali si comperano a danari contanti il Biafimo, e scialacquano il buon Nome e la Riputazione propria, e talvolta delle Famiglie, a forza d'opere viziole, abbondafiero nella Repubblica gli amatori e gelosi della vera Gloria, e delle giuste Lodi. Al merito di questi tali la Greca e la Romana prudenza ne gli antichi Secoli compartiva Trionfi , Ovazioni , Corone , Statue , Iscrizioni, ed altri premi, ben conoscendo, di quanto interesse al Pubblico fosse l'animare e incoraggire l'Uomo alla carriera delle Virtù col premio della Lode e della Gloria. Altrettanto ha fatto, e sa la Chiesa santa, ma in maniera più lodevole e sicura, compartendo a gli Eroi delle Virtà Cristiane sublimi e immortali onori, solamente nondimeno dopo la morte, cioè in quel tempo, in cui questo incenso non può più divenir tentazione alla loro Umiltà, e solamente può servire di stimolo alle Virtù per chi dopo loro è destinato a vivere fulla Terra.

CAPO

## CAPO XVIII.

Dell' Appetito della Roba.

Inalmente un' Appetito potentissimo e comune dell' Uomo, si è quello della Roba. Avendo a noi tutti la Natura dato uno inalterabil' Appetito della Conservazione di noi stessi, noi non potremmo ottener quello fine, ove ci mancassero i mezzi : cioè, presto verrebbe meno la Vita e l'Individuo nostro, se ci venissero meno cibo e bevanda per sostentamento del Corpo; e vesti per disenderci da i rigori micidiali del freddo; e Case, o altri ricoveri per salvarci dalle fiere, dalle pioggie, dalle gragnuole, e da simili altri insulti, ed anche dalle infidie de gli altri Uomini. Perciò da questo primo Appetito ne nasce naturalmente l'altro di possedere tutti quegli strumenti e mezzi, de quali abbisogna la disesa e conservazione del nostro Essere. Nè finisce qui: che ben poco a questo si richiederebbe. Ha posto in noi la Natura l'universale gagliardissimo Appetito della nostra Felicità, che è un Desiderio abbracciante infiniti altri Desideri, al quale, finchè stiamo sulla Terra, manca e mancherà fempre qualche cofa, anche dopo averne ottenuto moltissime, facendoci la sperienza conoscere, che questo non dice mai basta; e certo nol dirà, finchè non arriviamo a quel paese di piena Beatitudine, che la clemenza e liberalità di Dio ci sa sperare e promette nel folo Regno del fuo Amore nell'altra vita. Questa general voglia d'effere Felice non sa contentarsi di quel solo, che è atto a coniervarci in vita: che anche i miseri, gl'infermi, e gli sbattuti dalle tribulazioni, vivono, e si conservano; ma non perciò sono, o non si credon Felici. Perciò quanto un tal desso ci muove a suggir tutti i Mali, altrettanto ci va incitando a volere il possesso di tutti i Beni, e Piaceri possibili. Poco sono per lui le contentezze mediocri: cerca ancora le Delizie, e non rifina mai di chiedere ciò, che fembra all' Intelletto nostro capace di produrre in esso noi ora pochi , ed ora molti gradi di questa Beatitudine. Ciò posto, per poco che un' Uomo cominci a conoscere l'andamento del Mondo, egli scorge, che l'effere Ricco, cioè il posseder molta Roba, potrebbe esiere, un efficace mezzo per ottenere ancora tutti i Beni e Piaceri, che può fomministrar questo Mondo: e però va continuamente e ansiofamente sospirandone il possesso, perchè s'avvisa, d'avere con ciò in pugno la chiave della tanto bramata Felicità.

169

Ora di tre sorte è la Roba. La prima principalmente viene dalla Natura; la seconda principalmente dalle Arti umane; la terza da una concorde determinazione degli Uomini . Nella prima fon compresi i campi sertili, gli alberi fruttiseri, le greggie, ed altri assaisfimi oggetti, ciascuno de quali col concorso dell'industria dell'Uomo può somministrar cose necessarie, o utili, o dilettevoli all' Uomo, cioè fornirgli cibo, bevanda, medicina, vesti, ricovero, e Delizie ancora. Entrano nell'altra le manifatture e tutte le ingegnose produzioni dello studio e della satica umana, che servono all'ornamento, al comodo, e al piacere de' viventi. Finalmente la terza è costituita dal Danaro, o sia dalla moneta, essendosi accordati gli Uomini a dare un valore all'Oro, e all'Argento, che niun di loro ha in se stesso, perchè non atto per sua natura a rendere Felice la vita nostra. Hanno, dico, voluto gli Uomini d'accordo, che questi Metalli, come cose durevoli, e facili a conservare, e trasportare, vagliano quanto le altre due specie di Roba, in guisa che l'Oro è pane, l'Oro è veste, l'Oro è d'ordinario tutto, o quasi tutto ciò, che la Natura e l'Arte può contribuire al nutrimento, al comodo, e a i piaceri dell' Uomo. Quanto poi queste tre specie di Roba possano servire di strumento non solo al sostentamento dell' Uomo, ma anche a procurargli gran copia d'altri Beni e Piaceri, non ci vuol molto ad intenderlo. L'imparano in breve anche i teneri Fanciulli, nel cuor de quali fi mira il defiderio di avere, ed anche lo studio del ritenere. Poi questo si va sempre più aumentando, quanto più nella scuola del Mondo si va l'Uomo inoltrando colla cognizion de bisogni, e col discernere le varie vie de i Comodi e de i Piacerio veri o sognati. perchè a tutti s'immagina che possa condurre l'abbondare di Roba.

Cowien dunque figurafi, altro non effere il Mondo, se non una continua Fiera, dove gan patre de Mortali, per non dire tutta, an fiofamente si studia, e si lambicca il cervello per fare Roba, o per accrescral, o almeno per conservaria già fatta. A noi sembra, che i solo Artigiano o Mercatante quel sia, che corre diserva al Danaro e alla Roba. Non è diverso il viaggio, che fa il Medico, il Legina, il Nocchierro, il Guerriero, e tanti, che per questio sine assipirano alle Dignità anche maggiori e massime. Le ve certo non sono le stesse, ma della diserva di matteria di un conserva della Gloria, e del Comandare: e allora tanto più diviene intenso e focoso il desderio. Ma se i Comandi non fruttasse roba di viviene intenso e focoso il desderio. Ma se i Comandi non fruttasse roba se per per por la concorrenti. Dalla brama e forenza del Guadagno vegono imag-

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XVIII.

170

siori impulsi. Imperocchè chi ha Roba, ordinariamente ancora, se vuole, ha Comando. Ora come acuto fia lo sprone di questo Appetito, tutto di lo miriamo in offervare le incredibili continuate fatiche e vigilie de gli uomini, e quanto tolleri e digerisca, chi vuol pure arricchirsi. Ne io son qui per riprovar somigliante Appetito. Viene dalla Natura, e però in se stesso non può esser vizioso. Ha di più un bel passaporto ancora dalle Leggi, che scesero dal Cielo. E in fatti non è Vizio alcuno il far della Roba, o l'aumentarla; anzi può divenire una Virtit Civile, Sarebbe in fatti da defiderare in ogni saggia Repubblica, che abbondasse ne' Cittadini l'industria per accrescere la Ricchezza propria, perciocchè l'opulenza de' privati è opulenza ancora del Pubblico; che gareggiaffero i Padroni e i Contadini nell'amore e cura dell' Agricultura; che molti s'applicaffero alla Mercatura; che si coltivassero con emulazione l' Arti giàintrodotte, e se n' introducessero delle nuove, assinchè in esse trovasse il Povero sostentamento ed escreizio, e insieme profitto il giàbenestante; che si mettesse la briglia al Lusso, e ad altre voragini delle fostanze sì dell'alto, come del basso Popolo, ende nascono tanti sconcerti ne' Nobili poveri, e ne' pezzenti plebei. Segno è d'una Repubblica ricca di Senno l'effere Ricca anche di Roba. E qui per lasciar altre riflessioni, noi miriamo la stravaganza di tre specie da persone. Le prime al pari di chichesia s'augurano della Roba, e pefono antioli; ma fenza voler muovere un paffo innanzi all'altro per procacciarfela. Aspettano forse, che Giove con ispontanea liberalità gliela faccia cader dalle nuvole in cafa. Scioperati , nemici delle fatiche, e dati al bel tempo e all'ozio, o faticano fol tanto che basti per vivere quella giornata; o tutte le loro speranze ripongono nelle rendite delle lor terre, che anche selicemente correndo, appena bastano al mantenimento della propria Famiglia. Truovansi delle popolazioni, nelle quali non si ristrigne a pochi questa beata pigrizia. La seconda schiera è di coloro, che dato un calcio alla Roba, per nobili superiori motivi volontariamente abbracciano la Povertà, a fin d'effere più spediti alla conquista di que' Tesori , ne'quali nonhan giurisdizione i ladri, e che dureranno per sempre; ma dopo sì generofo facrifizio e proponimento fi lasciano insensibilmente rapire al defiderio delle Ricchezze, e queste non men de i Secolari vannoper varie vie diligentemente cercando e ammaffando. La terza ( ed è la più numerola e triviale) consiste in questi altri, che quantunque consessino di seatirsi in cuore un' inquieto Appetito di Roba pure fan tutto per gittar via e non volere quella ancora, che hanno . Apriranno cent' occhi , perchè la casa non sia loro svaligiata da i Ladri; nè s'accorgono che v' ha de gli altri Ladri, amati da loro stessi, che mettono a sacco i loro scrigni, che spazzano i loro granai, e si portano via anche i loro stabili, e il patrimonio lasciato da i loro Maggiori. Mancano forse al Mondo maniere di trarre il sangue dalle borse de poveri mortali? Abbondano più tosto, ed alcune d'esse sono violente, ed altre dolci. Quanto alle prime, non s' avrà forse maniera per ischivarle; e il soggiacervi è disgrazia, non colpa. Ma per conto delle seconde, non v'ha che gl'incauti ed imprudenti, che ad occhi aperti si lasciano spogliare da questi cari mafoadieri. E tali fono in fatti il Luffo, la Cucina troppo fumante, il Giuoco, le Bettole, la sfrenata Luffuria, ed altri Vizj, che pur troppo danno il sacco alle case, con tirarsi dietro non le sole miserie della Povertà, ma eziandio altri deformi e vituperofi Vizj. Si riderebbono alcuni di chi gridasse: al Ladro, al Ladro; badate, che l'avete in cafa. Ma allora solamente se n'accorgono essi, quando non resta più tempo da rimediarvi. Del buon' uso ed abuso di questo Appetito torneremo più di fotto a parlare.

## CAPO XIX.

Della Battaglia, e de gli effetti de gli umani Appetiti.

I affaiffimi altri Appetiti dell' Uomo potrebbe ora parlarfi, perchè la loro schiatta e diramazione è straordinariamente grande, benchè tutti quanti fi possono ridurre a quel solo primario, cioè al nostro Amor proprio, o sia al desiderio della nostra Felicità. Ma dopo aver qui schierato i principali fra ess, lafcerò, che ognun da per se stello ne ravvisi tant'altri men generali o più minuti, nella considerazione e pratica del Mondo presente, il quale non è punto diverso dal Mondo di due o tre mila anni sono per conto de gli Appetiti umani. Alcuni mettono fra i generali desideri dell' Uomo quello della Perfezione. Sarebbe ben da desiderare, che ciò fosse vero; ma la sperienza grida troppo in contrario. Quello che importa ora di ben'avvertire, si è, che già fenza accorgercene siam penetrati nell'interno dell'Anima nostra, e cominciamo a scoprire i fonti, da'quali escono le nostre buone o cattive Azioni, e i postri contenti o scontenti, cioè i diversi nostri Appetiti. Questi, se ben regolati, ci guidano al Bene, all'opere lodevoli, alla Felicità; se mal regolati, ci trasportano al Male, alle operazioni malva-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIX.

ge, alla Miferia. E flanno fempre in moro questi nostri Appetti e Desideri, na quietano mai, anzi per lo più aggionano dentro di noi inquietudini, bartaglie, molestie, e (contentezze anche massime, qualora non veggiamo adempuine toi che bramiamo, corrucciandoci noi con esso noi, e con gli altri, al vederci impedito, o disferito, o tolto quel Bene, o vero, o a paparente, onde l'Anima nostra, cioè qualche porzione di Felicità. Di maniera che siamo ben suggetti a due carnesci fieri dell'umana Natura, cioè al Dolore, e al Bissogno, divenendo i più sordinari tormetatori nostri, o almeno rubatori del la nostra quiete e selicità altri que medessimi Appetiti e Desideri, che la Natura ci ha dato per faci arrivare a questa Felicità. Ecco il pri-

mo disgustoso effetto de nostri Appetiti.

171

Un'altro più pernicioso ne succede appresso, ed è quello di farci cadere in azioni sconvenevoli alla nobiltà dell'essere nostro, spiacevoli a Dio, e riprovate da tutti i Saggi, con succedere, che in vece di rendere noi felici, infelici ne facciano; e non in quelta vita fola, ma anche nell'altra. La Volontà nostra da per se stessa è una Potenza, inclinata sì e fpinta per naturale impulso a non volere altro che il Bene e il Piacere; ma che per se stessa non sa, nè conosce dove alberghi il Bene, e qual cosa generi il Piacere; e però ella ha bisogno de gli occhi d'un'altra Potenza, cioè d'impararlo dall' Intelletto, condottiere a lei dato dal fovrano Artefice per ifcortarla, affinchè non falli nelle sue elezioni. Se l'Intelletto nostro per avventura s'inganna, credendo Vero ciò che è Falfo, o Bene ciò che è Male: anche la Volontà, seguendo la guida, che travia, eleggerà ed abbraccierà il Falso e il Male; e con ciò verrà ad unirsi seco nell'Errore, il quale nelle azioni Morali può essere ora di lieve, ora di sommo pregiudizio e danno all' Anima, perchè opposto al conseguimento della sua Felicità. Ora gli Appetiti, che son figliuoli della Volontà, o pur sono la Volontà stessa, qualora non si lasciano regolar dalla Ragione, cioè non consultano sedelmente e posatamente i lumi, che può dare l'Intelletto seriamente raziocinante, finora descritti, e i tant'altri da me tralasciati; son quelli, che fan traviare l'Intelletto stesso, e metrono in tal moto e soga l'Anima, che la strascinano sovente quai forsennati a volere ciò, che sembra a noi Bene, ma che in fatti non è se non Male. Per se stessi son lodevoli, e conformi alla nostra Natura gli Appetiti universali finquì da noi offervati. Però i nostri falli procedono calla funfigliata elezion de particolari, cioè de i mezzi per appagar questi Appetiti, perchè non confultiamo in quello, come converrebbe, le Maffime del Vangelo e de i Saggi, o le fprezziamo; e per conseguente in vece di Beni fi mietono Mali, in vece di Lode fi raccoglie Biafimo, e per pochi mefchini e brevi Piaceri ci comperiamo Difpiaceri e Dolori fommi, e talvolta eterni.

Oltre poi al potere questi Appetiti, ove non sieno ben regolati. condurre ogni privata persona non già a quel fine, ove tutti tendiamo, cioè a procurare la nostra Felicità, ma sì bene tutto all'opposto; sono essi anche cagione d'infiniti altri Mali, onde è turbata tutto di la Società e Repubblica umana. Ognun di noi ha la fua parte e miniera de gli Appetiti; ognun di noi animato dall' Amor proprio cerca dapertutto, e in tutti i tempi, Roba, Piaceri e Contenti, quanti può mai, o Corporali o Intellettuali, o per diritto. o per traverso. Nè forse ci è alcuno fra noi, che non sacesse volentieri da Monarca, se potesse, per non dire anche da Dio: e vorremmo, che tutto il resto de gli Uomini s'inchinasse a noi, e che tutti ci rendesfero tributo, e cadauno contribuisse al nostro Piacere, e alla nostra foddisfazione, quanto ha, quanto pensa, quanto opera. Ora que medefimi Appetiti, che proviamo in noi stessi, anche in loro stessi li pruovano gli altri. Ma se è così, per necessità ne dee feguire, che gli Appetiti dell'un' Uomo combattano con quelli dell'altro, anzi de gli altri, defiderando ciascuno appagati i suoi proprj: cofa che non può farfi fenza opporfi a gli altrui, togliendo loro, o minacciando di torre ciò, che anch' essi vanno desiderando e procacciando per se stessi; o pure con trovar mille inciampi e oppofitori, e occupatori del Bene, che noi pure brameremmo che fosse nostro. Per l'Aria, di cui ognuno suol'averne quanto egli brama. non si fa guerra. Ma per tant'altre cose, le quali se son possedute da uno, non possono essere in potere d'un altro, facile è il sar guerra, e in effetto tutto giorno fi fa. Noi vorremmo comandare; e il comando piace anche a gli altri. A noi sarebbe caro il possesso di molta Roba, e dietro a questa medesima Roba corrono anche i defideri di tant'altri. Da noi fi brama, che gli altri s'accordino a giudicare, a credere, a volere quel folo, che pare a noi, e un ugual brama nudriscono gli altri, che noi ci accordiamo con loro. Sicchè da questo concorso di tante diverse teste, e di tanti Appetiti, tutti l'uno all'altro contrari, e spesso contrari perchè simili, cioè perchè tendono al medefimo fine nell'elezione di cofa particolare, che non può essere posseduta da molti, non che da tutti; nascono gl'infiniti difordini, guerre, risse, e dissensioni, alle quali son suggetti non

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIX.

meno i privati, che i Principi e i Regni, le Università, e le Fazmiglie; e tanti altri difordini di ammazzamenti, ladronecci, o palesi o coperti, di tante ingiustizie, superchierie, usure, frodi, e inganni, e di tutta l'altra gran torma de Mali, che malmenano o

opprimono la pubblica o la privata tranquillità.

Ora qui fi vuol offervare, che tre fono i principali più pratici e universali Appetiti, che sconvolgono l'Uomo e la Repubblica de gli Uomini, e sempre li terranno in siera tempesta. Do io la preminenza, ficcome ho detto altrove, all' Appetito della Superiorità, o fia del Comandare, che fuol'appellarsi Ambizione; imperocchè da questo vento si producono i più terribili e gravi turbini, che in ogni tempo ha provato e proverà il genere umano. Di qui hanno presa origine i Tiranni e gli usurpatori dell'altrui Libertà, di qui le Guerre esterminatrici dell'amico e del nemico paese; di qui tante iniquità per falire a i posti e alle dignità, e mantenervisi; di qui le dissensioni in tante Comunità: per nulla dire d'altri mille sconcerti e rovine delle Persone e Case private. Ora ch'io scrivo, una misera pruova ne sa l'Europa tutta, e non ne va esente l'Africa e l' Afia. Il fecondo de più nocivi ed univerfali Appetiti fi è quello de i Piaceri del Corpo, che abbracciano spezialmente il Mangiare, il Bere, e la Lussuria. Possono ridondare ancora di qui de i danni e difordini innumerabili in pregiudizio dell'umana Società, ma gli ordinari mali effetti di questo Appetito vanno a finire contra de particolari, cioè contra que foli, che l'hanno gagliardamente in cuore, nè fanno frenarlo. Se di questi malanni scarseggi il Mondo nostro oggidì, starei a vedere, che se ne ricercassero le pruove da me . Il terzo finalmente perniciofissimo e universale Appetito è quel della Roba, ministro e servo per lo più de i due antecedenti, mentre d'ordinario non per altro si appetisce tanto sconciamente di raunar Roba, e di crescere in Ricchezze, se non per avere onde più comandare o fopraftare a gli altri, e per procurare al fuo Corpo comodi e Piaceri più numeroli, più squisiti, più durevoli. Quante ingiustizie, frodi, e malanni scaturiscano di qua, non occorre ricordarlo. Ricorderò bensì, che i Santi Institutori della Vita Monastica, e de gli altri Ordini Religiosi, spezialmente ebbero l'occhio a questi tre sì poderosi e familiari Appetiti dell' Uomo, che tanti sconcerti inducono ne gli animi de privati. e del Mondo tutto. Però, studiosi della vera Filosofia, posero loro un grande argine coll' efigere da i loro discepoli e seguaci i tre Voti di Povertà, Castità, e Ubbidienza. Questo su un mettere la falce

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XIX.

falce alla radice dell'umana Concupificenza, madre di tutti i Vizi, Gran Filosfoò, gran Saggio, e bacto è, chi puntualiente refeguife tai Voti, perciocche vinti, cioè ben regolati quefli tre Appetiti Capotonio, icro pofici è facie il metterti fotto i piedi, o fai il ben overnare la famiglia baffa de gli altri Appetiti, e arrivare con ciò al potto della Santie.

Allorchè nondimeno parlo io, ed altri forse maggiormente che io parlano in discredito de gli Appetiti umani, e spezialmente di que' tre, che ho testè accennato, sempre convien ricordarsi, che gli Appetiti univerfali, descritti finquì, non son già in se stessi cattivi. essendochè provengono dalla Natura, e per conseguente Autore d' essi si può dire lo stesso Autor della Natura. In tanto degenerano essi in male, e diventano viziosi, in quanto o vanno all' eccesso, o non vogliono lasciarsi regolare dalle Leggi del medesimo Dio, della Ragione, e delle umane Società. Non è movimento per se stesso viziofo nell' Uomo il defiderar' Onori, gradi fublimi, e una buona situazione per comandare ad altri; nè per se stessa è cattiva l' Ambizione, presa per solo Desiderio di posti onorevoli e di comando. Purchè fia discreto questo Appetito; purchè suggetto alla Ragione; purchè con mezzi leciti, e massimamente col Merito, s'ingegni un' Uomo di salire in alto: non solo non è biasimevole in esso lui, ma può essere molto lodevole, non che comportabile una sì fatta cupidità e premura in lui. Chi talvolta cotanto declama contra di quefla naturale inclinazione dell' Uomo, non s'accorge, che se questa interna veduta e spinta mancasse nell' Uomo, gli mancherebbe eziandio quello sprone, che sa durar tante satiche per divenir dotto, per rendersi abile, cioè per procurare a se stesso quegli onesti mezzi, che conducono poi alla beata meta de posti luminosi e lucrosi. Se un tale Appetito nella via dello Spirito non è fecondo la perfezione, non lascia per questo d'essere onesto, ed utile alle Repubbliche, anzi da desiderare, che moltissimi per desiderio d'Onori si dieno a gli studi delle Scienze, e sudino con pazienza ne noviziati delle satiche, appunto per rendersi degni de medesimi Onori. E ciò che dico di questo Appetito, lo dico parimente di quel della Lode e della Gloria, siccome ancora di quel della Roba, che non sono in se stessi da riprovare, benchè paja che taluno contra d'essi alle volte schiamazzi. I Santi e i Saggi solamente condannano gli eccessi di questi Appetiti, e le vie viziole per appagarli. A sì fatte potenti molle noi dobbiamo le Scienze, le bell'Arti, i saggi Ministri, gli accorti e coraggiosi Capitani, gl'industriosi Mercatanti, e tante altre genzchie d'uomini, che governano, difendono, illuftrano, articulificono le Repubbliche: perché danque alla rinfuña dir tanto male di quefli Appetiti, fenza de quali che farebbe mai la Società de gli Uomini i I lime la noffro è, che non fi tengono in freno forni glianti Appetiti, e che tanto il fatici taraforara l'Uomo da efli; che dimentica fin Dio, e non potendo vederli foddisfatti, fe ne affanna e-cruccia fenza fine. Ma perciocchè da gli Appetiti festurificono le Paffioni dell'Uomo, le quali altro non fono che movimenti dell'Anima, prodotti dalla fipitat or di queflo, or di quello Appetitio: perciò paffamo ad accennare in breve ciò, che fignifichiamo con queflo nome.

# CAPOXX.

Delle Paffioni dell'Uomo.

Uanto s'è finquì detto intorno a i principali Appetiti dell' Uomo, e massimamente a quelli di volere ed amare il Bene, di fuggire ed odiare il Male, Appetiti costanti, e sì intrinseci alla Natura dell' Uomo, che senza d'essi non si può essere; ci apre la strada ad intendere l'origine delle nostre Passioni provenienti da essi Appetiti: materia di somma importanza per la cognizione di noi stessi, e per la direzione delle nostre Azioni Morali. Allorche all' Anima nostra si presenta davanti per la via de' Sensi, o si risveglia nella Fantasia l'Immagine o Idea di qualche oggetto, creduto dall'Intelletto capace di produrre in esso noi Piacere e contento : detto fatto si forma dentro di noi un Movimento per lo più dilettevole, allegro, e grato; perciocchè incontanente la Volontà tende per la spinta di alcuno de suoi Appetiti verso quel piacente e amico oggetto, che le vien rappresentato dalla Potenza Intellettiva, come cosa desiderabile e giovevole a noi. Se per lo contrario all'Anima nostra si affaccia col mezzo della rissessione, o della sensazione, un'oggetto fotto sembianza di Male, che abbia che fare con esso noi : eccoti forgere dentro di noi un Movimento tutto contrario per fuggirlo e rigettarlo, con armarsi, per così dire, l'Anima nostra a fine di cacciare o di tener lontano questo nemico. Tali Movimenti, fra'quali va bene spesso, per non dire continuamente, ondeggiando l'Animo umano, noi fiam foliti a chiamarli Affetti e Paffioni dell' Uomo. Affetti, non già per fignificare Amori (nel qual fenfo talvolta noi prendiamo questo vocabolo) ma per sare intendere la Di-(polizione

sposizione e agitazione o dolce o molesta, in cui allora si truova l'Anima nostra verso o contro qualche oggetto a lei rappresentato, o sia l'essere ella affetta, mossa, e modificata in una o in un'altra maniera, per cagione d'esso oggetto proposto alla nostra mente e considerazione. Passioni medesimamente li chiamiamo, perchè l' Anima patifice allora, cioè riceve qualche impulso dall'oggetto, che a lei si affaccia, e che la muove a dilettarsi, o dolersi. Furono anche simili movimenti chiamati Perturbazioni dell' Animo, perch' essi per lo più agitano l' Animo, turbandogli non solamente la sua quiete, ma quel che è peggio, turbando e confondendo bene spesso la Ragione e il Giudizio stesso a i poco guardinghi, e conducendo l'Uomo ad azioni ridicole, indecenti, e affatto indegne della fua nobil condizione. Ma essendo che non si può dire, che ogni Passione perturbi l'Animo nostro, però sembra un sì fatto nome troppo ristretto, e non atto a pienamente esprimere l'Idea, che noi abbiamo de gli umani Affetti. Forse che il più adeguato lor nome è quello di Commozioni dell' Animo, e quello ancora d' Affetti. Ma io non mi farò scrupolo di valermi anche de gli altri nomi, che in fine significano una medefima cofa.

Ora ognuno può esfere testimonio a se stesso, ch'egli pruova nell' interno fuo di quando in quando fimili Commozioni d'Animo, ora dispiacevoli e mal vedute, ora dilettevoli e volentieri da noi abbracciate; ora corte, ora di lunga durata; ora accorgendosi, che danno pena o piacere, ed ora nò, essendo esse talora gagliarde, e mettendo in grande agitazione l'Anima tutta, e talora sì leggieri, che non vi facciamo avvertenza alcuna. E che diffi io dell' Anima fola? Allorchè si sveglia gran movimento nel palagio, dove sta l'Anima, naturalmente passa ancora nel Corpo l'agitazione stessa, se la Volontà con affoluto comando e con accortezza non ne chiude il passaggio, di modo che si scuopre sensibilmente al di fuori il tumulto o gustoso o disgustoso, che è di dentro, comunicando la Fantasia coll'irradiazione de gli Spiriti al Cuore, a gli Occhi, al Volto, e al resto delle membra, il segreto sintoma dell' Anima. Noi ne gli occhi de gli Innamorati, qualora eglino fi guatano insieme, leggiamo facilmente il loro affetto; e talvolta ancora quegli occhi confessano più di quello, che l' Anima vorrebbe che fosse saputo. Così pure sa il Timore, la Gioja, la Malinconia con altre fimili Passioni. Proprio in oltre d'alcuni di questi Movimenti si è il mettere in moto il Sangue, di modo che egli corra frettoloso al Cuore, quasi per soccorso a quel primario viscero della vita, abbandonando con ciò in qual-

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XX.

cie maniera il volto, e lafciandolo finotro: come accade nel Timere. Altre volte per cagione di un diverlo Meltro, dal Cuore alla circonferenza del Corpo, e mallimamente al volto, fi trafporta con empito il Sangue, e colà fi afolia, quali che l'Anima voglia ufcir fiuri a ributtare un qualche nimico male, che viene ad affalirla: come fieccede nella Collera, e nella Vergogna, la quale è una recie di Collera contra di noi, o contra d'altri. Ma io non mi fermeto punto ad amoverate, e molto meno a disgener una per una trato punto ad amoverate, e molto meno a disgener una per una traton durerà fittica il Lettore a trovarne i vivi e minuti nitratti ne Libri de Filofofa, e fepezialmente der modemi, e fogra tutto nell'opera tanto accreditata de'Caratteri della Pafpasi fatta dal Signor della
Chambre.

A me basterà ora di dire, che dall'un canto noi forse non abbiame tanti nomi, quante fon le Passioni, o sia tutte le Commozioni dell' Animo umano. Dall'altro noi con più nomi fignifichiamo alle volte una fola di queste agitazioni, e moltiplichiamo indarno le Passioni medesime; anzi alcune d'esse più tosto son da riporre nel ruolo de gli Appetiti, che delle Passioni, delle quali ora parliamo. Fra esse le più riguardevoli e primarie son credute il Piacere, il Dolore, dalle quali poi si diramano l' Amore, il Desiderio, l' Odio, l' Avverfione, la Speranza, la Fidanza, l' Ardire, la Collera, la Triflezza, la Gioja, l'Invidia, l' Emulazione, l' Indignazione, la Misericordia, la Gelosia, la Vergogna, il Timore, lo Stapore, o sia l' Ammirazione, il Pentimento, la Viltà di Spirito, ed altre, che s'incontrano ne Libri, e nel quotidiano ragionare de gli Uomini, alcune delle quali altro poi non sono che il difetto o l'eccesso o maggiore o minore d' una Passione maestra, e però sempre viziose. Di alcune altre non fi saprebbe addurre una giusta precisione, per cui si distinguano l'una dall'altra, come l'Odio, l'Avversione, l'Abborrimento, o pure il Timore, e la Paura; ovvero la Triflezza, e la Malinconia, e simili, perciocchè ogni Lingua suol'usare più nomi o sia Sinonimi, a indicare una medefima cofa o Passione. Per esempio la Gioja, l' Alle. grezza, il Gaudio, e altri sì fatti nomi, non pare, che ci fomministrino Idee di Movimenti diversi tra loro; se non che talora tai nomi fignificano il più o il meno d'una stessa cosa. E per questo, contuttochè la parola Desiderio si usi e si possa usare per indicare un'atto della Volontà diverso dal Volere, pure me ne son'io liberamente fervito di fopra per fignificare l'atto stesso del Volere; che in fine ben vero è, che il Desiderio si distingue dalla Volonta, in quanto quello

quello esprime l'Atto, e l'altra parola esprime la Potenza; ma confiderando l'uno e l'altro per atti della Volontà, non paffa tal divario fra Desiderare e Volere, che l'uno non si possa prendere per l'altro: anzi comunemente noi diciamo per fignificare lo stesso, lo Desidero, ed io Vorrei. Il sottilissimo Locke Inglese nel suo Trattato dell'Intendimento Umano, per far'intendere la diversità di queste due nozioni, reca l'esempio di chi non può esentarsi dal parlare per un' Amico ad altra persona, acciocche succeda un'affare, ch' egli pure nel medefimo tempo defidera che non succeda. Adunque ne inferisce egli, altra cosa essere il Defiderio, altra la Volontà, Ma io non oserei chiamare diritta e soda questa conseguenza. Perciocchè non è già, che costui desideri, e non desideri nello stesso tempo la medefima cofa, perchè ne seguirebbe un contradittorio: il che è impossibile. Ma egli vuole o desidera di servire all'Amico con parlare; e vuole o desidera nello stesso tempo, che non succeda quell'assare, di cui parla. Questi son due atti diversi di Volontà, che egualmente si possono chiamare Desiderj o Volizioni, perchè riguardano due differenti oggetti o fini . Oltre di che possono darsi due ragioni opposte nella mente nostra per volere e bramare, e non volere nè bramare uno stesso oggetto; ma eleggendo noi l'uno de partiti, quel Desiderio prevale all'altro, e ci sa discendere all'azione. Così chi è in pericolo di naufragio, vorrebbe e non vorrebbe gittare in mare le fue care mercatanzie; ma in fine l'uno di questi movimenti o fia Defideri dell' Animo suo, a proporzione del maggiore o minore impulso delle ragioni, gli sa eleggere il gittarle, o il non gittarle. Per altro io ripeto, che non si può tessere il catalogo di tutte le Commozioni dell' Anima nostra, perchè son troppe, o troppo minute. E certo qualora noi diciamo Tedio, Spogliatezza, Rancore, Rabbia , Confolazione , Contentezza , e fimili , noi intendiamo qualche Modificazione, o Commozione dell' Animo; ma non occorre moltiplicare per questo le Passioni; se non che io chieggo licenza di potervi aggiugnere la Stima di noi ftessi, la quale sia permesso a chichesia di metterla nel ruolo de gli Appetiti, e lecito ora a me di appellarla una Passione, posta fra l' Abiezione, che è il suo difetto, e la Superbia, Alterigia, Orgoglio, ec. che è il suo eccesso.

La principal cosa intanto, a cui si dee far mente per conto delle Paffoni, fi è, che queste troppo facilmente possono accecar l'Intelletto nostro col turbarlo, opprimere la Ragione, corrompere il Giudicio, e trarci a mille disordinate azioni. Sogliono questi fegreti mantici spignere l'Immaginazion nostra a tener per possibile, anzi Ζż

per

#### DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XX.

per facile ciò che fi brama . Poffono, fe fon gagliarde, operar con tal' empito fopra la Ragione, fenza lasciarci tempo da confultare questa buona Maestra, che operiamo affatto alla balorda. E ancorchè s'abbia tempo d' ascoltar la Ragione, pure tanta Inquietudine cagionano talvolta in esso noi, che per levarci di dosso una tal molesta frenesia, corriamo al dispetto della Ragione ad appagarle. Sogliono coprire a noi i nostri difetti, e insegnarci anche a coprirli. Per cagion d'esse incliniamo, se non sempre, almeno per lo più, a giudicare in nostro favore. E sono poi sì scaltre, che non ci lasciano vedere gli oggetti, se non dall'uno de'lati o amato, o abborrito, nascondendoci ogni altro loro aspetto o brutto o bello. Datemi una persona, in cui s'accenda gran fuoco d'Amore verso d'altra di fesso diverso. Non troverà l'Amante in quell' oggetto, se non grazie e Virtù. Può effere, che i difetti fieno quivi vifibili a gli occhi d'ogni altro; pure non ve li troverà, chi folamente lo rimira con gli occhiali colorati della Passione. Altrettanto fanno l'Odio, il Timore, l'Ira, e l'altre interne commozioni; e tanto maggiore diverrà la cecità, quanto più grande farà l'empito del dominante Affetto. Così all' Ambiziofo, all' Interessato tutto par lecito, e tutto a lui dovuto, perchè altro Configliere non ode, o ad altro non crede, che alla Passione propria. E guai se il salso Zelo, congiunto coll' Odio e colla Potenza, s'impadronifee del cuor di taluno: fotto quest'ombra farà mille vendette. Così l'Interesse sotto il manto della Carità e Pietà può far delle prede, fenza che l' Interessato s'accorga di farle contra la stessa Carità, o contro la Giustizia. Il peggio si è, che a gli assalti di questi interni conturbatori è esposta tutta la misera vita dell' Uomo. Da alcune più che da altre vien' agitata la Gioventù. Mutafi l'età dell' Uomo, e ceffando le prime Passioni , ne sottentrano dell' altre. Parrà forse ad alcuno, che nel folo Secolo e nel Mondo grande alberghino e inferociscano simili strepitosi venti per cagione de lusinghevoli o fastidiost oggetti, che le van fuscitando. Pure coloro eziandio, che fuggono dal Secolo, e che nel Secolo stesso rinunziano a tutto per vivere tranquilli, e menare una vita veramente Cristiana, se le veggono. spuntare in cuore loro mal grado, e bisogna che stieno contra d'esse in continua battaglia. Il più strano si è, che in taluno di questi medefimi ciò, che forse niuna impressione o turbazione cagionerebbe ad una persona di Mondo, può in lui farla vivissima. Una sola occhiata, una fola voce, o pur movendosi nella lor Fantasia le Immagini di ciò, che videro o afcoltarono nel Secolo, ovvero una me-

noma

noma contradizione o parola di lor differegio , un timore d'aver fallato, ed altri minuti accidenti, baftano da eccitar un grave tumulto, fere malinconie , e tentazioni molefte e durevoli ; come fe trovaffe in mezzo a i più pericolofi cinenoti . Oh infelicità dell'. Uomo, che si difficilmente fa o può trovar la quiete dell' Animo, di cui nondimeno chiunque è Saggio anfiomente va o dovrebbe

andare in cerca.

Il perchè gli Stoici una volta al mirare tanti e sì vari perniciosi effetti, originati dalle Passioni ( poichè chiara cosa è, che tante Azioni stravaganti, inique, o ridicole de gli Uomini, non vengono dalla Ragione, ma fon figliuole delle Passioni ) s'inviperirono si fattamente contra d'esse, che tutte in un sascio avviluppandole le chiamarono Commozioni dell' Anima contrarie alla Razione e alla Natura, con pretendere, che cadauna si avesse a schiantare fin nelle radici, e abolire nell' Uomo. Ma non ci volle molto ad altri antichi Filosofi, e poco ci vuole anche oggidì, a riconoscere l'insuffistenza di questa opinione e pretensione. Certo è, che la Lingua dell'Uomo è uno strumento mirabile delle umane azioni, a lui data da Dio, acciocchè l'uno possa comunicare all'altro gl'interni suoi pensieri per mezzo delle parole. Ma chi si mettesse a sostenere, che la Lingua umana, da cui fgorgano tante ingiurie, bestemmie, eresie, spergiuri, bugie, maledicenze, e innumerabili errori, ed altri dannoù eccessi, ben'osservati dall' Apostolo San Jacopo nella sua Epistola Canonica, è una parte del Corpo umano contraria alla Ragione e alla Natura; sto io a vedere, come non se gli scatenerebbono contro e ignoranti e dotti: che ben conosce ognuno, che la Lingua altresì è ffrumento per innumerabili belle azioni, ed effere non in essa, ma in chi mal fi vuole servire di tale strumento, il disetto. Lo stesso è da dire de gli Occhi, delle Mani, e de Piedi, che possono adoperarsi dall' Uomo al Male e in danno proprio, tuttochè Membra instituite da Dio per nostro Bene, e in nostro vantaggio. Ora basta intendere, cofa sono gli umani Affetti, per intendere tosto ancora, ch' essi non men delle Membra sono utili e necessari alle Aziona dell' Anima umana. Nè bisogna sermarsi al suono de i nomi delle cose, ma si vuol considerar le cose in se stesse: che forse ci potrebbono effere alcuni, che all'udire, che i movimenti dell' Animo portano il nome di Paffioni , e Perturbazioni , si facessero subito a crederle oggetti folamente cattivi e nocivi. Altro non fono gli Affetti . che Movimenti dell' Anima nostra per fuggire o cacciare da se ciò che da noi fi apprende per Male, e per confeguire a confervare cià che

fi apprende per Bene . Di tanto in tanto fa d'uopo, che l' Anima fi muova con energia: sì s'ella vuol fare le operazioni a lei competenti, e muovere il Corpo stesso a misura de suoi bisogni. Figuriamoci un' Uomo, che non provasse mai nè Piacere, nè Dolore; che fosse incapace d' Amore, di Speranza, e d' Odio, e senza Paura, e fenza Collera: in una parola difarmato d' ogni Affetto e Passione. Da un tronco a lui passerebbe poco divario; perciocchè mancherebbe in lui il moto troppo necessario all' Anima per conservare l'individuo, e procacciarsi i Beni, e disendersi da i Mali. La Stupidità non è mai stata Virtù, ma sì bene un miserabil disetto. Quello che è niù curiofo, nè pure gli Stoici con tutto il lor declamare non poteano, e non può alcuno, esentarsi da questi Movimenti, perchè l' Anima per la sua unione col Corpo non può sar senza di tali movimenti : e per confeguente li ravvifiamo per una dote della stessa Natura. Nè son per se stessi contrari alla Ragione, da che la sperienza tutto di ci mostra, che se i Cattivi si servono in male delle loro Passioni, all'incontro i Buoni sanno servirsene in bene. Ed anche i Santi amano, temono, odiano, fperano; e Santi fono in Ioro questi Affetti, perchè d' essi si vagliono per esercitar le Virtù, per dar gusto a Dio, e per procacciarsi un'immensa selicità nel suo Regno. Ci su detto nelle divine Scritture: Irascimini, & nobite peccare, Sol non occidat super Iracundiam veftram. Andate in Collera, mafenza peccare. Ne il Sole tramonti mai sopra la Collera vostra. V'ha anche delle Collere giuste, e delle convenienti al Virtuoso; ma esse sono discrete; non cadono in trasporti; e solamente servono al bene del Pubblico, o de Privati. Ancorchè le vele e i venti facciano perire talvolta i Vascelli, non è però, che l'istituzione ed uso loro sia per menare al naufragio le Navi, ma sì bene per servir loro d'ali, e per aiutarle a gran viaggi, e ad arrivare in porto. E fenza d'essi che sarebbero mai, e a che servirebbero quelle gran Case mobili fulla schiena del Mare? Tanto più è da dir questo delle Passioni; imperocchè non è fempre in potere del Piloto, quantupque fperto e attento. l'efentarfi dal naufragio: ma in mano dell' Uomo, fe vuol valerfi della Ragione ( Piloto a lui dato da Dio ) e del celeste ajuto, che non manca ad alcuno, sta sempre il fare, che le Passioni o in lui non nafeano, o nate non lo strascinino in precipizi. Altrimenti si potrebbe anche dire, che la Natura dell' Uomo è un Male, perchè tanti etanti con questa Natura operano il Male: e pure certissimo è, che anche nello stato presente dell' Uomo, benchè troppo diverso da quello del primo no tro Padre, noi fiamo una fattura nobiliffima delle

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XX.

mani di Dio. Balta ricordars, che Dio ci ha data la Ragione, cioò quel freno, per cui si può e si dec imbrigilare ogni Patione, con sarle servire alla Felicità, non all'Inclicità nostra; e alla Virtà, non all'Vizio. La conclussone pertanto de "migliori Filossa," e di chiumque intende questo argomento, si è: Che non si debbono togliere dull'umos le Passion ( e anche volendode tutte abolire, non si potreb-be) ed spre folamente sufrio e debito dell'Umos il moderante e frenare, e, periocche non son vicipi en se fulle, mo solamente può esfenze si così e recesso e il distrito. Eccettuo da questo ruolo la sola Invisita, y passione di maligna natura, nata solo per tormenta il Umon, e non

giovargli giammai.

Per far' ora meglio intendere l'origine de nostri Affetti, e dilucidare alquanto la Definizione, che teste ne abbiam recato, brevemente dirò, che di tanti oggetti, che si possono presentare davanti all' Anima nostra per via de i Sensi, o della Rissessione, alcuni son potenti ed atti a commuoverla, ed altri no. Tutto di s'incontrano i nostri occhi in tante persone, in tanti Corpi animati o inanimati : ascoltiamo gran copia di ragionamenti intorno a varie cose; non di rado ancora meniamo a spasso il nostro Cervello sopra gl' innumerabili avvenimenti o presenti o passati. Ma onde è mai, che di questi si vari oggetti alcuni appena appresi o ricordati svegliano or' una, or' altra Passione in noi, e gli altri nulla? Allora dunque è da dire, che si commuove l'Anima dopo l'apprensione o rimembranza de gli oggetti, che il nostro Amor proprio scuopre qualche Relazione fra elli oggetti, e i nostri Appetiti, cioè ch'essi o sieno o possano essere giovevoli, ovvero dannoli a noi, e contengano qualche Bene o Male, e anche la fola fembianza di Bene e Male in riguardo a noi . Qualora dunque non apparifca punto cotal Relazione al nostro Bene e giovamento, o al nostro Male e pregiudizio, l'Anima apprende bensì e rammenta le persone e ogni altra cosa; ma non prorompe in Movimento alcuno, se non se forse nell' Ammirazione, al mirar cose insolite, o maestose, o di raro artificio e Beltà. L'abbiamo detto, bifogna fempre tenerlo davanti gli occhi: noi cerchiamo noi steffi dapertutto; e l'Anima nostra non fa, per così dire, un passo, che l'Interesse ed Amor proprio non la muova e spinga. Pertanto allorchè scopriamo, che gli oggetti portano livrea di Bene o di Male con qualche riguardo a noi, l'Anima si muove tosto per abbracciarli o fuggirli; e fon piccioli i fuoi moti, se è picciolo quel Bene o Male; grandi, fe grande; e meno o più fmaniofi divegni mo a proporzione della maggiore o minore vicinanza o lontananza di quel Bene o Ma-

## DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XX.

12. Anche il Bello o il Brutto, anche il Vero o il Falfo son possemi a mettere in moto l' Anima nostra, eccitando in lei Piacere e Dispiacere; ma questo ancora avviene, perchè il Bello e il Vero comparifce al guardo della mente nostra sotto forma di Bene, e di cosa a noi dilettevole e giovevole, ficcome nel Brutto e nel Falso noi sogliamo ravvisare un sembiante di Male, e di cosa a noi molesta e pregiudiziale. Ha forza anche il Nuovo di commoverci al Diletto , all' Ammirazione, e ad altri Affetti, perchè anch' effo può portar feco la divisa del Bene e del Male, e del Bello e del Brutto rispetto a noi, e fare che l'Anima si risenta nel grato passaggio dall'ignoranza al fapere, cioè all'imparare una cofa utile e gustola; o nell'ingrato, cioè all' impararne una molesta. Già si è detto, che naturalmente noi appetiamo ed amiamo la Lode, abborriamo il Bialimo. Però eccoti eccitarfi lo Sdegno, l' Odio, e un Movimento vindicativo contra chi sparla di noi, sprezza noi, o le cose nostre, o attinenti a noi. Per lo contrario fi (veglierà Amore, Dilettazione, e Piacere verso chiunque fa comparire molta Stima di noi, o parla in bene di noi, del nostro Ingegno, della nostra Abilità, delle Azioni nostre, ec. Lo stesso dilettevol Movimento proveremo in considerando le cose, per le quali ci figuriamo di poter conseguire Lode e Stima. Così il Letterato ama i suoi Componimenti; altri i fuoi Palagi, Giardini, e Cavalli; altri la Nobiltà della sua Casa. E per questo vengono ad essere tanto care al sesso femmineo le lor vaghe vesti, le ricche gemme, e la sì ben guernita Toletta, in cui con tanta pazienza studiano le grazie, e acquillano il buon colore della Bellezza. E tanto più fono contente, anzi idolatre di se stesse, qualora truovano, o par loro di trovar nello Specchio un testimonio sicuro di questa Bellezza. Vari poi sono i motivi, per cui i Genitori d'ordinario amano cotanto i lor piccioli Figliolini. V'entra non rade volte a renderli loro sì cari l'appetito e la speranza della Lode, qualora sono vezzosi, spiritosi, e avvenenti. E bisognerebbe poter vedere in cuore di certe Madri, come si tengano giojose tacitamente, e si paoneggiano, qualor abbiano delle Figliuole vistose e difinvolte. Al mirar sì belle fatture ( dicono esse in lor cuore ) non può di meno il Pubblico tutto, che non lodi chi feppe e potè formar sì bella fattura. Probabilmente ancora giudicherà se non superiore, certo non inferiore la Beltà dell'originale, quando è sì vaga la Copia. Così accade a proporzione in tutti gli altri Appetiti. Esti or l'una, or l'altra Passione risvegliano, e talvolta l'accendono in guifa, nell'officina specialmente della Fantalia, che la Ragione ne rimane offuscata, e il Senno va per terra.

Pongali ora, che qualche oggetto venga riconosciuto per un Bene dall'Anima nostra; e sel figuri la mente per possibile ad ottenere: eccoti che immantinente si muove l'Anima in certa maniera verso di quello. Un tal Movimento ed Affetto noi l'appelliamo Brama, Defio, Defiderio. Se di più a noi fembra probabile o facile il confeguire un tal Bene, s'aggiunge un'altra modificazione all' Anima, a cui diamo nome di Speranza. Che se noi arriviamo a posseder questo oggetto desiderato; o quantunque peranche non si possegga, pure la Fantafia cel rapprefenta a noi prefente, e come da noi poffeduto; e l' Anima nostra di quando in quando, o pure spesso va vagheggiando con Piacere un tale oggetto qual Bene già divenuto suo, o che può effere facilmente fuo: allora questo Movimento noi fiam foliti a chiamarlo Amore. Per lo contrario ove noi apprendiamo qualche oggetto spiacevole, perchè o sentiamo o conosciamo, ch'esso ci nuoce, o immaginiamo, che ci possa nuocere, e per conseguente togliere o diminuire la nostra Felicità o presente o futura; l' Anima nostra si muove, e ad un tale moto ed Affetto noi diamo il nome di Abborrimento, Orrore, o Avversione; e quell'oggetto lo appelliamo Male, o Cagione di Male, che altro poi in sostanza non è, che un' attitudine a privar noi di qualche Bene o posseduto, o desiderato. Qualora questo oggetto appellato Male si apprende per facile o vicino ad arrivare, s'aggiunge un' altro Movimento, o sia un'altra modificazione e affezione nell' Anima, che si distingue col nome di Timore, Paura, Spavento. Avvenendo poi, che l'Anima vada o talora o spesso considerando con Dispiacere lo stesso oggetto, che o già nuoce, o se non peranche nuoce, l'Immaginazione cel figura come capace di nuocere: allora questo interno Movimento o modificazione dell' Anima a distinzione de gli altri vien chiamato Odio. Così discorrendo dell'altre Passioni, di tutte si riconoscerà principio qualche apprenfione di Male o Bene, che riguardi noi stessi; e si troverà, che dall' una nasce l'altra; e molte, quantunque fra lor diverse, sanno unirsi in un' Anima stessa, suscitandosi in lei quel tumultuoso moto vario, che cagionano in mare i venti diversi, allorchè sossiano sopra quel mobile elemento. Ma quello che dobbiamo maggiormente offervare si è, che appunto il mirabil' Artefice dell' umana Natura ha in tal guisa formata l'Anima nostra, ch'ella riceva questi differenti impulfi e movimenti, acciocchè movendo poi essa le sue Potenze, e il Corpo stesso, s'ingegni di conseguire o conservare il Bene, con ischivare nello stesso tempo, o scacciare da se i Mali. E che altro è mai l'Ira, o sia la Collera, e lo Sdegno, se non una Commozione dell'

Anima contra di chi è, o si teme o crede che possa essere cagione a noi di Male e di Dispiacere, o vogliam dire ( che è lo stesso ) di chi ci ha tolto o vorrebbe torci qualche Bene, di cui fiamo in poffesso, o andiamo in traccia? Commozione, dissi, connessa col Desiderio di punire, o di veder punito da altri costui. Se chiedi, perchè ci monti la Collera contra d'un Assassino, d'un Ladro, d'un Micidiale, che pure non ha offeso noi? rispondo, che ciò avviene, perchè paventiamo, ch'egli possa sare il medesimo giuoco anche a noi altri; e quando anche fia o morto, o lontano, o prigione, e però in iffato di non poter nuocere a noi : tuttavia ci cagiona orrore l'immaginar gente tale, troppo perniciosa all'umano commerzio, e però anche a noi. Parimente fe il Maestro s'adira col Discepolo volontariamente errante nello studio, è perchè chi prende ad insegnare, cerca lode o il piacere di ben'infegnare, di far buoni allievi, o pure di foddisfare alle premure de fuoi Genitori, o della Coscienza propria; e quel Discepolo colla fua difattenzione o malizia gl'impedifee tal piacere, cioè uno de Beni, che il Maestro desidera a se medesimo. Ma io non la finirei mai, se volessi ad una ad una riandare e spiegare le Passioni tutte dell' Uomo. E fra queste alcune compariscono più familiari, e più possenti ne' Giovani, che ne' Vecchi, ed altre più ne' Vecchi, che ne' Giovani. Alcuni ci fono, che dappoichè le loro Paffioni hanno perduto l'empito, e fono sopravenuti vari Disinganni; imparano a vivere almeno nella loro vecchiaja. Ma aliri non imparano mai, e si truovano peggiori vecchi, che giovani, e spezialmente se l' Avarigia li coglie. Che se talora l'Uomo non truova in se certe Passioni, non se ne creda per questo esente. Dormono esse bene spesso; l'occasione di sbucar fuori non è peranche venuta. Miri, che l'impossibilità di soddisfarle, sarà sorse stata la cagione, per cui non si fon fatte fentire. Per altro è facile ad offervare, che i gran Genj, e gli Uomini grandi, d'ordinario han le Passioni gagliarde e violente; i piccioli Geni le han deboli; e gli stolidi quali affatto ne son privi. Chi non ha le Passioni vive, poco promette di se stesso. Ma beato, chi avendole tali, sa frenarle e domarle, affinchè servano solamente all' Opere della Virtù , e ubbidifcano alla retta Ragione . e non già quai scapestrati cavalli lo strascinino suori di strada ne precipizj. Il Temperamento, l'Educazione, il Costume possono a noi dare, e in noi accrescere, o diminuire la forza di queste interne Commozioni; ma ufizio principalmente della Ragione è il correggere tutto, e il mettere Ordine in tutto. E questo è il grande studio, a cui pensano sì poco d'ordinario, e meno s'applicano i più de"

mor-

mortali; e pure è il più importante e necessario, che s'abbia l'Uomo per saggiamente regolare il corso della presente vita, e sperame un' altra migliore a fuo tempo. Ecco come l' ba precipita alcuni . sino a far loro perdere Amici, Roba, e Vita; come altri si lasciano lacerar le viscere da una perversa Invidia, da un' Odio ostinato. Miriamo altri per uno fregolato Amore fenfuale cadere in mille fanciullaggini e pazzie; e chi darla vinta al Dolore dell' Animo, e alla Meflizia, o pure lasciarsi trasportar fuori di strada dall'Ardire, dalla Paura, dalla Gioja, ec. Ma se una buona briglia si metta al primario motor d'esse Passioni, cioè al nostro Amor proprio, padre de gli Appetiti, e per conseguenza delle Passioni tutte: nulla è più facile, che il domare le Passioni medesime. Di questo gran punto andremo da qui innanzi trattando. E chi sa reprimere e tenere in sesta i propri Appetiti, nel che consistono le Virtù principali dell' Uomo, questi avra anche ubbidienti, e serve utili le proprie Passioni. Ma prima di parlarne, convien discernere cosa sia quello, che noi pretendiamo o desideriamo in questo Mondo.

#### CAPO XXI.

Qual sia la Felicità, che si può sperare dall' Uomo sulla Terra, e ch'essa propriamente fi dee riporre nella Tranquillità

· Iacchè tutti bramiamo incessantemente, e per intrinseco impulio della nostra Natura, d'essere Felici, e beati, siccome abbiam tante volte detto e ridetto: bisogna ora discernere . qual sia la Felicità, a cui possiamo aspirar sulla Terra. Altra è dunque la Felicità perfetta, altra l'imperfetta. Colla prima intendiamo un' esenzione da tutti i Mali, e un complesso di tutti i Beni, di maniera che se manca uno di questi, o si patisce uno di quelli, non si può rettamente chiamare compiuta la Felicità. Questa, che noi miseri mortali nè pure arriviamo bene ad immaginare, non che a provare, tuttavia conosciamo, che l'onnipotente Iddio può formarla; e in fatti ci afficura la divina fua Legge, ch'egli l'ha fabbricata e preparata fin dal principio del Mondo nel celeste suo Regno, e amorofamente ancora la promette a chiunque con fedeltà ubbidirà a i suoi comandamenti nella breve presente vita. Conseguire una tal Felicità, finchè l' Anima sta qui unita col Corpo, è impossibile. Tuttavia da che la Natura infuse in esso noi l' Amore di noi mede-A a 2

# DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XXI.

\*22

fimi, continuamente ancora ci fipige a defiderare questa pienezza di Beni, questa efenzione da ogni Male. Per quanto grande portione di Beni sì d' Animo, che di Corpo, e di Fortuna, ci possi toccare quaggiti, nulla ci quieta, nulla ci fazia. Il fine di un desiderio è principio di un' altro; n'e qui abbiamo mai possa, pel posteremo mai, finattanochè non arriviamo a godere un Bene immenso, e persetto, e che eternamente duri; cioè Dio ultimo nostro Fine. Ma non essentiale de presente Mondo, per la quale anonsimen Dio ci di tanti desideri; ancor questo è indizio, che ci ha da essere un'altro Mondo, in cui fi des fiverare questo compiunto a de si umani desideri umani desideri.

Resta dunque, che la sola Felicità impersetta si possa raggiugnere dall' Uomo vivente fopra la Terra. Secondo le Leggi, colle quali Iddio dopo la disubbidienza del primo Uomo ha voluto che si formino i fuoi posteri, chiara cosa è, che ognun di noi vive sottoposto a una quasi infinita torma di Mali sì d'Animo, come di Corpo. Moltissimi ne comperiamo noi a noi stessi, per così dire, a danari contanti, colla nostra perversa Volontà, colla nostra imprudenza e ignoranza, e co i nostri Vizj. Moltissimi altri a noi vengono dalla costituzione del Mondo, o ce li sa patire l'altrui malvagità, e la battaglia de voleri umani sì discordi fra loro, come la Povertà, le Guerre, i Tremuoti, le Pestilenze, le Sterilità, e gli altri, che nascono dalle Stagioni, da gli Animali irragionevoli, da gli accidenti,e dalle infermità. Lungo catalogo farebbe quello di tutto quanto nel Mondo ci può cagionar Dolore e molestia, o per altrui, o per nostra colpa, o per l'urto de' Corpi, o per altre cagioni: tutti malanni, che vanno poi a terminare nell' estremo, che Morte si chiama. E qui abitano tutti questi Mali come in paese di loro giurisdizione, regnando nelle case de Poveri, e penetrando anche ne palagi de i Ricchi, e de i Grandi, in guifa che tutti presto o tardi, per un verso. o per l'altro, hanno da bere a questo calice amaro. Però la Felicità del presente Mondo mai non si truova depurata da ogni Male, nè può essere somma, e nè pur durevole per lungo tempo. Sarebbe un Pazzo, o pure un Visionario anche quel Filosofo, che si lufingasse di poterla egli colpire con tutto il suo gran sapere. Ora chi crede, come credono i veri e faggi Cristiani, che non abbiam qui una Città e foggiorno permanente, ma che fiamo in pellegrinaggio verso d'un'altro paese, a cui colla morte terrena si farà passaggio, non pena motto ad intendere, perchè il giusto Iddio abbia permesso, e permetta tanti Mali quaggiù, che o proviamo in noi stessi, o

tutto

tutto di offerviamo in altri . Li permette , acciocchè fcorgendo noi il poco eapitale, ehe può farsi della Terra, e di tutti i suoi Beni e Piaceri, brevi, caduchi, e non mai puri, e che qui non v'ha Felicità foda e stabile da sperare: rivolgiamo i nostri pensieri e studi a procacciarei quell'altra Beatitudine piena ed eterna, che poc'anzi abbiamo deseritto. Quello è il paese, per eui siam fatti; quello il nostro beatissimo fine; e saggio e vero Filosofo non può dirsi, chi eercando unicamente la Felicità, che può dar la Terra, trascura l' altra, che è riferbata nel folo Regno di Dio. Non già che difdiea a i mortali, o fia illecito, il cercare di viver Felice anche nel Mondo presente: ehe anzi è da Saggio e da Filosofo il procurare ancor questo, purchè ei stia sempre davanti a gli ocehi, che la Terra non è, nè farà mai il paese destinato alle contentezze, nè la Patria de i Beni. La Felieità, di eui noi fiamo capaci quaggiù, può eerto abbracciar molti Beni, ma non potrà mai escludere tutti i Mali; anzi d'ordinario comparirà più feconda di questi, ehe di quelli. Superbi troppo, e per conseguente ridicoli erano gli Stoici, che promettevano a i lor seguaci una Vita Beata, ma dove essa non può trovarsi ; che insegnavano a sprezzare i Mali, e poco men ehe a ridersi del loro arrivo; ma ful fatto poi conoscevano eglino stessi la differenza, ehe passa fra il provare una furiosa tempesta stando in nave, e il fare delle sparate su quel periglio, mentre agiatamente si è asfifo ful lido.

Diehiamola dunque schietta: ancor qui si può in certa maniera essere e viver Felice: che non mancano assaissimi Beni fatti per l'Uomo abitator della Terra. Ma bisogna prepararsi a stimare non perperui tali Beni; bisogna aspettarseli mischiari o interrotti, presto o tardi, da vari Mali Fisici o Morali; di maniera che per lo più chi pruova meno di questi nella presente vita, può quasi pretendere d'essere più Felice, e di star meglio de gli altri. Però avvegnachè fembrino i Maestri della Morale Filosofia promettere all'Uomo, ehe eserciti i loro insegnamenti, eioè che si dia all'amore e alla pratica della Virtà, il confequimento della Felicità: tuttavia non s'ha a prendere rigorosamente questa promessa, e convien ridurla a una discreça misura. Certo la Virtù tende naturalmente a rendere Felice l'Uomo, o almeno ha il pregio d'essere il mezzo più proprio per renderlo tale; e per confeguente essa è la via, che chiunque ha senno, preferirà fempre ad ogni altra sì per gli motivi rilevanti, che proporremo, e sì per defiderio di star bene nel Mondo venturo, ed anche nel presente. Ma non è essa bastante a disendere quaggià l'Uo-

mo da vari difastri, dalle malattie, dalla povertà; perchè nol rende invulnerabile, non comanda alle stagioni, nè ha forza di distornare le calamità o pubbliche o private, alle quali è fottoposto non meno il Malvagio, che l'Uomo dabbene. E siccome non può impedire, che non ci piombi addosso or l'uno, or l'altro di questi malanni, così non può fare d'ordinario, che non ne fentiamo il peso, e non proviamo il Dolore, che da essi ridonda. Ciò posto, sacciamo ora rientrare in campo la fentenza d' Epicuro, già mentovata nel Cap. XIII., il quale inlegnò, che la Voluttà, o sia il Piacere, è il fine e lo scopo della vita Felice. In fatti pretendendo egli, che il Bene sia produttivo del Piacere, e consistendo la Felicità nell'esenzione da i Mali, e nel possesso de i Beni: per conseguente sembra, che Epicuro abbia qui colto nel fegno. E pure da non pochi de gli antichi fu riprovata una tale opinione; e quantunque paja, che fufficientemente questo Filosofo sia stato difeso da Diogene Laerzio, dal Gassendo, e da altri, col mostrare, che Virtuosi furono i Costumi, e gl' Infegnamenti fuoi; ed aver egli bensì lodato i Piaceri, ma unicamente gli onesti dell' Animo, e non già i fordidi del Corpo (unicamente proposti per Fine dell' Uomo da quella bestia d'Aristippo) consuttociò può dirsi o poco sana, o almeno pericolosa una sì fatta dottrina. Primieramente il nome di Voluttà e Piacere comunemente da noi fi adopera per fignificare un qualche movimento dilettevole e gustoso dell' Anima nottra, o nasca esso in lei dalla rislessione e da pensieri grati, o in lei venga da i Corpi per qualche sensazione di oggetto incitante l'umana mente al diletto. Ora necessario è l'osservare, che contuttochè per una parte sussissa il sentimento d'Epicuro, perciocchè non può negarfi, che ogni qual volta l'Uomo pruova Piacere, egli allora non fia in qualche maniera Felice; e quanto maggiore è poi la dofa del suo Piacere, tanto più grande non venga ad effere la di lui Felicità in quel punto; contuttociò è altresì veriffimo, che per un'altro verso non regge a coppella la sentenza Epicurea. Imperocchè si danno de i Beni e Piaceri, che non solamente non producono la Felicità, ma fanno appunto tutto il contrario. Tali fono i Beni da noi chiamati Utili e Dilettevoli, qualora questi non sieno insieme Onesti, cioè approvati dalle Leggi di Dio, della Ragione, e del Governo Civile. Il contrariare a queste Leggi, o preito, o tardi fi fuole tirar dietro gastighi e pene da Dio, ed anche da gli Uomini. Sia vero che l'acquistare e il posseder Beni di tal fatta, generi Piacere e Diletto: tuttavia qualora a tal godimento succeda, o possa succedere il Dolore e la Mileria (cosa che d'ordinario accade)

de) avrà ben quell' Azione Utile o Dilettevole nome di Bene, produrrà anche Piacere; ma allo strignere de conti sarà da chiamarsi un Male, perchè origine di Doglie e Dispiaceri. E come dar noi il titolo di Felice ad un Ladro, a cui tocchi la bella forte d'aggraffare la Roba altrui con Utile e Piacer suo, se poi la Giustizia del Mondo gli mette dipoi le mani addosso, il serra in carcere, e gli sa de gli altri scherzi peggiori? In fatti, siccome abbiam detto di sopra, di due forte fono i Piaceri, altri puramente Intellettuali, perchè procedenti dall' Intelletto, come quello di chi gode a fare un'azione virtuosa, o medita i bellissimi attributi di Dio, o pure di chi studia e impara cose utili e grate, o giugne ad un posto onorevole, o ad una graffa eredità, o comanda a gli altri, o fa acquisto d'Amici e Padroni autorevoli. Altri s'appellano Senfuali, come il mangiare e bere, l'udir la Musica, il mirar magnifiche Fabbriche, ed altri oggetti piacenti, e nuovi, il dilettarfi di Pitture, di Giardini, di Odori, e d'altre cofe, che folleticano i fenfori dell' Uomo. Ora gl'Intellettuali, se Onesti, universalmente parlando, sono atti a generare un Piacer puro, e non contaminato dipoi da Dolori ed affanni, qualora con esso loro non si mescoli il Vizio, e il veleno d'Azioni malvagie. E di questi Piaceri appunto, più che de Sensuali, va in traccia, e s'innamora chi è Saggio. Ma per conto de gli altri, che dal Senso vengono portati all'Anima, molti certo possono essere innocenti, o non nuocere punto nè all' Animo, nè al Corpo dell' Uomo, cioè non recargli mai Dispiacere e Dolor veruno; ma parecchi eziandio noi ne contiamo, che fon Beni e Piaceri sì, ma infidiofi, perchè a loro facilmente succede il Pentimento e l' Infelicità. Tali sono sovente i Piaceri del Gusto e del Tatto, a'quali per altro è sì inclinata la milera nostra Natura, e dietro a i quali tanta e tanta gente unicamente corre, che quasi altro gusto non hanno, che di simili Diletti, degni del titolo di Bestiali, perchè comuni ancora alle Bestie. Se in questi manca l'Onestà, se non son presi con saggia Moderazione, amaro fe ne aspetti pure il frutto. Tante malattie, e malanni dolorofi, che pruova il Corpo dell' Uomo, e l'abbreviarsi la vita, e il confumar la Roba, con tutta l'altra ferie de Mali, che accompagnano la Sanità afflitta, o la Povertà, o la Riputazione perduta; fanno in fin confessare, che Beni tali, dilettevoli sì, troppo caro fi pagano, e son veicoli egregi non alla vita Felice, ma sì bene alla mitera ed Infelice.

Siechè il dire così afciuttamente, che l'umana Felicità è costituita nel Piacere, senza distinguere di qual Piacere si parii, dee dirii

un velenoso insegnamento, che quantunque contenga qualche verità, pure è falso per assaissimi altri versi. Nè ci vuol molto a conoscere, che qualunque Piacere, da cui possa ridondare dipoi il Dolore, non conviene alla Natura di chi desidera d'essere pienamente e stabilmente Felice. E tanto più perchè il Male e il Dolore suol esfere ordinariamente più molesto e intollerabile, di quel che sia dilettevole e grato il Bene e il Piacere. Oltre di che essendo impossibile, che l'Uomo anche il più fornito di Virtù, e di Beni temporali, e il più rispettato da i Mali, stia sempre in questo attual movimento di Dilettazione e Piacere; anzi per lo più non provandolo, o non riflettendo alla fua Felicità, chi è Felice: per conseguente nel Piacere, o almeno nel Piacere attuale, non può consistere l'essenza della Felicità : altrimenti il Felice sempre si sentirebbe in un continuo moto di Piacere. Aggiungafi, effere anche una rara Felicità il non fentire in se Mali e Dispiaceri, senza che vi si aggiunga ancora l'attual pruova del Piacere. Per questi dunque, e per altri motivi il rappresentare la Felicità solamente riposta nella Voluttà e nel Piacere, faceva anticamente, e farebbe tuttavia una cattiva impressione nel cuor guasto de gli Uomini, i quali anche senza maestro alcuno son volti ed incitati a procacciarsi dovunque possono il Diletto. Certo anche gli stessi Filosofi Gentili all'udire Epicuro. che cotanto accreditava i Piaceri, come oggetto de gli umani desideri, tremavano conoscendo a quali miserie facilmente soglia condurre l' amor d'essi; e perciò principalmente gli Stoici, gente di rigide sentenze, si scagliarono contra di questa opinione. Dall'altro canto il popolo ignorante di que tempi, ed anche più d'uno de i dotti, sentendo gonfiare le trombe ad un Filosofo insigne in favore de Piaceri, giacchè fotto questo nome si comprende ancora la Voluttà corporea, fenza cercar'oltre, fi fecero più animo a procurarfi ogni poffibil Diletto, quasi che Epicuro avesse autenticata col suo dire ogni maggior licenza nell'andare a caccia di Piaceri. Perciò infin lo steffo Orazio, Poeta rinomatissimo, e buon seguace dello stesso Filosofo, chiama se medesimo un graffo porco del gregge d' Epicuro.

Me pinguem & nitidum bene curata cute vises, Quum ridere voles. Epicuri de grege porçum.

Tullio parimente, ed altri ci deferivono per quetto l'Epicureifino con brutti colori. Che le Diogene Laerzio moltra, avere lo fleffo Epicuro condennati i Piaceri fenfuali, e ripotta la Felicità nella fola Voluttà Intellettuale; o fe Corporea, nell'innocente o moderata: pure i fuoi Discepoli non l'intendeano così.

E' an-

E' anche da por mente, che il medesimo Filososo persuadeva l'amore della Solitudine, il tenersi lontano dalle Dignità, da i pubblici impieghi, e in certa guisa dal Mondo; e ciò a fin di fuggire tutto quello, che può cagionar'anche una menoma noja all'Animo, e sensazioni moleste nel Corpo, in vigore del suo sistema, che mette il Piacere per fine ultimo della Felicità. Ma a me fembra bene di poter dire, che la Filosofia di costui non è quella, che noi ora bramiamo. Ha questa da essere un rimedio, un'ajuto a cadaun de' mortali, il quale ne possa apprendere, e ne voglia praticare gl'insegnamenti; e ha da fervire ad ogni grado di persone, che onestamente vivano nel Mondo. Laddove quella d'Epicuro dee confesfarsi fatta per pochi. Chi non vede, che da essa vengono esclusi tutti i Principi , i lor Ministri , e Magistrati , tutti i Medici , i Legisti, e chiunque vuol darsi alla Milizia, alla Mercatura, e a tant' altri studi ed impieghi, e in fino chi vuole ammogliarsi per avere figliuoli? da che ognuno di questi diversi stati si tira dietro per lo più delle gravi cure. Ora che farebbe mai una Repubblica, fe ognun badasse a i consigli di costui, e ricusasse ogni impiego pubblico, e abborrisse la milizia, e il maritaggio, e penfasse solo a menar la vita fua nella ritiratezza, e tra i fiori d'un'odoroso Giardino, come faceva lo stesso Epicuro? E tanto più visibile si rende la magagna di tale Filosofia all' uomo Cristiano. Non ripugna certo, anzi può egregiamente accordarfi colla Sapienza la Solitudine, tuttochè madre di cattivi umori, purchè si elegga per meditar ivi le massime nobiliffime d'essa Sapienza, per fuggire gl'inciampi del Secolo, e per servite a Dio sedelmente in fantità e giustizia. Ma ritizarsi dal Mondo per cercare solamente una vita deliziosa, una viza delicata, nemica d'ogni malinconia, e non d'altro vaga che del Piacere e dell'Allegria: quelto non conviene a chi crede nel Vangelo. Una tal vita non è vita da chi è perfuafo, che il breve foggiorno fulla Terra ha da fervire ad un'Anima immortale per campo da meritarsi una Felicità immensa ed eterna nel Regno di Dio. E se Cristiano alcuno suggisse in un Romitaggio, o in un Chiostro, solamente ad oggetto di schivar le fatiche, e le molestie e cure del Secolo; coftui oltre al non far punto di guadagno per l'altra vita, meriterebbe anche il titolo di Epicureo, di vile e di codardo fra gli altri mortali. Ma perchè Epicuro era invafato d'altre opinioni anche più nere, maraviglia non è, s'egli la faceva da grande Avvocato del Piacere presente.

Quel si, che più può fare al propolito nostro, si è l'aver egli B b in

in fine altrove infegnato, che la Felicità dell' Uomo confifte nell' avere il Corpo sano, e l' Animo tranquillo; il primo senza dolori, il fecondo fenza inquietudini e molestie. Oh questa sì che è sentenza sana e lodevole! Imperciocchè chi può mai ragionevolmente effere allora contento di se medesimo, e chiamarsi Felice, mentre il Corpo gli fa guerra, e l'Animo fi truova in tempesta? All' incontro la calma, per quanto è possibile, di amendue le parti costitutive dell' Uomo (misurate ben tutte le cose) quel solo è, per cui giustamente l' Uomo viatore sulla Terra può dirsi Felice e contento. Parrà forse, che la parte spettante alla Sanità del Corpo, benchè spetti alla persezione della Felicità, pure non posta propriamente appellarsi oggetto della Filosofia Morale. E ciò perchè non è in mano d'essa Filosofia con tutti gli ammaestramenti suoi di far sì, che naschiamo fani, e continuiamo ad essere tali ; e se perdiamo la Sanità , indarno ricorreremo a i bossoli della Morale per ricuperarla. Poco anche d'ordinario servono quei della Medicina, se la Natura da per se stessa non la fa da Medico. Un'ingrediente ancora de più essenziali dell'umana Felicità, si è l'avere cibo, e vestito sufficiente al mantenimento del Corpo, Ma non è ufizio della Filosofia il provvedercene, nè tutti i fuoi dogmi poffono esentare il Filosofo dalla fame , dalla sete; e un Filosofo potrà anche morir di freddo, e di ftento. E quantunque, ficcome vedremo, non poco ajuto possa somministrar la Morale, coll' insegnarci la Temperanza, Virtà utilissima per conservare o ricuperare la Sanità: contuttociò vero è altresì, che propriamente non appartiene alla Morale quella Felicità, che riguarda la nostra parte Corporea, cioè la Sanità, la quale dobbiam bene ingegnarci di possedere, conservare, e ricuperare; ma non è per lo più in nostra balla l'ottener questo Bene. Qual Felicità dunque propriamente s'ha a sperare da questa Filosofia? Due sole, cioè la Sanita dell' Animo, e la Tranquillità dell' Animo. La Sanità confiste nel saper giudicar bene di tutto quello, che concerne le Azioni nostre Morali, per eleggere le buone, e fuggir le cattive. La Tranquillità per avere il cuor quieto, non turbato da Passioni fregolate, non agitato da molesti Appetiti, tutto in pace e senza affanni , perchè folamente bramolo d'operar bene , ed esente da i rimorfi d'aver male operato, e perchè provveduto di costanza e pazienza nelle avversità. Ecco il gran segreto della Filosofia, ed ecco la Felicità, a cui possiamo pretendere in questa bassa abitazione terrena, e dobbiamo studiarci per quanto si può, a fine di conseguirla.

guirla. Ad una tale specie di Felicità, che è possibile nell'Uomo viatore fulla Terra, e che dipende dall' Uomo l'ottenerla, può unirsi di quando in quando il godimento de gli onesti Piaceri o Intellettuali, o Corporali, e divenir essa con ciò maggiore; ma sì fatti Piaceri, paffaggieri, e non di lunga durata, faranno bensì una giunta, ma non già il costitutivo, e la dote essenziale della Felicità stabile e continuata dell' Uomo, che noi ora cerchiamo: essendo questa riposta nell'aver l' Animo nostro ben composto e Tranquillo. E certo da che un' Uomo sulla Terra non sente cura, nè pensiero, da che non ha Desideri e Passioni, che l'inquietino, e però nell'interno fuo vive contento dello stato, in cui Dio il vuole: costui è pervenuto a quella meta, dove tant' altri col continuo loro studio e sforzo tendono, e non arrivano mai. Ed ove questa manchi, non fi potrà mai rettamente chiamar Felice fulla Terra un figliuolo d' Adamo. Desidero io era, che s'imprima bene in cuore di chiunque è per leggere queste mie carte la dottrina suddetta. Cioè, che la sostanziale e vera Felicità sperabile sulla Terra, non è già riposta nel Piacere , ma sì bene nella Tranquillità dell' Animo , e nell' aver quieto il suo Cuore. Imperocchè tutti i mezzi, ch'io andrò proponendo da qui innanzi, ad altro non tenderanno che a condurre il Saggio a quelto fine, e a quelta deliderabil disposizione, finchè dura il suo soggiorno sulla Terra.

Intanto si osfervi, quanto sia d'ordinario diversa l'Opinion de i mortali intorno a ciò, che possa formare la lor Felicità quaggià. Chiedete alla maggior parte de viventi, cofa bisogni per essere, o fia per vivere Felice: Sanità perfetta, Ricchezze, buona Tavola, Amici allegri, Divertimenti, Comandi, ec. Niuno si avvisa di dire: Probità, Temperanza, ec. Tutti i ragionamenti fono del bel vivere; del ben vivere non sanno dir parola. Però voi li vedete tutti affaccendati in procurar Gradi ed Onori cospicui, o pur Fama e Glorla, in ammassare Roba, in meditar tutto di nuove foggie di Piaceri spezialmente del Corpo, in desiderare di signoreggiar gli altri, e in fomma continuamente ansanti dietro a i Beni di fortuna. E tutto ciò, perchè si figurano, che nel Piacere attuale, o pure nel possesso de Beni Sensitivi, onde può venire il Piacere, e la comodità della vita, fia riposta la Beatitudine, che si può sperare quaggiù. Ma seguitate a domandare, come stia il cuor di costoro? Gode egli sempre calma, o pure è spesso in tempesta? La sperienza l'abbiam tutto di fotto gli occhi, e forse lo proviamo in noi fteffi , La Contentezza dell' Animo , o fia la Tranquillità fuddetta . Bb 2

non si abbranca per questo; o certo una Contentezza stabile non alberga con tutti questi Beni in cuore dell' Uomo. Di grandi affanni costa il desiderare ciò, che a noi manca, nè si può ottenere; affanni maggiori e fatiche per lo più divorano altri, sì se vogliono giugnere a que posti, fignorie, e ricchezze. Poscia ottenuti questi Beni, non pajono più quelli di prima. L'affuefazione è un quotidiano incanto, che non ci lascia più sentire il raro e il dolce di tanti oggeti, che prima di confeguirli tanta impreflione facevano nel nostro capo; e un sol Bene, che manchi, e si desideri senza poterlo acquistare, ha forza di amareggiare il diletto di tant'altri, che si posseggono. Oltre di che abbondi quanto fi voglia un' Uomo di Principati, di Comandi, di Dignità, di Roba, di comodi; sia privilegiato quanto mai possa di Beni terreni: questi medesimi o veri, o creduti Beni, non andranno mai difgiunti da molte spine, o nel maneggio, o nella conservazione d'essi; fors'anche diveranno incentivi di Vizj, e fomiti di Peccati, e per conseguente cagioni di maggiori miserie. Noi certo miriamo, e non di rado, albergare la fcontentezza, le gelosie, le rabbie, e i crepacuori anche in casa de Potenti, e de i Ricchi; e talvolta più ne loro Palagi, che ne i tuguri de Poveri. Un folo se ne mostri, che ne vada elente, solamente perchè è posto in alto, e molto possiede. Fortuna magna, magna servitus, saggiamente lasciò detto Publio Mimo.

Anzi perchè maggiore è la delicatezza, e talvolta la superbia de. gran Signori, però più fenfibile riesce loro ogni menoma puntura. Aggiungafi, che niuno di questi Beni si può dir nostro. Noi non al ro che in prestito gli abbiamo; da che quella Fortuna, o per parlare più propriamente quella divina Provvidenza, che li diede, se li può facilmente ritogliere. Ed acciocchè si possa chiamar taluno veramente Contento e Felice, non bastano pochi giorni, o mesi, o anni di prosperità: bisogna prendere tutto il conto sul corso intero della vita fua. Sarà per avventura fereno il mattino, o il meriggio, ma nuvolosa la sera. Nè già si dee pretendere, che allorchè il cuore si slarga in gioja per qualche Piacere attuale, in quell'istante l' Animo non fia da dire Felice. Sempre nondimeno farà vero, che il Piacere attuale non è un necessario costitutivo della Felicità in questo basso Mondo. Perciocchè non è possibile, che l'Animo quaggiù sia sempre in attual moto di Dilettazione; anzi per lo più non fente diletto, o non riflette, se l'abbia; e ciò non offante può l'Uomo avere di che appellarsi Felice . Olire di che il non aver Mali, è una non picciola Felicità fulla Terra. E i Piaceri poi, che

che chiamiamo Corporei , cioè che per mezzo de' Sensi l' Anima nostra inducono ad un movimento allegro, hanno questo di particolare, che troppo continuati infastidiscono, e recando noja o danno, se non altro lasciano d'essere Piaceri. Finalmente noi cerchiamo una Felicità, che dipenda da noi l'averla e il perderla; una Felicità, che sia durevole, e possa accompagnarci sino alla morte. Beni incerti, fuggetti a i capricci di quella che chiamiamo Fortuna, cioè a vari accidenti del Mondo, fono le Ricchezze, i Comandi, i Posti onorevoli. In cosa, che non è nostra, noi metteremmo la nostrà Felicità, se in questi caduchi Beni la collocassimo; e per conseguente convien cercare un'altra base più stabile, su cui e i Grandi, e i piccioli, tutti a proporzione dello stato loro, possano fondare la propria durevol Felicità. Lo vide in fatti quelto bisogno anche lo stesso Epicuro; e però finalmente si ridusse a costituire la Felicità nella fola Indolenza, cioè nell'aver l'Animo talmente composto, che regni in esso la Pace, col non avere o col non sentir dolore o affanno alcuno, che il turbi. A questa Indolenza mutiamo ora il nome, e chiamiamola Tranquillità d'Animo, ed avremo quella Felicità, non già compiuta e perfetta, pure invidiabile, ed anche stabile, a cui dee tendere, e può aspirare il Saggio abitatore di questo basso Mondo. Questa tal quale Felicità indarno si spera da Principati, da Nobiltà, da Richezze, da Posti onorevoli e di comando. Che se per avventura la troveremo ancora in chi gode questi doni della Fortuna, o frutti dell'industria, non sarà prodotta da essi Beni, ma sì bene da altra cagione, di cui ora passiamo a ragionare.

# CAPO XXII.

De i mezzi, co quali si può conseguire la Felicità, di cui è capace l'Uomo sulla Terra, cioè della Virsù.

S E dunque non gis Secttri e le Corone, non le più luminos Dignità, ne l'abbondanza dell' Oro, e delle rendite, fono baltevoli a piantare e mantenere nel cutor dell' Uomo la Trangaidi. Là dell' Animo: quale farà il mezzo per ottenere quello primario Bone 1 Qui le Scuole de Filofofi, e la Crilliana fopra le aiter (e non ne eccettuo Epicuro fielfo, consorde in ciò con gli altri ) griàano tutte: La fola Virità dell' Animo quella è, che può rendere tranquillo il cuore umano, per quanto comporta la con dizione della fua Natura. Ora a fin di provare quella calma in soi fielli, necellaria cofa è

in primo luogo l'avere Amico Iddio; e alla fola Virtù spetta il procurare e conservare all' Uomo questo Bene, che è il più importanre ed esenziale della vita e della Felicità di chi abita fulla Terra . In secondo luogo si dee procurare d'avere Amici, o almeno non Nemici gli altri Uomini. A questo eziandio tende e sommamente ajuta l'efercizio delle Virtù. În terzo luogo fa d'uopo regolar saggiamente, e bravamente frenare non meno i nostri Appetiti, che le nostre Passioni; e questo ancora è ufizio della Virtù. Finalmente convien guarire quelle false Opinioni, onde può prodursi qualche anche lieve, non che strepitoso tumulto nel cuore dell' Uomo; ma questo rimedio si dee solamente aspettare dalla Sapienza, Virtù bensì Intellettuale, ma insieme Morale, non meno della Prudenza sua figliuola direttrice delle Virtù Morali. A proporzione dunque della maggiore o minore Virtù e Sapienza, che sia nell' Uomo, può l' Uomo participare di quel sereno, in cui abbiam detto consistere la Felicità competente a chiunque è posto nel pellegrinaggio di questa vita. E perciocchè della Virtà è capace qualfivoglia flato d' Uomini, fia Povero, o Ricco; Nobile, o Plebeo; viva in impieghi maestosi, o faticosi, o pure in ripofo fuori dello strepito del Mondo; e comandi, ovvero ubbidifca: però ecco il mezzo destinato dal sapientissimo Iddio, per cui ogni grado di persone può giugnere a provare quella Felicità, che quantunque imperfetta, pure sì antiofamente ognun va cercando fopra la Terra. E ciò potendo, pare, che niuno abbia giusto fondamento d'invidiare lo stato altrui, da che in sua mano sempre sta l'avere questo sì eccellente e desiderabil Bene terreno, cioè la Tranquillità dell' Animo, in qualunque flato Dio il voglia quaggiù : il che nondimeno uno strano paradosso comparirà presso di molti. Se giornalmente miriamo i Poveri portare invidia a i Facoltofi , la Plebe alla Nobiltà, e quasi ogni Suddito a chi è Superiore; come mai pretendere, che non sia misero, o almeno men selice lo stato de i primi, che quello de i fecondi?

Nel Cap XXXV. avvò io luogo di ritocar quefta corda, percincche gan parte ha qui l'Opinisme, e quelta, ficome ivi replichetò, convien guarità. Intanto dico, effere vero, che il Principe, il Facolrofo, e chiunque fta in alto, e abbonda di Roba, gode di non pothi vantaggi fopra il povero Agricoltore, fopra l'Artifta, e fopra l'altra beu' ampia generazione de Povera. Quolel facoltà al cerro niuno neglierà he non fieno mezzi potenti per efentare fe fiefo da vari incomodi, fatiche, e mall, a' quali è fuggetta bene fpelfo la povera gente, c'orduta percio linelica al conformo de' benefianti.

Aggiun-

Aggiungasi, che più di Piaceri attuali può avere, chi più ha; e per conseguente maggiormente accrescere il capitale della sua Felicità: cosa che non può sperare, almeno sì facilmente, la povertà altrui. Però a queste verità badando il volgo, maraviglia non è, se spedifce tanti defideri dietro allo stato di chi possiede Palagi, poderi, servi, e tant' altre comodità della vita umana e civile. Anzi a riferva di coloro, che tendono alla perfezione, e ad un Regno, che non avrà mai fine, pochi altri ci farebbono, i quali non anteponessero la forte de i Grandi e de i benestanti a quella de poveri Rustici ed Artigiani. Contuttociò convien' offervare, darsi ancora de i privilegi poco avvertiti nello stato di chi poco possiede, o si guadagna il pane colle proprie fatiche : indubitata cofa essendo, che son riserbati anche per questa classe di mortali altri vantaggi e Piaceri, che non toccano a i Grandi e Ricchi. Il Grisostomo nell'Omelia LV. sopra S. Matteo, e altrove, forma un bel paragone fra questi due stati, e ne descrive i vicendevoli comodi e incomodi, co quali la Provvi-denza divina va contrapesando le sorti di ciascuno sopra la Terra. Intendo fempre di gente baffa sì, ma cui non manchi il vitto, e che non sia talmente oppressa da miserie ed affanni, che sia tolto l'adito alla quiete e tranquillità sì dell' Animo, che del Corpo fuo. Diceva il Saggio a Dio nella divina Sapienza: Divitiat, & Paupertatem ne dederis mibi . Non mi date , o Signore , ne Povertà , ne Ricchezza. E pure quale è lo stato in fine, che questo saggio augura a se stesso? Non già abbondanza di Beni , ma sol tanto da poter vivere . Sed tantum victui meo tribue neceffaria. Quello che è certo, se in cuor dei Ricchi o de i Poveri non li troverà la Tranquillità delle Animo, in che confifte, ficcome abbiam già detto, la foftanza della Felicit nella presente vita; nè pur'uno d'essi potrà dirsi veramente Felice. Nè la maggiore abbondanza di Piaceri attuali, de' quali ha più copiola miniera il Ricco, batta a cottituirlo tale, da che abbiam veduto, effere queste dilettazioni giunte accidentali, e appendici della Felicità, ma non già l'effenza d'effa Felicità. Anzi fi ha a tenere per fermo, che un Povero, il cui cuore può e sa star sempre in calma, è da preferire di gran lunga ad un Grande, ad un Ricco, agitato da Appetiti, da Passioni, e da altri venti impetuosi e maligni Puoffi in oltre cercare se più Felice sia da dire il Povero provveduto di quella Virtù, che rende l' Animo Tranquillo, o pure il Ricco, fornito anch' esso d'egual dosa di Virtà. Împerocche siccome non meno col Povero, che col Ricco, può abitare la Virtù; così ogni condizione di persone, che elegga e abbracci la Virtù; è ca-

pace della Tranquillirà produttrice di quella beata calma, alla quel cafira il Sagno. Ora qui lafico indecifo, fe veramene il Ricco Virtuofo, in cui mano è lo fchivar molti Mali, e il godere di molti comodi, Beni, e Piaceri attuali, fin da preferire codi franzamente al Povero Virtuofo, come d'ordinazio fi fa. Può anchè il Povero, purchè professor della Virtù, godere di moltissimi innocenti attuali Piaceri, e non provar molti affanie i fulmini, che vanno a ferire non le umili capanne, ma le alte Torri. Può guadagnarsi fi arraquillità del cuore, che è il principale costitutivo della Felicità, col custodire l'innocenza, coll' effere temperante nel vivere, contento del fuo stato, industrioso, e amante della fatica, e fenza affannarsi per tante scene, che si veggono nel Mondo. Certamente non parbi na raia il Principe del Poeti Latini, allorchè fesifie: Felicet, sua piaca procesa della fenenza:

Beatus ille, qui procul negotiis, &c.

Paterna rura bobus exercet fuis, &c. Non mancherebbe materia a discorsi Accademici, se si volesse trattare s) fatta quistione. Quello intanto, che si può ragionevolmente dire, si è: Che più stabile, più sicura per l'ordinario sarà la serenità dell' Animo, e per conseguente la Felicità del Povero Virtuofo, tal quale l'ho supposta di sopra, che quella del Ricco Virtuofo, Ogni Grandezza, ogni Ricchezza, a chi la possiede è una Tentazione continua, un mantice non mai stanco a gli Appetiti, e alle Passioni, per sar perdere la Virtà, e l'Amicizia di Dio, che pur fono le cagioni e i fomenti esenziali della Tranquillità , o fia della vera possibil Felicità dell' Uomo sulla Terra. Gran difficultà, che pruova, chi comanda a i Popoli, o abbonda di Roba, per tenere in freno la Vanità e la Superbia, in guardarfi dalle occulte batterie dell' Avarizia, o fia dell' Intereffe, in fuperar tutte le lufinghe della fordida Luffuria, tutto il folletico della Gola, e l'Ira, e la Vendetta, ed altre non poche pesti di simil natura. Il sumo d'ordinario è pastura de Grandi; equella Roba va gridando tutto di in cuore de' Facoltofi, ch'ella è fatta per procacciar loro de i Piaceri. Di gran forza ci vuole per refistere a persuasive tanto spesse ed esticaci. All' incontro chi è in povero stato, egli o non ha di questi nemici; o pure se gli ha, sacismente li mette in rotta. Però i Santi per lo più elessero la Povertà, come guardiana più sedele e sicura della Virtù; o pur seppero vivere come poveri in alto stato, e in mezzo a gli agi della vita. Certo più del Povero ha bisogno chi è Grande e Ricco, di una buona provvision di Virtù per sostenersi, e non eadere. E per conseguente chi Santo diviene in mezzo alle Grandezze, e nell'abbondanza delle Ricchezze, regolarmente è da dire più Santo de gli altri.

Passiamo ora ad esporre, cosa noi intendiamo col celebre nome di Virtà : che questo è il punto più importante della Filosofia. E non già per folo imparare a conoscerla, ma per possederla ed esercitarla, giacche nel possesso, e nella pratica diquesta consiste la speranza di tranquillar gli Animi nostri. Lascio qui a gli Scolastici tutte le lor dispute : lascio, e venero tutte le Definizioni d'essa Virtù. proposte da altri, con chiedere licenza di poterla io chiamare: Una determinata e costante Volontà di seguir sempre l'Ordine prescritto da Dio nell'umane azioni, e a noi indicato dalla retta Ragione, o dalla Rivelazion d'effo Dio; e di seguirlo, perchè è cosa, che piace a lui. A fin dunque, che un' Uomo appellar fi possa Virtuoso, o fia dotato delle Virtù Morali, che i Latini chiamarono Virtù dell' Animo: necessario è in primo luogo il conoscere, qual sia l'Ordine, che le Leggi di Dio ricercano nelle azioni dell' Uomo, confultando fopra ciò il lume della Ragione, e la Rivelazione divina, la quale è di un mirabil rinforzo ad essa Ragione per ravvisar più chiaramente quello, che il sommo Autore, Padrone, e Regolatore del Mondo, es-ge dalle Ragionevoli sue Creature. Di questo savelleremo più a basfo. Secondariamente, conosciuto che è quest Ordine, voluto da Dio. sa d'uopo che la Volontà vi si applichi per volerlo, affezionandosi al medefimo, e conseguentemente abborrendo il Disordine ne i Costumi, e nelle operazioni umane, ficcome cofa contraria alla mente di Dio. Terzo, non basta avere questa Volontà; bilogna in oltre, che fia una Volontà determinata, spontanea, e che con piacere voglia ed elegga tutto ciò, che è conforme all' intenzione del Signore e Legislatore supremo. Il sare limosina ad un Povero mal volentieri, il perdonare colla fola bocca ad un suo nimico, l'astenersi dalla disonestà , dal furto, ec. per paura unicamente di gastigo dell' umana Giustizia: non son già Atti Virtuosi, perchè fatti senza quella affezione, ilarità, e rilolutezza, che fi richiede nell' Animo nostro in operando il Bene . E quando anche la Volontà con fincero affetto voglia ed elegga una volta ciò, che vien prescritto dalla Ragione, non è questo sufficiente a rendere un Uomo veramente Virtuoso. Si ricerca di più, che la Volontà sia costante e abituata in simili Atti buoni, cioè si faccia un costume di volere quegli Atti buoni, e di astenersi da i contrari. Perciò saggiamente Aristotele, e i suoi segua-Сc

ci chiamarono la Virtù un' Abito operativo del Bene. Oh! bisogna confessarlo: l'acquisto della Virtù costa dei sudori. Nè un' atto solo di Virtù può avere tanta virtù da formare di pianta un Virtuoso, nèa far intendere, che in lui sia radicata e vigorosa l'affezione al Bene. Oggi uno raffrena la Collera fua contra di un Servo: eccoti un' Atto virtuofo di Mortificazione. Ma forfe domani irato gli romperà la testa. Oggi taluno digiuna, ed è Temperante: forse l'altro di vi comparirà davanti ubbriaco. Abbifogna dunque l'Uomo di molte pruove per afficurarsi, che la sua Volontà sia avvezza ed abituata nel Bene, e nell'amore dell' Ordine. E questo Abito si dà a conoscere, allorchè la Volontà dopo varie sperienze di se stessa, comparisce pronta e addestrata a fare in tutti i tempi, e in ogni congiuntura, e senza satica, anzi volentieri, le oneste e ragionevoli Azioni con abborrimento alle contrarie. Niuna Arte acconciamente si sa se l'Uomo in essa non è abituato: or che sarà dell' Arte di vivere da Saggio, e dabbene, che di tutte l'altre è la più scabrosa e difficile?

In oltre necessario è, che la Volontà voglia ciò, che detta la Ragione, perch'esso è Ragionevole, cioè consorme all' Ordine prescritto da Dio, e infegnato dalla fua Legge, e dalla Natura, e dai Saggi. Onestissima e lodevol'azione è il proteggere le Vedove, i Pupilli, gli Orfani . Ma non farà azione Virtuosa quel tale , che li protegga, non dirò per segrete intenzioni di lascivia, che questo sarebbe Vizio: ma per solo motivo d'Interesse, il che non è Virtà. Non farà già da dirli Umile, chi folamente per paura di un Superiore, o per arrivare a un sospirato comando, va facendo atti di Umiltà . Maschere di Virtà son queste, e non Virtà. Perciocchè il fine retto l'intenzione buona, quello è, che principalmente costituisce il pregio delle Azioni Virtuole. Quanto poscia ho detto della Virtù, altrettanto presso a poco è da dire del Vizio, che può chiamarsi : Una determinata e coftante Volontà di voler quello, che è contrario all' Ordine prescritto da Dio, e a noi scoperto dalla sua Rivelazione, o dalla Ragione. Richiedesi ancor qui l'assuesazione e facilità a commetter' atti Viziofi, o vogliam dire l' Abito in peccare. Che taluno trascorra una volta in qualche Vizio, o Peccato, non si ha tosto a gridare, ch' egli è un Viziolo, se non se sorse l'azione sua sì enorme fosse, o accompagnata da circostanze sì gravi, che indicassero una Malizia compiuta, cioè un' Animo stranamente corrotto dal Vizio; nel qual caso il gastigo sarebbe a lui dovuto, come a vero Viziolo.

E questo

E questo poco sia detto della Virtù in generale . Albero così nobile si dirama poscia in varie moltissime Virtù particolari, alle quali gli antichi Filosofi diedero il nome con tale estensione e moltiplicazione, che non folamente ci additarono le principali branche d'essa Virtà, ma infino i fuoi più minuti ramicelli: quasi che cadaun' atto lodevole, riguardante i Costumi de gli Uomini, venga a costituire una determinata particolare Virtù. Offervò poscia Aristotele. che le più delle Virtù confistevano nella Mediocrità, e volle dire che erano poste in mezzo a due Estremi, cioè al Disetto, e all' Eccesso, di modo che siccome il ballerino da corda, se non si tien bene in mezzo, e se pende troppo a diritta o finistra, cade: così il Virtuofo, declinando al Troppo, o al Troppo poco, urta in un Estremo, cioè in un Vizio: che Vizi appunto sono appellati gli Estremi, fra quali situata si crede la Virtù. E ingegnosa questa Regola , ed utile cotale offervazione , ma non bastante in tutti i cali ; perciocchè oltre alla gran difficultà di determinar questo Mezzo, e questi Estremi, si pena anche a trovare in qualche Virtù i suoi Estremi; e in oltre cotesti Estremi non sono con egual proporzione lontani dal Mezzo. Lasciando io le dispute, accennerô più tosto i nomi delle Virtà, quali s'incontrano ne Libri de nostri Maggiori. E quattro principali fra esse ci compariscono davanti, appellate per la loro importanza ed ampiezza Cardinali, ampiezza tale, che molti vogliono, essere tutte, o quasi tutte l'altre Virtù Morali porzioni d'esfe, o derivanti da esse. Cioè la Prudenza, posta fra la Sciocchezza, e la Furberia. La Giuflizia, il cui eccesso non si facilmente apparifce effendo per altro il fuo difetto l'Ingiustizia. La Temperanza . che sta fra l' Intemperanza, e l' Insensibilità, estremo immaginato da taluno, per dir pure qualche cofa. La Fortezza situata fra la Viltà e l' Audacia, o sia la Temerità. Dividono poi la Prudenza in Privata, Economica, Politica, Militare, e Regale. E buon per noi, che fonosi contentati di questa divisione, perchè potevano passar più oltre , e dire , che v' ha la Prudenza Mercantile propria del Mercatante; la Medica, che è affai praticata fra chi efercita questa professione; la Forense, necessaria a i Procuratori ed Avvocati; e così quella de i Piloti, de gli Agricoltori, e delle altre Arti: giacchè una particolar Prudenza si esige nella pratica di ciascuna d'esse. Parti poi quafi integrali della Prudenza differo la Memoria, la Docilità, la Sagacità, la Ragione, la Provvidenza, l' Accortezza, o sia la Circospezione, e la Previdenza, o sia la Precauzione.

La Giufizia ricevette anch essa le divisioni sue; e da essa si fanno Cc 2 scascaturire la Religione, la Santità, la Pietà, la Carità, l'Ubbidienza, la Veracità, o sia la Sincerità, la Gratitudine, la Liberalità, l'Af-

fabilità, l' Amicizia.

Dalla Temperanza parimente fifecero nafere l'Affinenza nel mangiare, e la Schrietà nel berte, la Continenza, o fia la Calità, e la Pudicizia, la Verecondia, la Clemenza, l'Umilià, la Modefia, la Dolezza, la Miferiordia, la Moderazione, l'amore del Decore, l'A mabilià, la Placecolezza, l'Urbanità o fia la Grazia in converfare.

Finalmente sotto la Fortezza si schierarono la Fidanza, la Magnauimità, la Pazienza, la Longanimità, la Magnificenza, la Costanza,

o Ga la Perfeveranza.

Ma non è difficile l'accorgera, che alcune di queste Virtù nel solo nome, e non già nella foltanza fono diverse da altre qui registrate. Secondariamente, non tutte queste Virtù compariscono acconciamente subordinate alle quattro suddette Cardinale, Finalmente può parere, che non sia compiuto questo ruolo, da che abbiamo la Generosità, la Beneficenza, la Mansuetudine, la Cortesia, la Discretezza, la Parsimonia, la Benignità, la Gentilezza, l' Intrepidezza, ed altri Nomi, che cadono nel ragionamento familiare, fignificante nondimeno in parte ciò, che viene elpresto nelle precedenti Virtù. Ma fopra tutto a quel catalogo s'ha da aggiugnere con un particolar nome la Virtù della Mortificazione, ficcome una delle primarie e più importanti della vita Morale, e parte della Temperanza. Ora chi volesse partitamente e pienamente trattare di tutte queste Virtù, e descriverne gl'impieghi e gli atti, e insieme i loro Estremi, entrerebbe in una carriera, che non avrebbe sì presto fine. Io mi contenterò di presentare a i Lettori sol quelle, che giudicherò di maggiore importanza, e necessarie in pratica a tutti per essere veri Cristiani e Saggi . Dico necessarie a tutti ; imperciocche dec bene ogni Ragionevol Creatura avere in fuo cuore affezione e inclinazione a qualfivoglia Virtù, ma non è necessario, che in pratica le eserciti tutte. Come potrà il Povero essere o Magnifico, o Liberale? come esercitare la Clemenza, e la Mansuetudine, chi non è mai ingiuriato, od offeso? come risplendere nel pregio della Fortezza militare, chi è persona sacra, o femmina? All'incontro viene a tutti imposta l'obbligazione di tenersi lungi da ogni Estremo vizioso, essendo un solo Vizio sufficiente a privare del glorioso titolo di Virtuoso, chiunque per altro fosse commendabile pel possesso, e per la pratica di varie Virtù. Che uno per elempio non eserciti mai la Liberalità, avrà forse delle buone ragioni per iscusarsene. Ma gli mancheran bene queste

queste ragioni, se Prodigo diverrà, e se sarà Avaro. E così discorrendo d'altre Virtà e Vizj.

Intanto convien qui rammentare, che i veri pregi delle Greature Ragionevoli abitanti fulla Terra, confistono nel possesso ed esercizio delle fopra mentovate Virtà; perchè nell'amore appunto, e nell'uso di queste è riposto il buon'uso della Ragione, e l'assomigliarfi in qualche maniera a Dio, gl'infiniti cui Attributi debbono servire di norma alle Virtù dell' Uomo. Però la più bella comparfa, che possa fare nel Mondo l'Uomo, quella è d'essere, e di farsi conoscere Virtuoso. E quanto più uno è posto in alto, e in maggior campo di efercitar le Virtù, tanto più luminosa e degna d'encomi si troverà la sua vita e persona, se correrà per la carriera delle Virtà. In oltre nulla v'ha, che riesca cotanto utile a i professori della Virtù, quanto ella medefima. Se dall'amore e dalla pratica d'effa, e non già dalle Ricchezze, non già da gli Scettri, nè da i gradi onorevoli, dipende il goder quella vera e stabil Felicità, di cui son capaci quaggiù i mortali : di più non fi può dire per farne intendere la fomma utilità. Nè folamente torna essa in bene e vantaggio di chi la possiede, ma anche delle Repubbliche, e delle Società umane, nelle quali quanto più abbondano i Virtuofi, tanto maggiore è la Felicità, e la Gloria. I Vizi all'incontro quei sono, che introducono gli affanni, la miferia, l' ignominia nelle persone private, e giungono ancora a sconcertar l'armonia, e il buono stato delle Repubbliche. E questo solo confronto della Virtà, e del Vizio, basta bene a sar conoscere, qual sia la bellezza e il pregio di quella, e quale la deformità abbominevole dell'altro. Una Comunanza, che fosse composta di soli amatori e professori delle Virtà, potrebbe chiamarfi un Regno invidiabile di pace, d'amore, e di delizie. Laddove una formata di foli Viziosi, sarebbe un esemplare di confusione e di disordine; e puntello non si troverebbe, che potesse salvarla dalla rovina. È perciò quanto di lode è degna la Virtù, altrettanto meritevole è di biafimo il Vizio; e quanto quella è da eleggere, alsrettanto è da abborrire e fuggir l'altro. Ma qui non si vuol dissimulare una delle più compassionevoli disgrazie della presente Natura umana. Bellissima, utilissima è la Virtù; dovrebbe essa sola regnare, o almeno abbondare nel Mondo: e pure di gran lunga più che essa ci regna, o abbonda il Vizio. Nè è da maravigliarsene. Per conquiftar la Virtù, la cui via ha alquanto dell'erto, bisogna falire, e per confeguente ci vuol lena e sforzo. Non va così pel Viaio, le cui vie tendono al basso; e a discendere non si dura punto fatica.

Distant, Lines

faggio dal Vizio alla Virtù. Così a fare una ferita poco ci vuole;

molto e poi molto a guarirla. Finalmente se abbiam di sopra mirato un ricco catalogo di Virtù, sappiasi, che viè più ampio ancora si scorgerebbe quello de Vizj, se di tutti si volesse registrare il nome. Accenniamone nondimeno i più triviali. Tali fono la Superbia co' suoi figliuoli, cioè l' Orgoglio, l' Insolenza, la Prosunzione, l' Audatia, l'Arroganza, la Vanità, o sia la Vanagloria, l' Ambizione, ec. l' Empietà, l' Ingiustizia, la Lussuria, la Golosità, l' Interesse, o sia l' Avarizia, la Pufillanimità, la Temerità, l' Intemperanza, l' In-gratitudine, l' Impazienza, l' Imprudenza, la Crudeltà, la Rozzez-2a . l' Immodestia , la Disperazione , l' Ostinazione , l' Ipocrisia , la Simulazione , l' Adulazione , la Bugia , l'Infedeltà , il falfo Zelo , la Fraudolenza, il Tradimento, l'Inciviltà, la Pedanteria, l'Inflabili. tà, l' Implacabilità, lo Scandalo, il Furto, la Rapina, l' Invidia, lo Spergiuro , la Maledicenza , la Bestemmia, la Disubbidienza , la Vendetta, la Prodigalità, ed altri Vizi, il nome de quali si fa sentire nel comune linguaggio, e pur troppo si fa vedere anche ne i co-

Or chi è Saggio fra Giovani, concepifce per tempo una ferma risoluzione di seguir la Virtù, di suggire ed abborrire il Vizio. Non mancano esempj di Buoni; assaissimi vivono tuttavia ne'Libri; asfaislimi altri gli abbiam vivi sotto a i nostr'occhi; e de' Giovani morigerati e saggi non venne mai meno la razza. A questi il Savio Giovane s'attiene, perchè chiaramente conosce, che l'aver Giudizio, e l'amare la Virtù, fono sotto due diversi nomi una stessa cosa . Quand' anche tutti gli altri si dessero all' Iniquità, e sossero Cattivi (il che mai non avverrà) egli nè più nè meno è risoluto di battere le vie della Probità, mercecchè ha tanto lume da scorgere, che la Virtù fola può piacere a Dio, da cui proviene a noi ogni nostro Bene, e ch' essa fola s'accorda colla retta Ragione: laddove il Vizio la calpesta, e riduce l'Uomo alla condizion delle bestie. Vero è, che il sentiero della Virtù sulle prime si truova erto ed aspro; ma andando innanzi, sempre più si scuopre ameno e deliziofo, e infonde una vera e durevol Contentezza nel cuore de' fuoi leguaci. Per lo contrario la via de' Vizj ful principio è facile, sparsa di fiori, e ministra di Piaceri; ma nel progresso non vi si pruova se non Inquietudini, Dolori, e Pentimenti. Per questa si metta, chi brama di far buona raccolta di Miserie, o presto, o

ftumi, e nelle azioni di tanti e tanti.

tardi, non men per l'Animo, che pel Corpo fuo. Di questa fi ditet, chi non cura, o diferezza didio, puntior dei Malvagi, e rimunerator dei Buosi. In fomma se per islar bene quaggià, e meglio nel paesedell' Eternità, l'unico mezzo è la Virtà, folamente Saggio merita d'essere diamato, chi si siguita ed ama; Pazzo per locontrario, chi da lei si scosta, per seguire il Vizio. Ma perciocchè la maggior parte delle Virtù consiste nel saper frenza e ben regolari en chi ri donne, ci nel varane il Disodnier, passimon a cercare, qual sia primieramente questo Onesto, e poi questo Ordine, per trattare finalmente del freno de gil la Appetiti medicimi;

### CAPO XXIII.

Dell' Onesso, del Giusto, e della Virtù, se sieno essenzialmente e per lor natura cose Buone. E dell' Ordine voluto da Dio nell' Uomo.

Al volentieri entro io in quistioni Metafisiche e sottili, ora che tratto della Filosofia de'Costumi, perchè bramando di far fervire questo mio qualsisia ragionamento a i Giovani, e a gl'Ingegni minori, che sono i più, non amo di condurli a masticar nozioni ipeculative ed astruie, che affaticano sì, ma non istruiscono chi è duro a meditare, o sta poco attento a somiglianti nozioni. E tanto più perchè ho già detto, e ripeto, che questa Filosofia dee avere per mira il far operare, e non già il disputare chiunque la studia. Tuttavia non posso di meno di non dir qui due parole intorno all' Oneffo, troppo importando all' Uomo il conoscere, che questo si dà, per innamorarfene, e per seguitarlo nelle operazioni sue. Ne abbiam parlato alquanto di fopra nel Cap. VII. della Ragione; ma qui conviene, che un po' meglio ne cerchiamo l'origine ed efistenza. Non mancò nelle vecchie Scuole de' Filosofi, chi non volle riconoscere questo Onesto, e pretese, che la Giustizia, e la Virtù altro non fossero, che nomi dati dal confenso de Saggi a ciò, che comparve Utile all' Uomo, e alla Repubblica . Aristippo, Epicuro, Carneade, ed altri Etnici Filosofi, infinuarono somiglianti maligne dottrine, le quali fi fon vedute rifuscitate anche nel Secolo prossimo passato da certi Ingegni fuori d'Italia, non fo se per ambizione, o pure per malizia, certo con qualche discredito della Virtù, che costoro ci vanno a dipingere come cosa bella sì, ma in certa guisa consistente più nell'

Opinione altrui, che nella Bellezza propria. Dico pertanto, effere notifima, fempre nondimeno vera la dividione del Bene in Omfle , Utile, c. Dilettreole, per quello che concerne le unsuo operazioni. Di quefi partermo più a balfo, Quanto al Bene Omfle, fembra che niun divario paffi fra clfo, il Ginfle, e Poperare Firtrafo. Pure più tolto è ad dire, che l'Onefo fia Genere; e il Giuflo, e il Virta fin-no Specie, convenendo il pregio dell' Dentha anche alte azioni indiferente di propositi della discontinua di pregio dell' controlo di altra della controlo di famità, ec fenza che a datte operazioni competa propriamente il titolo di Virtuofe e Giuffe, quantunque l'appellarle anche tali non foffe poi un Sollectimo da non perdonare.

Ora, siccome ho già detto, su sentenza d'alcuni antichi, rinovata poscia da qualche moderno, che non posasse sopra verun distinto fondamento la denominazione data a certe Azioni umane, che noi chiamiamo Onefle, Giufle, o Virtuofe; ma che altro non fieno questi nomi, che il folo Utile, dalla contemplazione del quale, e non già da altro motivo, furono introdotti fomiglianti termini. Offervarono, per esempio, i Saggi come vantaggioso alla Repubblica, che chi entrava in possesso di un pezzo di terreno, non suggetto ad alcun' altro Uomo, e si mettesse a coltivarlo, vi acquistasse sopra diritto e dominio, e ne facesse suoi i frutti; perchè in tal maniera tutti si animerebbono alla coltivazione tanto necessaria alla Repubblica. Questo dominio appellarono essi Giusto; e Giustizia e Virtù il mantenerlo al Giusto possessore. All'incontro perchè riconobbero, quanto sarebbe dannoso alla Repubblica, che l'un Uomo turbasse il dominio giusto dell'altro, e gli rapisse i frutti de' suoi campi : perciò appel-larono Ingiusticia, Vizio, e Disonessa il rapire a suo capriccio l'altrui. Così mirando, quanto tornasse in prò dell' Uomo il rassrenar la sua Collera, la fua Lingua, i fuoi bestiali Appetiti, e il far'altre simili Azioni, diedero nome di Virtù, o sia di Virtuosi a tali atti, e di Vizio a i contrarj . Nella stessa maniera dal pregiudizio e sconcerto, che sì al pubblico, che al privato rifulta da gli omicidi, dalle frodi, da gli adulteri, e da altre fomiglianti operazioni, presero motivo di chiamar Viziose, Disoneste, ed Ingiuste sì fatte azioni. Però da Orazio, cioè da uno della setta d'Epicuro, su detto:

Ipfa quoque Utilitas Justi prope mater & Æqui.

Ma quì non fi vuol controvertere, se i primi infittutori di questi nomi, e delle Leggi, ponessiro mente all'Utile, che ne potea derivare. Il punto sta a chiarire, se la fola Utilità quella sosse una volta, e sia anche oggistì, che renda lodevoli ed eleggibili le azioni, che chia.

chiamiamo Onefle, Giuste, e Virtuose. Ora certo è, che tutto ciò, che contiene Onefla, Giuftizia, e Virta, è un Bene Utile, non meno al Pubblico, che al Privato; e quanto più in una Repubblica fi dilaterà l'Onestà e Probità dell' operare, tanto maggiore ne sarà la Felicità, e l'Utile, che ne proverrà. Ma altresì è evidente, che l' Oneflo e il Giuflo delle operazioni umane, dalle quali l'Utile ordinariamente non va disgiunto, non può nascere dalla medesima Utilità. Perciocchè tante azioni ci fono Utili al certo, ma non perciò Onefte, Giuste, e Virtuole; e per conseguente convien cercare un'altro Principio, che sia il vero costitutivo dell' Onesto, col prescindere dall' Utile, che con esso lui può e suol'andare congiunto. Tanto più poi necessaria ne è la ricerca, quanto che se si ammettesse, che la sola Utilità, senza sar mente ad altro, sufficiente sosse per operar da Prudente, s' aprirebbe una gran porta a troppe iniquità, contrarie alla buona armonia de viventi, e alla pace delle Repubbliche. Cioè, potrebbesi fare a man salva tutto ciò, che riesce di Utilità, qualora niun timore o pericolo ci fosse, che le Leggi umane lo potessero scoprire, e per confeguente gastigare; o pure non disdirebbe il far tutte quelle Azioni, ch'esse Leggi lasciano all'arbitrio de' Cittadini, senza determinar pena alcuna contra delle medefime: il che non fi può mai comportare. Riconobbe Tullio anch'esso nel Lib I. delle Leggi le brutte conseguenze di sì fatta dottrina, e ne recò varj esempj, come farebbe di chi fidasse ad un' Amico buona somma di danaro, perchè dopo sua morte ne facesse un determinato uso. Spirato ch' egli fosse, tornerebbe certamente in vantaggio di costui il ritenere per se quel danaro, nè rischio vi sarebbe per conto dell' umana Giustizia. Ma ci ha da essere un Principio superiore a quel dell' Utilità, che metta freno alla foverchia Avidità altrui, alle Frodi, al mancar di fede , alla Difonestà segreta , o a gli eccessi della Gola, e ad altre fimili operazioni dell' Uomo, o nascose, o non punite dalle Leggi Civili. Questo ora andiamo a cercarlo.

Già è conchiulo tra i Filosofi, effere affai difficile il produrre un' adeguata Definizione intrinfeca del Buono, e del Bello, e però fi fervono essi più tosto di una Descrizione definitiva di queste nozioni . Lo stesso si pruova, in trattando del Bene Onesto. Parve all'eccelso Ingegno del Cardinale Sforza Pallavicino di definirlo con dire, effere ciò, che piace alla Natura farsi da noi. Ma scommetterei, che non tutti s'acqueteranno a sì fatta Definizione, sapendo noi, non essere la Natura una Potenza intelligente, a cui possa piacere, o non piacere ciò che operiamo. E quand' anche altro s'intenda con questo nome,

la Natura umana, quale è di presente, piena d' infermità, come mai prenderla per ficura direttrice delle nostre azioni? Però seguendo ciò, che altrove accenna il medesimo Cardinale, e intendendo per Natura l' Autore della Natura, più sondatamente potrebbe chiamarfi il Bene Onesto ciò, che piace all' Autore della Natura farsi da noi. Sia nondimeno lecito anche a me il definirlo in altra guifa con dire: Che il Bene Morale ed Onesto quelle è, che s'accorda colle Leggi dell' Ordine, che Dio per onor proprio, e pel bene, o sia per la Felicità universale de gli Uomini desidera e vuole da essi Uomini. Spieghiamo ciò, ch'io intendo con queste parole. Proprio è de i Saggi il cercare, per quanto fia possibile, in tutte le cose e satture sue di sar comparire l'Ordine, ben sapendo, che dove è Ordine, ivi è Bellezza, ed anche Perfezione; dove Difordine, ivi Imperfezione e Deformità. Ma di quest'Ordine, per essere una nozione Metafisica e sottile, più facile è l'averne il nome in bocca, che il farne capire la vera essenza a chi non ha abilità, o sugge la fatica di rissettere. Nulladimeno dirò, potersi per modo nostro d'intendere spiegar l'Ordine con dire: Ch'esso è una proporzionata disposizione e concatenazione di cofe o azioni, tendente si nel suo tutto, come nelle sue parti, ad un Fine saggiamente eletto. Volete voi sapere, se Ordine si truovi nella fabbrica di una Cafa, di un Palagio? Offervate tosto il Fine : non dico quello, che può nascere in testa d'un' Uomo o capriccioso. o pazzo: dico l'Ordinario, e comune massimamente di chi ha senno. L'intenzione suol'essere, e ha da essere quella di formare un'edifizio il più agiato che si possa per gli abitatori , e conveniente al Sito, e sì proporzionato e comparifcente, che diletti, o almeno non offenda gli occhi di chi lo mira. Tale riuscendo, ivi sarà Ordine . E quelto potrà ritrovara non meno nelle picciole , che nelle grandi fabbriche. Sarà picciola, è vero, una Cala; ma purchè ben compartita e disposta, si mirerà in essa tutto l'Ordine convenevole e proporzionato al Fine di chi ne comandò la fabbrica; e se le potrà scrivere sopra il Parva, sed apta mibi, che il buon Lodovico Ariosto se' incidere sulla sua; o pure il Morituro satis, che sopra un'altra faggiamente scolpito si legge. All' incontro se in un gran Palagio noi mireremo o le Signorili camere baffe, o le porte e le finestre anguste, o non ben preso il lume, o scomode le scale, o le stanze mal divise, e prive d'uscita, o simili altri disetti d'Architettura: misurando tutto ciò col Fine voluto dal Principe, che è il maggior comodo, e insieme la magnificenza: non v'ha dubbio, che riconosceremo, aver ivi parte il Disordine, e non già l'Ordine defiderato.

211

fiderato. Così ognun fa, qual fia il Fine immediato d'un valente Orologiere, allorchè egli fabbrica una Mostra, o altra forta d'Oriuolo : cioè di formare una macchina , la quale mifuri il Tempo, e regolatamente il divida, facendo conoscere di mano in mano l'andamento e il passaggio de' minuti, de' quarti, e dell'ore. Tutta quella disposizione di molle, di catene, di tamburo, di pendoli, di ruote, e d'altri ordigni, è l'Ordine da lui adoperato per colpire nel Fine propolto. Senza un tal Ordine mostrerà quella Mostra, non già la retta divisione del Tempo, ma sì bene l'insufficienza, l'ignoranza, e la poca attenzione dell' Artefice; nè il Fine con ciò fi otterrà. Così troveremo l'Ordine in un Giardino, che ha per mira il diletto onesto dell' Uomo, se vi sarà Varietà d'oggetti, tutti colla sua proporzione ben distribuiti. Così in un esercito, se gli squadroni, nè troppo smilzi, nè troppo carichi, saranno esattamente schierati, di maniera che l'un'uomo non imbrogli l'altro, l'una schiera l'altra, e possano a tutte le saccie accorrere per difesa od offesa. Così in una Dipintura, in una Tragedia, in una Predica, nelle Vesti, e in mille altre cose scopriremo Ordine o Disordine, quanto più o meno le parti di quella fattura, e il medefimo tutto, influiranno al Fine, che in esse l' Uomo saggio a se propone.

E qui mi sovviene d'essermi talvolta incontrato in persone le quali fi maravigliano, anzi fi dolgono, perchè Dio abbia creato fulla Terra Leoni, Tigri, Orfi, Lupi, e fimili altre Fiere, e tanti Serpenti e Infetti o fchifofi, o molesti, o nocivi all' Uomo. Non si attentano a dirlo: ma vorrebbono dire, che questi sembrano Disordini, e non già Ordini nella fabbrica di questo gran Tutto, che pure si dice opera di Dio, e fatta per l'Uomo. Oh buon Dio! come non conocciamo noi mai la temerità e ftoltizia nostra, allorchè osiamo criticare le opere di voi supremo Artefice, che avete in sì mirabil forma fabbricate tante cose, e sopra tutto noi stessi? Chiunque è Saggio, grida: Voi avete fatto il Tutto con fomma Sapienza, e quel che intendo, e quello ancora, ch'io non intendo. Omnia in sapiensia fecifii, omnia, omnia, Noi deliriamo alle volte, perchè la corta vista delle nostre Menti non può giugnere a scoprire tanti Fini minuti, che pure dobbiam credere, che il sapientissimo Iddio abbia avuto in produrre cadauno de' tanti oggetti, che miriam fulla Terra. Ma questi Fini particolari nella Mente infinitamente Saggia di Dio s' hanno da supporre: oltre a quello, che la Rivelazione divina c'infegna della caduta del primo Uomo, e della mutazione perciò fuffeguita di tante Creature, che a lui si ribellarono. Volgansi gli oc-

chi per esempio ad un'atissima, ruvida, e soscesa Montagna, pet condierare qual 'Ordine possa mai trovasti si que ciglioni spelati, e ne' cocenti precipitosi Valloni. Nol troveran certo alcuni, i quali giungono forse cardent da tanto, che avrebbono s'aputo formare una porzione di questo Mondo con più simmetria, o con più belieza, o utilità maggiore. Così appunto giudica anche il grofilozano volgo delle risoluzioni politiche de Principi più faggi. Nel basso lo tribunale facilimente possa per Diordine de Errore tutto ciò, di cui non penerrano gli occulti motivi, e non intendono le giusti esprete ragioni. Certo che è ben d'altro Sapre e disferminento, che tutti Cabinetti politici della Terra, il supremo consigni che Monte di chiamo, privo di vaghezza, aca pi cen dordinezza, non è tanto disficile lo soprire il Fine e l'ordine, che si propose in architettarlo l'
Allissimo.

Bilogna pertanto metterfi qui davanti il di fopra accennato granz principio della Varietà, di cui fu sì vago il sommo Fabbriciere del Mondo, e che fuol effere una delle cagioni efficaci della Bellezza. In un Tutto di tanta vastità e diversità anche l'Orrido ha il suo Bello, il suo Ordine, il suo Fine, servendo esso a dare più sensibil rifalto all'altre fatture avvenenti e gentili. Gli stessi terreni Monarchi ( nol veggiamo noi? ) ne' lor grandiosi Giardini e Parchi amano e Boschi, e Grotte, e Fiere, ed altri oggetti non dilettevoli, anzi a tutta prima spiacevoli al guardo. Ma oltre al general motivo della Varietà, altri è da credere che ne abbia avuto la Mente divina, allorchè fe' sorgere sì alto quell' erto Monte, cioè o di lavorarvi de i nobili Marmi per fabbriche, o per ornamenti di fabbriche graziote ed utili all' Uomo; o pure di farvi nascere nelle viscere Metalli preziofi; o fe non preziofi, di mirabil'ufe al bifogno o comodo umano. Quivi in oltre ha voluto dar vita a molte particolari Erbe di fingolare, benchè mal conosciuta virtù, che non si possono sperare dal piano, almeno di tanto vigore. Ma quel che è più, e conviene alle Montagne tutte, di que medefimi sì sprezzati montuosi dirupi continuamente si serve la Provvidenza di Dio per sormare e mantenere a noi le Fontane correnti. Cioè, l'alte vette d'esse Montagne per varie cagioni, che qui non importa registrare, facilmente condensano i Vapori, e facendoli cadere in pioggie (che questa è una delle loro proprietà ) ovvero lungamente confervando le nevi ful doffo loro, e specialmente nelle balze, e ne gli annessi buroni; e oltre a ciò fermandofi l'acque pioventane nelle grotte e cavità interne d'effi Monti.

Monti, e ne varj loro strati; e feltrandosi dipoi tali acque misuratamente per le vene della terra, e scaricandosi verso le parti esteriori; vengono in tal guifa a scattirir le Fontane, onde poi si sormano i Canali, e i Fiumi perenni. Di maniera che fe a noi mancaffero le Montagne, ci verrebbono meno ancora le Fontane; e se fossimo privi di queste sarebbe lo stesso, che rimaner senza Fiumi. Ma se questo avvenisse, ove troveremmo noi e Acque per irrigar le campagne; ed Acque talvolta per abbeverare gli armenti, e infin gli Uomini stessi; e i Canali per Mulini, Cartiere, Filatoi, Battirami, segar Marmi e Legni, e per tante altre incomparabili invenzioni utili all' Uomo? E poi dove sarebbe la navigazione sì desiderabile in mezzo alle terre per condurre e noi , e tante robe da i Fiumi al Mare, e dal Mare a i Fiumi? Or ecco che fenza Fontane, e fenza Fiumi durevoli verrebbe ad effere tutta in difagio o fconcerto l'abitazion de'mortali. Lascio stare altri Fini del magisterio sempre saggio del Creatore, come il mantener esse Montagne in vari tempi l'atia fresca, e difendere il piano da foverchi caloti, e temperare il nocivo bollore di certi Venti: perciocchè ne abbiamo abbastanza, per gridare, che anche in que'vasti corpi de'Monti, i quali sembrano sì diladatti, e fuori d'armonia, fi mira un concerto nobiliffimo col resto della Terra, e si osserva la maestria giudiciosa del sovrano Artefice, e un' Ordine squisito per ottener' uno, o pur vari importanti Fini.

Vegniamo ora all' Uomo, Creatura la più privilegiata sulla Terra, e per cui sostentamento, servigio, e diletto son fabbricate l'altre Creature sublunari. Se tutte le cose tanto Naturali, che Artificiali, esigono l'Ordine; e noi in tutte l'abbiam caro ed amiamo: quanto più dovrà Dio defiderarlo nell'Uomo? e quanto più dovrà l'Uomo procacciarlo a se stesso, e conservarlo in se stesso? E qual sia questo Ordine, l'intenderemo tosto, se troveremo, qual sia il Fine, per cui Dio ci ha creati, e posti ad abitare in questo Mondo. Ora io tralasciando altre vedute più illustri, che a noi vengono dalla Tcologia, dico, che il Fine primario di Dio in crearci, altro non può esfere stato, se non la Gloria e l'Onor suo; e il secondario la nostra Felicità. Però tutto quello, che noi vorremo, ed opereremo, che tenda all'Onore e alla Gloria di Dio, farà Ordine, farà Bene Onesto, farà Virtù. All'incontro Disordine, Vizio, Male, tutto ciò, che da noi farà operato contra la Gloria di Dio. Tutto questo farà manifesto, ed evidente, per poco che vi si rifletta. Perciocchè in primo luogo bisogna per necessità ammettere un primo Principio, che abbia creato il Mondo e l' Uomo: che certo questo Mondo si magnifica fattu-

ra, e tant'altre maravigliose cose esistenti in questo Mondo, e sopra tutto l'Uomo sì mirabil Creatura, non sono nati da se, nè potrà mai fe non un Pazzo (e tal fu taluno de gli antichi Filosofi) pretendere, che fieno figliuoli del Cafo; ma convien confessare, che vengono da un'Artefice infinitamente Saggio, e infinitamente Potente. Ora questo primo Principio altro non può essere, se non l'onnipotente Iddio; e da che ciò si conosce, del pari si conosce, che Dio è infinitamente superiore a gli Uomini, come si conosce, che l'Universo è più grande e più vasto di un Punto, e cento mila Anni, che un Momento. Secondariamente conoscendo noi, che Dio è infinitamente Saggio. la Ragione ci dice tosto, ch'egli in crear noi, e mantenerci sulla Terra, ha qualche lodevole e saggio Fine; e questo in primo luogo non può effere, se non l'Onor suo. Perciocche oltre all'averci detto la divina Sapienza, che Dio (a) Universa propter semetipsum operatus eff; ed oltre al conoscere noi facilmente che, siccome gli Animali son satti per l'Uomo, così l'Uomo è satto per Dio: intendiamo ancora fenza difficultà, effere conveniente, che gli Uomini amino, onorino, ubbidifeano, e imitino Dio, più tosto che facciano il contrario nelle loro azioni, con disprezzarlo, e disubbidirlo; e che quantunque egli niun bisogno abbia di noi, pure è impossibile, ch' egli non efiga, che dipendiamo da lui, e fiamo fottomessi a lui, e grati verso di lui. Però la Gloria, che noi siam tenuti di dare a questo benefico Padre e Creatore, e la Gratitudine verso di lui, confifte nell' Amore e nell' Ubbidienza, che dobbiamo a lui, e nel procurare, per quanto è permesso a povere Creature, d'imitar lui . Oltre al Lume della Natura, lo stesso divino nostro Salvatore cel fece anch'egli intendere con dire : (b) Eflote perfecti, ficut & Pater vefler calestis perfectus est. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vou ftro, che fla nel Cielo. E fimilmente in altri passi delle divine Scritture ci vien detto, che imitiamo Iddio. Per confeguente se Dio è Puro , Santo , Giusto , Verace , Benefico , Misericordioso , ec. siccome ognun dee confessare; è impossibile, ch'egli possa mirare di buon occhio, e approvare nelle sue Creature l'Impurità, l'Iniquità, l'Ingiustizia, la Bugia, l'Inganno, la Crudeltà, ec. E all'incontro evidente cosa è, ch'egli non può amare in esso nor, se non que'desiderj e quell'opere, che tendono ad imitare i suoi divini Attributi; e che questa Imitazione è l'Ordine primario, ch'egli essge da noi, Ordine appunto, che torna anche in gloria di chi ci creò. Nol possiamo imitare nella sua Onnipotenza, nella sua infinita Cognizione, Sapienza, ec. ma possiamo bensì nella Giustizia, nella [4] Prov. XVI. 4 [4] Matt. V. 41.

Misericordia, nella Purità, Veracità, ec. Fin lo stesso Seneca Gentile riconobbe questa Verità con dire: (a) Vuoi tu rendere a te propi-2) gli Dei? fii Buono. Affai gli onora, chi gli imita. E Socrate, o pur Platone anch'esso Gentile, insegnò, che il divenir simili a Dio, per quanto noi ne fiamo capaci, confifte nell'operare Virtuofamente, e in fare ciò che Dio comanda. Si aggiunga S. Agostino, che scrive: (b) Si riduce tutta la Religione ad imitare quel gran Dio, che tu onori. Ed affinchè potessimo riuscire in questo impiego, e mantenere quest Ordine, ci ha spiegato meglio il suo volere col mezzo della Rivelazione, cioè chiaramente ci ha infegnato le vie ficure, che conducono al Bene; e non lascia di somministrarci sorze per efeguirlo nelle nostre Azioni. Ora di qui ognun può intendere, che il trasgredire, o non curare l'Ordine posto da Dio nel formare Creature ragionevoli, è un vero ed infolente sprezzo dell'autorità e vo-Iontà di Dio, e perciò un Difordine gravissimo, e degno di gastigo. E chi mai oferà dire, che Dio non possa, o non voglia farci provare questo gastigo, se non conserveremo l'Ordine, che lo stesso Lume di Natura c'infegna prescritto da lui? Ed ecco i principi e sondamenti fodi dell' Onefto.

L'altro Fine secondario ho detto, che è la nostra Felicità. Ancor questo è evidente. Imperocchè essendo chiaro chiarissimo, che il Padre nostro celeste è infinitamente Buono, e che le più belle gemme, che splendano sulla Corona di questo onnipotente Monarca, sono la Beneficenza, la Liberalità, la Misericordia, la Carità, la Giustizia, ed altri benigni fuoi Attributi: per necessaria conseguenza ne viene, che da che egli ci traffe dal nulla, per altro non potè farlo, che per diffondere il suo benefico genio sopra di noi; nè potè volere noi creati, se non per volerci Felici e Beati. Fa orrore, e su sacrilego insieme, o privo di senno, chi pensò (se pure alcuno tant'oltre arrivò) crearsi da Dio la maggior parte del genere umano con intenzione e volontà di farlo Intelice, anzi eternamente Infelice. Non c'è bifogno di confutazione a sì efecrabil bestemmia, ripugnando essa troppo a i divini Attributi, e venendo confutata da gl'infallibili dogmi delle divine Scritture. Si aggiugne di più, aver'egli infuso nella Natura umana questo desiderio della Felicità sì forte, che entra anch'esso nell'essenziale costitutivo dell'Uomo, al pari dell' essere Ragionevole. Però non è da maravigliarsi , se l'Uomo incessantemente è spinto dall' interno Amor proprio a bramare la

[a] Vis Deos propitiare? Bonus ello . Satis illes coluit , qui imitatus eft . Son Ep. 34.

[4] Religionis fumma eft, Imitari goem colis. S. Aug.

Felicità. Questo è il suo Fine, e a questo egli tende, ed è obbligato a tendere dalle Leggi della Natura . E per poter ottenere questo Fine, Dio gli ha anche dato l'Intendimento, la Ragie ne, e l'abilità a distinguere, se pur vuole, il Bene dal Male, cio quello, che produca vera Felicità, o vera Infelicità. Ciò posto, tutto ciò, che l'Uomo opera, conducente alla vera Felicità, del fuo Comune, e propria fua, senza pregiudicare all'altro Fine primario, che abbiam premeffo, è da chiamarsi Ordine; e all' incontro Disordine, rutto quanto si oppone a questo Fine. Manisesta cosa è, che operando egli contra un tal Fine, opera male, opera disordinatamente, contravenendo alla propria Inclinazione, e all'efigenza dello stato fuo, e facendo vedere una mostruosa scena, cioè ch'egli usa la Ragione e l'Intendimento suo per divenire Inselice: quando questo gran dono, per cui è distinto da i Bruti, appunto gli fu dato, acciocch' egli operaffe la propria Felicità. E perciò quand' anche concedessimo, che i Saggi e i primi Legislatori avessero piantate le Leggi e le Massime dell' Onesto, del Giusto, e della Virtà, sull'offervazione dell' Utilità, che può venire al Pubblico e al Privato dalle azioni Oneste, Giuste, e Virtuose, senza pensare al volere e all'intenzione di Dio; ciò non offante scorgiamo, essere fondato il pregio intrinseco dell'Onestà e Virtù sopra le Leggi prescritte da Dio all' umana Natura ; perchè esso Dio col volere , che essenzialmente e naturalmente defideriamo d'effere Felici, e col cercare la nostra Utilità, vuole infieme i mezzi conducenti alla Felicità del Genere unano, cioè l'Ordine e le Virtù. Dissi del Genere umano, perchè Dio ha per mira il Bene di ognuno , e la Felicità di tutti : e ficcome è di dovere, che nel Corpo l'uno delle Membra non nuoca all' altro; così è intenzione sua, che la Società de gli Uomini tutti, conflituente un Corpo, non sia turbata da i particolari, divenendo perciò slogature di questo gran Corpo tutte le Iniquità e perverse Azioni, che si commertono. Ne già i soli Cristiani, meglio che gli altri addottrinati nella vera Filosofia, hanno riconosciuta questa verità : ma la scoprirono ed insegnarono anche i più assennati, e i più nobili fra gli antichi Filosofi, de' quali così scrive Tullio, non meno eccellente Oratore, che giudiciofo Filosofo, nel Lib. II. delle Leggi: Hanc video Sapientissimorum fuisse sententiam, Legem neque bominum ingeniis excogitatam, neque scitum aliquod esse populorum, sed aternum quiddam, quod universum Mundum regeret, imperandi, probibendique Sapientia. Ed avevano essi in abbominazione, chi sul solo Utile dicea formate le Leggi, attestandolo il medesimo Autore con queste

queste parole nel Lib. I. Reela Socrates execrari eum folebat , qui primus Utilitatem a Natura fejunxisset . Per Natura intende egli le Leggi dell'Onesto, prescritte da Dio all'umana Natura, e facili a scoprirsi dalla retta nostra Ragione. E però scriffe in altro luogo: Lex eft Ratio summa, insita in Natura, que jubet ea, que facienda sunt, probibetque contraria. Ne vo lasciar di aggiugnere, che oltre ad altri Filosofi Pagani anche l'Imperadore Marco Aurelio Antonino . gran Filosofo, riduste a questi medesimi primi Principi, de quali io ragiono, l'Onestà, la Giustizia, e l'Ingiustizia delle Azioni Morali dell' Uomo, trattandone sul principio del Lib. IX. della sua Vita, o sia de rebus suis. Per conseguente sia quant' esser si voglia segreta un' azione, e non tema l'Uomo per essa gastigo da gli Uomini: ove questa si truovi contraria al Volere di Dio, alle Leggi della Natura, e al dettame della Ragione; ed ove effa non s'accordi colla Felicità del Genere umano, voluta da Dio: ancorchè sia Utile, e Dilettevole ad un particolare, farà indubitatamente da chiamare Viziosa, Iniqua, indegna d'una Creatura Ragionevole, e però mancante dell' Oneflo. E chiunque troverà in altri difordinata e biafimevole una tale Azione, tacitamente confesserà, che la medesima sarà viziosa anche fatta da se stesso. Conchiudiamo adunque : due Caratteri son quelli, che ci possono far conoscere, qual sia Bene Onesto, ed Azieni Oneffe. Se col Lume della Ragione scorgiamo, essere le Azioni, quali convengono a gli Attributi e alla Volontà di Dio, che sono la giusta misura anche dell' operar delle Creature: allora saran da dire Oneste e Giuste. Se in oltre offerveremo esse Azioni tendenti e consacevoli alla Felicità ed Utilità, non già di qualche Particolare. non già di una Città o Nazione; ma sì bene dell' universal Società e Repubblica Umana: ancor questo indicherà la soro Onestà e Giustizia. Però indarno va dicendo il Locke, che da i Saggi fi fondarono le Leggi del Giusto unicamente sulla considerazione dell' Utile, che ne proveniva al Pubblico ; imperocchè la stessa Utilità del Genere Umano è uniforme alla Idea, che abbiamo di Dio; e questo Utile Universale, siccome appunto desiderato e voluto da Dio, quello è, che figilla l'Onestà e la Giustizia d'esse Leggi, e delle Azioni u-

Pode cotali Verità, noi possimo e dobbiamo ricavarne alcune Massime, formamente a noi necessire, per ben regolari e conducti faggiames (not presente a noi necessire, per ben regolari e conducti faggiamente nel presente di rendere se suppostato della vita. La prima è quella: Cher il procurare di rendere se suppostato del procurare di rendere di

di soddisfare a quest obbligo, e nello stesso tempo di fuggire l' Infelicita. Pare superfluo l'avvertir l'Uomo di questo, perchè ognun si figura di cercare questa Felicità, ed essere solamente disavventura il non trovarla. Ma altro è il desiderar d'essere Felice, che è innato, e costa poco a tutti i mortali; ed altro il procurare e studiare d'effere tale: il che abbraccia i mezzi, co' quali fi può giugnere alla vera Felicità. Or qui infiniti mancano, non volendo faticare per iscoprire ed usar quelli mezzil. Si va fino a scegliere, e talora a pagare ben caro quei, che menano ad un fine contrario, cioè alla Mileria. Certi inipegni di Nemicizie o gare, certi fregolati Amori, l' essere dedito al Giuoco, al Vino, al Lusso, e simili altre voragini delle Case, e tante pessime occupazioni ed azioni, che effetti facciano, ognun fel vede.

E da questo principio nasce la seconda Massima. Cioè. Che la cura della Felicità particolare di cadauno ba da effer tale, che non pregiudichi indebitamente alla Felicità altrui, e molto meno a quella del Pubblico. La volontà di un Dio infinitamente Buono stende i suoi benefici influssi sopra tutti, e brama l'universale Felicità degli Uomini. E quantunque egli per amore della Varietà abbia o voluto o permesso sulla Terra una sensibil diversità fra gli Uomini; chi Ricco, chi Povero; chi Principe, chi Suddito; parte dotata di felice Ingegno, o di gagliarda Sanità, e parte di corto Intendimento. o di Corpo debole ed infermiccio: pure fra queste differenti schiere d' Uomini desidera quell' Ordine, che serva a rendere Felice ciascuno a proporzione dello stato suo; nè può se non disapprovare, chi indebitamente e a capriccio fuo opprime altrui, e lo spoglia di quella Felicità, che al suo stato è competente, e chi per la sola ragione di cercare il Comodo o Piacer proprio, infelice e misero rende altrui. Quest Ordine fra le diverse condizioni de gli Uomini, siccome accennerò fra poco, è facile a vederlo, qualor si voglia vederlo. E certo la Ragion naturale c'infegna, che s'io ho diritto ad acquistare e conservare ciò, che può rendere me in qualche guisa Felice, dee godere cadaun' altro ancora lo stesso diritto. E siccome io troverei ripugnante all'Ordine, e cosa Ingiusta, che un'altro turbasse me senza ragione in tale acquisto o possesso: così facendo io lo stesso verso d'altri, dovrò confessare disordinato e desorme il mio operare. Maggiore poi essendo il diritto di una Repubblica alla Felicità del suo Corpo Politico, che quello di un Privato alla propria, perchè nel Comune si uniscono i diritti di tanti particolari : per conseguente disonestamente ed ingiustamente opererà quel Pri-

vato, che per cercare l'utile e la soddisfazion propria, verrà a turbare la quiete, il buon' Ordine, e la Felicità della Repubblica . Essendo poi l'umano Genere diviso in tante Repubbliche o Monarchie sparse sopra la Terra, l'Ordine stesso, e le medesime ragioni ci guidano a riconoscere, che ciascuno d'essi Popoli ha un natural diritto alla propria Felicità, nè può senza ragione l'un Popolo opprimere l'altro, e spogliarlo della sua libertà, selicità, o dominio giustamente acquistato, se pure il possidente non se ne spo-

glia con qualche contratto, maleficio, o altra cagione.

La Terza Massima ha da essere: Che in vano si lusinga di poter effere Felice, chi si oppone alla Volonta di Dio. E che vuol mai questo Dio da noi colla Legge e co i Comandamenti suoi? Non altro da noi efige, se non che ci guardiamo dal fare del male a noi steffi, e che non operiamo da Creature insensate; cioè, vuole quel solo, che il nostro stesso interesse ricerca, e torna più il conto a noi di farlo, che a Dio di comandarcelo. Vuole la Felicità non men Pubblica, che Particolare del Genere Umano: al che appunto tende il domar le nostre Passioni , il reprimere le nostre inclinazioni cattive, nocive anche a noi stessi: in una parola l'astenerci dalle Azioni viziofe e difordinate, e il confervare una buona armonia nella Società de gli altri Uomini Fratelli nostri . Però l'esser Buono è la più ficura pruova d' aver Senno e Giudizio; imperocchè chi ha Senno, nulla più defidera e procura, che la propria Felicità, e a questa non si può giugnere se non coll'essere Buono, cioè a dire, con ubbidire a i precetti e alla Volontà di Dio. Non così avviene, non così avverrà a i Cattivi. Siccome anche i più scellerati conoscono la differenza, che passa fra il Bene, e il Male, e non possono non lodare ed amare in altri ciò, che manca in loro: così operando eglino male, non possono non sentire il flagello de rimorsi interni , e la voce della Ragione , e della Natura , contra cui si fon ribellati. Oltre di che le vie de' Cattivi per divino gastigo, ed anche fecondo il corfo delle umane cole, o presto o tardi, vanno a finir male; e certo finiranno pellimamente nell'altra vita. Quelle stesse ragioni , che pruovano essere Dio necessariamente per se stesso Giusto e Buono, e che le Regole della Giustizia e della Bontà fono il fuo inalterabil Volere anche per le Creature ragionevoli; pruovano parimente, ch'egli non può di meno di non approvare e gradire queste Creature, allorchè imitano e ubbidiscono lui coll'offervanza di tali Regole; e non può non disapprovare chi opera in contrario. Noi certo non abbiam via più ficura per onorar

Dio, che ubbidendo alle fue Leggi : all'incontro il difonora, chiunque il difubbidife. Ora svendo poffanza queflo grande e Giutho Legislatore di richiedere ubbidienza alle fue Leggi, e vedendole conculcate e frezzare, non può effere ch'egli non curì il proprio Onore, e non gaffighi chi ofi di vilipenderlo. Se nol fa qui, dovrà fenza fallo, e vorrà fario nell' altra vita, effendo necellaria confenza quenza dell'infonita fua Giufficia tanto il premiare il Buoni, quan-

to il punire i Cattivi, o qui, o altrove.

220

Aggiungali ora un' altra importantissima Massima , cioè : Che le Virtu jono particolarmente l'Ordine, che Dio efige dalle Creature Ragionevoli, e che conviene alla lor dignità; e per lo contrario i Vizi fono spezialmente il Disordine, che Dio abborrisce ne gli Uomini, e disdice alla nobiltà della lor condizione. Già l'abbiam veduto: noi in tutte le cofe amiamo e lodiamo l'Ordine. Molto più incomparabilmente l'ama e lo desidera Iddio. E non potremo mai fallare, se in tutto cercheremo, qual fia la Volontà di Dio, come c' infegnò. l' Apostolo ( Rom. XII. 2.) cioè , quello che è Buono , quello che piace a lui , e ciò che è perfetto. Ut probetis , que sit Voluntas Dei , bona, beneplacens, & perfecta. Sarebbe una pazzia l'immaginarsi , che Dio non amasse e non esigesse l'Ordine in tutte le Creature Ragionevoli, alle quali ha appunto dato un buon lume, acciocchè studiando e conoscendo ciò, che è convenevole, e ben regolato, lo eleggano nelle loro Azioni. Ora bastando il Lume della Natura per farci intendere gli Attributi di Dio, cioè l'effer egli Santo, Buono, Giusto, Verace, Misericordioso, Fedele, ec. ed essendo chiaro, ch' egli non può se non volere noi tali , da che ci ha formati ad Immagine e Similitudine sua; e che l'imitar lui, per quanto è permesso a noi povere Creature, è il più bell Ordine, che possa per noi tenersi nel nostro operare: conseguentemente intendiamo, che le Virtù spezialmente son quelle, alle quali dobbiamo applicarci, altro non essendo esse nell' Uomo, che il volere di Dio, e un' imitazione di Dio; e queste appunto son quelle, che san conoscere una Creatura dotata di Ragione e di tant'altre belle prerogative a lei date da Dio; e quelle solo, che possono influire nella vera Felicità de' Mortali, per lo più qui, o fenza dubbio nell'altra vita. Per lo contrario i Vizj non ci vuol molto a riconoscerli per Disordini, perchè pregiudiziali al comune e. al privato Bene, riprovati da Dio, e indegni della nobil Natura dell' Uomo. A questa ha contribuito Iddio i mezzi per giugnere alla Sapienza e alla Felicità. Ogni abuso e cattiva applicazione, che . si faccia di tali mezzi per vivere nella Superbia, nella Lussuria, e .

in altri Piaceri brutali , o per danneggiare , ingannare , opprimere, infultare gli altri, non fi può non riconofcerlo per direttamente contrario a i dettami della Natura, e alla Volontà di Dio, e per confeguente disordinato, fregolato. Questa gran verità ci fu accennata con poche fugose parole dall' Apostolo suddetto, allorchè scrisse nella Pistola I. a quei di Corinto XIV. 33. Che Dio non è un Dio di Disordine, ne di Dissensione, ma un Dio di Concordia e di Pace. Non enim eft Diffensionis Deus, sed Pacis. E tanto più si tocca con mano la temerità e la pazzia di chi pecca, essendo questo un'opporre se stesso, cioè una fragile, finita, e sallibil Creatura, alle Leggi eterne delle cose, al Giudizio interno della propia Coscienza, e al Bene tanto di se stesso, come del Prossimo suo; e nel medesimo tempo un'alzar bandiera contra il Volere manifesto del supremo Benesattore, Autore delle cose, il quale ha donato a gli Uomini le Facoltà Intellettuali, acciocchè se ne servissero in gloria, ed onore di lui, e per Felicità propria, e del Comune; e si studiassero tutti di coltivare ed accrescere tali Facoltà, e non già le corrompessero in dispregio di lui, e in proprio danno.

Queste son Verità chiare per chiunque vuole sermarsi alquanto a riflettere feriamente intorno a i Voleri e comandamenti di Dio, dalla Religione, e dalla stessa Natura a noi insegnati, e a considerare ciò che si convenga, e sia insieme utile a noi stessi. Del pari è manifesto manifestissimo, che la pratica delle Virtù Morali tende al natural Bene del Mondo, sì per la Repubblica, come pel privato. E fenza tal pratica, anzi colla pratica contraria de Vizi, il Mondo non può effere Felice nè pure in qualche tollerabil mifura. L'abbiam veduto: la Felicità, che si può sperare dal Saggio quaggiù. confiste nella Tranquillità dell' Animo, nella Contentezza del Cuore; ma questa non si aspetti se non dall' Ordine, proprio di cui è il mettere tutte le parti di un Tutto al loro sito e in armonia. Dal Disordine all'incontro non si genera che dolore ed affanno. E la pruova l'abbiamo nel Corpo nostro, agile, tranquillo, robusto, e che appaga e contenta l'Anima, allorchè è fano, cioè allora che i folidi e fluidi fi truovano tutti ben d'accordo nel naturale lor fito, tuono, e moto, e fenza interrompimento o mifcuglio d'altri corpicciuoli fproporzionati o contrarj alla loro efigenza, ftruttura, ed equilibrio. Non v'ha dubbio, anche l' Anima, tuttochè priva di parti, è fottoposta al Disordine: il che avviene, qualora lo fregolato Amore di noi stessi, le suriose Passioni, i sensuali scapestrati Appetiti, la sconvolgono, la turbano, e la fanno precipitar ne Vizj, e in atti fcon-

venevoli

venevoli alla Natura ragionevole, e del pari opposti all'intenzione e volere del fovrano nostro Padrone, in danno altrui, o nostro. Agitata da tali interne tempeste l'Anima, non occorre che allora ella speri quiete e Tranquillità di cuore, ma solo dee aspettarsi Inquietudini moleste, e affannosi sconcerti nel Regno suo. Però chiuderò questo Capitolo con questa gran Verità, di cui tutto di abbiamo la sperienza in mano; e sfido qualunque Vizioso, se gli dà l'animo, a negarla. Cioè, che ogni Vizio (e se sia da eccettuarne alcuno, lafcerò ch'altri lo cerchi) reca una porzione di Dolce, e di contentamento all' Uomo; ma effere tanto e tale l'Amaro, che l'accompagna, e costare esso tante turbazioni, rimorsi, e tante altre pensioni dure, o presto o tardi, a chi gli si dà in preda, che lo stesso nostro Amor proprio dee abborrirlo e fuggirlo. Mirate il Superbo e l'Ambiziofo; offervate il perduto dietro al far Roba, il Vendicativo, il Cabalista, il Crapusone, il Mancator di parola, il Ladro, il Giuocatore, il Micidiale, ec. Procuratevi un esatto racconto di tutte le fozze avventure de gl'immerfi nella Luffuria. Faievi informare non già di pochi atti, non di pochi giorni, ma del corso intero della vita di costoro, e di tutti gli effetti e le conseguenze di tali Vizj. Quante rabbie, timori, agitazioni, crepacuori, contrarietà, pericoli, danni di fanità e di roba, ec. Così a caro prezzo fi nutricanoi Vizj, e si compreno i pentimenti. Però la sola Virtù, e la pratica d'essa, quella è, che può rendere Tranquillo il cuore dell'Uomo, e sempre spargere una rugiada di stabil gioja e consolazione nell'interno suo; e lo può fino nell'avversità. Imperciocchè ripeto, che non intendo io già di sostenere, che il Virtuoso a cagione di questo suo bel pregio sia rispettato sempre dalle sciagure, nè osi la Povertà, la Calunnia, la Superchieria d'infultarlo talvolta, ed anchedi opprimerlo. Softengo io unicamente, che la Virtù per fuo natural privilegio tende a far l'Uomo Felice, ed è il mezzo proprio per divenir tale. E questo mezzo essendo il migliore di tutti, e approvato dalle Leggi del Cielo, e della Natura, e in nostra mano, perciò dee essere scelto da chiunque è Saggio: laddove il Vizio naturalmente tende a rendere noi Infelici. E quando mai le persecuzioni, ii difastri, e l'altrui malignità conspiratiero a rendere misero il Virtuoso: avrà egli almeno un vivo e forte refrigerio nel cuore, cioè la sì ben fondata Speranza de Cristiani di trovare in altra miglior vita quel gaudio e premio, che la presente gli niega. Resta ora, che discendiamo a riconoscere più d'appresso l'Ordine, a cui siam tenuti. Però a noi gioverà di considerar l' Uomo con tre diversi riguardi. Cioè

primieramente come fattura e Creatura di Dio. Secondariamente come persona Sociabile, cio de definata a convivere quaggiò con altre della fua medefinna specie. In terzo luogo come persona Particolare, cioè un composto d'Anima e di Corpo. Ecco dunque tre oggetti, co quali dei indispensabilmente l'Uomo conservare quella buona armonia, che la Ragione, e la Legge di Dio richiede: Ordine verso in settlo produce con gli altri mortali, alel commercio de quali niuno può, o non suole star senza, finchè abita in questo picciolo Mondo: ed Ordine in se stello di Mondo: ed Ordine in se stello mondo:

## CAPO XXIV.

Dell' Ordine, che l'Uomo dee tenere rispetto a Dio, o sia della Religione.

prima, siccome cosa più importante, osserviamo l' Ordine, che 1 Uomo dee avere e custodir verso Dio, comunemente da noi appellato Religione, Virtù d'altissima ssera, e che precede tutte le altre. Ed è ben di dovere. Imperocchè un'occhiata feria, che diamo all'interno ed esterno nostro, ci verrà dicendo, che noi siam più di Dio, che di noi stessi; e però doversi la preminenza a quello. e non a questo. Esaltiamo pure quanto ci piace la Natura e dignità del nostro Esfere, aduliamoci quanto vogliamo: sempre sarà verissimo, Dio esser quegli, che ci ha tratti dal nulla; Dio quegli, che ci pasce e mantiene quaggiù; e abitar noi in un paese, il quale non può mai dirfi fe non abulivamente nostro, perch'esso è tutto di ragion d'esso Dio, come opera e produzione sua, e come fattura mantenuta ad ogni momento dalla fua benefica Volontà, e dalla influenza amorevole del fuo Potere, in guifa che noi ne godiamo folamente l'ulufrutto per sua degnazione e clemenza. Nè certamente Dio ha mai ceduto al diritto di dominio e di proprietà, che ha fopra di noi. Anzi farebbe un confondere e storpiare l'Idea di Dio; se immaginassimo darsi cosa, che sosse non sua, o sosse indipendente in qualche maniera dalla fua fovranità e potenza. Di più non ne dico, per non entrare fenza necessità in un mare, che non ha limite, nè fondo. Ora per discernere, qual abbia da essere l'Ordine di noi Creature ragionevoli verso questo sublime Signore e Padron nostro, bilogna stabilire alcuni pochi principi fondamentali, da quali poi per consequenze giuste e necessarie derivano i nostri Doveri verlo Dio. Il primo si e : Io conosco che c' è Dio . Cioè , non conosco già l' infinita essenza lua , ma

sì bene la fua elistenza; e una tal proposizione mi è insegnata, non dirò già folo fufficientemente, ma dimostrativamente dal conoscere, che per necessità bisogna ammettere un supremo e primo Principio, e una Cagione di tutte le cose: il qual Principio per conseguente dec effere senza principio, e però eterno, ed esistente per se stesso, immenfo, ed infinito. Altresì conosco, che questo Essere supremo, chiamato Iddio, non può effere se non Saggio, e infinitamente Saggio, Onnipotente, e dotato di una infinita Bontà e Giustizia, e di tutte l'altre perfezioni, che noi fogliamo appellare Morali, Intellettuali, Metafifiche, ec. E a tal conoscenza, oltre alle ragioni intrinfeche, le quali fono incontrastabili, siamo ancora per necessità condotti dalla contemplazione di tante innumerabili fatture, che not con lecita Metafora appelliamo Opere delle fue mani. In questa verità fi fono accordati tanto per l'evidenza delle ragioni, quanto per la tradizione nata col Mondo stesso, gli antichi e i moderni Saggi, e i Popoli quafi tutti; e a'nostri giorni spezialmente l'abbiam veduto in sì forte e chiara maniera provato e dimostrato questo nobilissimo argomento dal Granata, dal Segneri, e da varj eccellenti Filosofi Cattolici, e da altri ancora in que paesi, dove maggiore n'era il bifogno: che fuperfluo, anzi improprio farebbe il recarne qui pruova alcuna. Vero è, che in certe contrade, nelle quali hanno paffaporto tutte ancora le più deformi ed empie chimere, non manca qualche novello Pirronista, che ridendo giugne infino a mettere in dubbio quest'altra evidente verità: lo penjo, adunque io sono, o fia esisto. Egoifii vengono appellati. Ne s'avveggono costoro, che corre nella stessa guisa la forza evidente, e la chiara conseguenza del medesimo argomento, effendo lo stesso il dire: lo penso, adunque io sono, che il dire: Io dubito se penso, adunque io sono: perciocchè il Nulla punto non dubita; ma sì bene può dabitar folamente chi efifte ed è qualche cofa. Per altro se a que bei cervelli non sembra certo questo Entimema: Io penfo, adunque io fono: dovrebbe almeno parere più certo quest'altro, cioè: lo dubito, se penso, e per conseguenza s'io sono: adunque lo Spedale de Pazzerelli a mani aperte mi aspetta: che senza fallo colà si chiudono altri di Fantasia men guasta, che la loro. E se mai un noderoso querciuolo venisse incontro a questi tali per mifurar loro le spalle, io starei volentieri a vedere, se dubitaffero, che quello fosse un bastone di mirabil virtù, appunto pct guarire chi al dispetto dell'essere Uomo, vuol divenire più insensato che le bestie medesime.

Posto poi questo evidente e incontrastabil primo Principio: Cono.

les che c'è Dio: di qui si parte una catena d'altre non men vere, e giuste proposizioni, nelle quali si mira espresso l'Ordine, che l'Uomo è tenuto a conservare in riguardo ad esso Dio. E tali proposizioni e confeguenze ci fono infegnate non meno dalla Ragione, che dalla Rivelazione. Cioè, da che fiam perfuafi, che fi da questo Effere Onnipotente, ed Eterno, infinitamente Buono, infinitamente Saggio, da cui tutte quante le cofe sì visibili, come invisibili, sono flate create, e che di tutte per confeguenza egli dee effere riconofciuto Creatore, Sovrano, e Conservatore: un sogno troppo empio, e troppo screditato, e ridicolo sarebbe il figurarsi con Lucrezio, e con altri Etnici Filosofi, che tanti innumerabili e tutti maravigliofi lavori, i quali si mirano in Terra e in Cielo, sieno figliuoli del Cafo : quando cadaun d' essi , benchè mutolo , ad alta voce grida , che per necessità esso è figliuolo d'una infinita inarrivabil Sapienza, e massimamente l'Uomo, cioè, la più mirabile di tutie le Creature poste sulla Terra. Bisogna, dico, in fine ridursi a riconoscere un comun Padre di tutto il creato, una Cagion primaria di tutte le Cagioni, un Creatore di noi stessi, cioè quel beatissimo Iddio, il quale per mero eccesso della benefica sua Natura ha prodotto, non folamente noi , ma per nostra conservazione, comodo, e diletto, anche tant' altri Corpi, onde è composta e ornata questa abitazione terrena. Ora ecco le conseguenze chiare di questo primo principio. Adunque, s'io conosco questo gran Padrone e Padre mio, fon tenuto ad adorare, glorificare, benedire, ringraziare, e lodare l'infinita fua Maestà e Grandezza, Questo è il giojoso mestiere, per quanto la Fede c' insegna, in cui s' impiegano que' fortunati Spiriti, che stanno godendo di lui nel suo beatissimo Regno. E si può mai immaginare, che nol facciano al veder eglino più dappresso e al considerare l' immensa Maestà, Bellezza, e gli altri luminosi Auributi di quell' eccelfo Monarca del tutto ? A noi certo non è dato, finchè foggiorniam fulla Terra, di poter vagheggiare questo divino Sole in forma visibile, nè intendere quelle incomprensibili Bellezze e delizie. che giustamente crediamo fabbricate da lui nella beata Regia del fuo Paradifo . Ciò non oftante , sì varia , sì speciosa , sì mirabile è la fiera delle Creature, ch' egli ha formato nel nostro Mondo, che questo sol basta per farci spendere tutta la vita nostra in ifcoprir sempre cose l'una più bella e nobil dell'altra, e conseguentemente per obbligarci a dargli lode, onore, e gloria fenza fine. Chi mai non ha veduto le maestose delizie di qualche gran Monarca,

fe v'è introdotto la prima volta, all' incontrarsi nel magnifico profoetto de' Palagi, e all'offervare tutta l'interna struttura, e ricchisfimi addobbi, e Cortigiani, e guardie, e tant'altri ornamenti, e superbi Giardini, e Fontane, e Teatri, e tutto il resto di quel gran Tutto; contatelo pure per pieno di letizia e rapito come in estasi per lo stupore. Chieggo io: mira egli il Re? Fors' anche nò. Ma senol vede con gli occhi del capo, il mira al certo, e riconosce necessariamente con quei della mente: non potendo di meno, che non s' accorga, quant' alto ascenda la potenza, grandezza, e ricchezza di chi ha fabbricato tante e sì superbe delizie, e ne è Signore. Oh! è ben d'altra magnificenza, maestà, opulenza, e delicatezza di lavoro l'Universo formato da Dio con tante maravigliose e diverse Creature, cadauna delle quali, e massimamente delle vegetabili, sensitive, e ragionevoli, costituisce dapersè un miracolo, a chi sa ben ponderarne i pregi interni. Colpa è del troppo esser noi abituati e familiarizzati con questi prodigi, se non ci compariscono quai sono, grandi, e stupendi; e siamo rei di una somma stupidità e negligenza, fe per non confiderarne mai la vaghezza e maestà, nè pure non ne consideriamo l'onnipotente sapientissimo Autore, e a lui non diamo di cuore, e spesso, quella gloria ed onore, che niuno negherà che non sia dovuta per tanti titoli alla sua magnificenza e grandezza.

Andiamo innanzi, e figuriamoci, che mirate per la prima volta da noi stessi quelle suntuose Reali delizie, il Re padrone chiamandoci all'improvifo, così ci dicesse: Questo Palagio con tutte le attinenze sue io vel do ora a godere, concedendone a voi l'usufrutto in avvenire. Ricevetelo dalla mia liberalità, e godetelo, finchè avrete vita, riferbandomene io nulladimeno l'alto dominio. Se così fosse, dimando io: sarebbe egli di dovere, che al provare tanta beneficenza, e fenza alcun merito nostro, in così grazioso Monarca, noi da lì innanzi l'amassimo teneramente, e mai non finissimo di esaltare, e predicare, e venerare l'incomparabil fua bontà e munificenza? Parla daperse questa proposizione. E quand'anch' questo insigne Benefattore non ci si desse a conoscere, e nulla ci parlasse del benefizio a noi fatto: per questo non dovremmo noi riconoscere per benefizio fommo il fuo, lodare, ed efaltar lui, e perpetuamente venerarne la padronanza? Torniamo ora dal finto al vero. Da niuno de' Monarchi terreni non è da sperare un' eccesso e una finezza di sì straordinaria Liberalità; ma si bene dal sommo Monarca del tutto molto più senza paragone noi abbiam già ricevuto; che è ben Pa-

lagio e Giardino d'altra magnificenza e bellezza il vasto Palagio e Giardino del Mondo, in cui ci ha Iddio per fua fomma beneficenza collocati, e di cui tutto di godiamo; che tutte le delizie de Principi della Terra. In tanto queste ci danno ne gli occhi, perchè le miriam di rado. Quelle di Dio, benchè sì superiori, perchè troppo ufuali, nel nostro giudicio sors' anche vili ci compariscono. Oltre di che, cosa v'ha di grande, e ricco, e vago nelle sabbriche de gli Uomini, che a riserva di qualche pregio dell' Arte, tutto non abbia ricevuto il fuo fondo dalla Natura, cioè da quel fublime Artefice. che ogni cofa creò? Adunque obbligo pressantissimo si è il nostro di conoscere, e di non obbliare giammai gl'innumerabili Beni e Benefizi, che a noi ha dispensato e dispensa giornalmente la Liberalità di Dio, e ch' io non prendo qui ad annoverare, perchè non farei mai fine : altrimenti ci converrà il brutto titolo o di ciechi , o d' ingrati . Che se poi intendiamo l' abbondanza e grandezza di quethi Benefizi, ne vien pure per necessaria conseguenza, essere noi tenutr a confecrare tutto il nostro amore ed ossequio a un sì amorofo e benefico Donatore. Certo noi, che cotanto ci risentiamo al mirare, che chi altamente fu da noi beneficato, o sprezza o dimentica essi Benefizi, e niuna gratitudine a noi ne mostra; dovremmo morir di vergogna in badando, che noi stessi facciam peggio con Dio; perciocche pieni ed inzuppati de fuoi doni e benefizi, nè il ringraziamo mai, sconoscenti che siamo; nè gli sacciam conoscere d'amarlo, come pur le leggi della Natura stessa esigono e comandano, e massimamente verso chi dona a chi non può vantarne merito alcuno. Finalmente potrebbe forle un Principe della Terra colmarci di Beni ( lascio, che anche questi Beni saran doni di Dio ) ma niun d'essi arriverà giammai a darci l'Essere d'Uomo, e Mente, e Ingegno, e Memoria, nè l'altre maravigliose doti e operazioni dell' Anima nostra, ne Sanità, Robustezza, Agilità, e altre prerogative, e tanti delicati ordigni de Corpi nostri. Il folo immenso Benefattor nostro Iddio tutto questo ci ha dato, essendo che altro che meri ffrumenti di quell'infaticabile sapientissimo Architetto non sono, o non furono i nostri Genitori. E però quanto abbiamo di Bene, e quanto fiamo, tutto viene da lui, di maniera che troppo giustamente è da dire priva d'Ordine quell'Anima, in cui non fitruovi Amore di Dio, ne conofcenza e riconofcenza per la di lui fomma e infinita Bontà, che pure sì munifestamente si scuopre dentro e fuori di carauno di nor, anche fenza parlare d'altri incomparabilmente maggiori, anzi immensi Beni, ch'egli riferba a i Buoni nella

vita avvenire. Aggiungo di più , che in quefto Amar Dio, di cui prezialmente è égano l'abbornir tatto quanto può difipiacre a lui , confifte il principal coftitutivo di quella Tranquillità d'Asimo , che abbiam detto effere la Felicità polifible e fperabile nel prefente Mondo. Infallibil cofa è, che chiunque ama daddovero, e fopra tutte le cofe, quel fopra ogni altro amabilifimo oggetto, è anche riamato da lui; e farebbe a lui torto, chi diverfamente credeft. Ora in un' Asima, che fappia alquano rifiettere, non può difri che foda conofiazione, o almeno che nobil pace fi generi al pendare e fperare d'efferen in grazia del differnitaro d'ogni Bene, e di armae quel gran Mondo e de la conome de la differnitaro d'ogni Bene, e di armae quel gran Mondo e de la conome può mai aver pola, come il cuore traquillo e quiero? Mon ci può forfe cogliere dapertutto, e in ogni tempo, la vendicatrice Ciultizia fug.

Un altra confeguenza nafce dal primo principio della Conofcenza di un Dio. Cioè, non potendo noi negare d'effere fatture sue, e ch' egli ritien sempre l'alto dominio sopra di noi, tuttochè ci tratti da Figliuoli, e oon da Schiavi, perchè sempre ci lascia il Libero nostro Arbitrio ; e non potendo noi negare di non essere assatto dipendenti da lui, effendoci bifogno del fuo continuo concorfo a tutte le nostre azioni, e al mantenimento dell' Esser nostro : conseguentemente la Ragione viene a riconoscere un' altra Legge di Natura, cioè essere noi tenuti a professare e praticare un' intera sommessione, riverenza, e ubbidienza a lui. E però qualora vegniamo a fapere, efferci delle Leggi stabilite da lui, a quelle dobbiam tosto sottomettere il capo, e correre ad ubbidire. E queste Leggi sono di due sorte. Le prime della Natura; l'altredella sola Religione e Rivelazione. Quanto alle ultime, non è mio istituto il parlarne qui, e convien per esse intendersela co' Teologi; bastando a noi solamente di sapere, che all'offervanza d'effe Leggi è promesso dall'infallibil Dio un'immenso eterno premio. Intorno all'altre della Natura, egli è da por mente, che l'Autore del tutto ha fabbricata questa gran macchina del Mondo, e tante Creature, e noi fra esse in così maestoso Teatro, fenza prendere configlio dalle nostre picciole e sventate teste, ma solamente dall'infinita Sapienza sua, con volere quaggiù per alti suoi fini quella mirabil Varietà di moti, e d'oggetti, e quella continua mutazione di scene, di cui parlammo di sopra, mischiando i Beni co Mali, il Belle col Brutto, e limitando all' Uomo fulla Terra uno spazio di vita, che non suol mai giugnere a cencinquant' anni, ed è

or breve, or lungo, secondo le complessioni, la forma del vivere, ed altri accidenti. Le Leggi son fatte, e fatte da chi come assoluto Padrone ha podestà di formarle, e come pieno di Sapienza e Giustizia non sa formarle se non ragionevoli e giuste. Allorchè noi entrammo la prima volta in questo Mondo, non sentimmo già un'intimazione, che ci fu fatta, ma pur ci fu fatta : cioè Dio c' intonò : Io poteva lasciare di dar l'essere a te, e compartirlo ad un'altro; ma giacchè ho anteposto te: avverti che durante il breve soggiorno, o sia pellegrinaggio, che dei far fulla Terra, ci hai da fare quella comparfa, che voglio io, e non che vorrai tu; effere tu fottoposto a que'cambiamenti or grati , ed ora ingrati , che arriveranno nel concorfo e combattimento di tanti Corpi e Volontà diverse, onde è composto l'Universo; in una parola dei chinar sempre il capo alle Leggi, con cui formai, e tuttora regolo il Mondo, che è quanto il dire, fottomettere la tua Volontà a ciò, che conosci, o puoi prudentemente conoscere, che sia Volontà mia. Chi mai, se non è un temerario, potrà figurare a se stesso, che questa non sia un'intimazione giustiffima, o darfi ad intendere di non effere obbligato ad offervarla col pretesto di non averla udita giammai nè nel suo nascere, nè dipoi ? Siccome ogni Uomo è ammesso alla vita con un patto tacito di dover'anche morire, perchè questa è Legge della Natura, che in buon linguaggio vuol dire Legge formata da Dio autore della Natura: così la stessa condizione e patto corre per tutte l'altre Leggi, ch'egli ha stabilito nella creazione del Mondo, e de'fuoi individui. Acciocchè i nostri Corpi fossero pieghevoli, atti a vari moti, alle sensazioni, alla generazione, alla produzione de gli spiriti animali, e ad altre funzioni; il saggio divino Artefice li formò di parti fluide, molli, e folide, e non già di marmo o di bronzo. Ora se per cibo o soverchio o nocivo, o pure per l'aria corrotta, o per mancanza di fpiriti, o per una caduta, o per altre cagioni si guasta una molla, o la teffitura d' effo Corpo, o se altri corpicciuoli impertinenti mischiandosi col sangue ne turbano l'armonia: per necessità secondo le Leggi poste dal divino Architetto, ha da seguirne alcuna Malattia, e s' ha a provarne qualche Dolore, e a fuo tempo la Morte. Ma avvenendo ciò, potrà bene impazientarfi per quel male un' Uomo di poca rifleffione; potrà anche un' empio fparlare contra chi fabbricando il Corpo nostro, formò una macchina facile e suggetta a sì gran copia di sconcerti: ma all'incontro il Saggio, conoscendo accader tutto ciò per le Leggi tanto saggiamente da Dio instituite nella fabbrica de Corpi de gli Animali, adora il fommo Artefice e

Legislatore, e umilia il suo giudizio e volere al sapientissimo di chi così ci creò. E altrettanto fa egli, allorchè le Guerre, le Carestie, le Pestilenze, i Tremuoti, e le Gragnuole van desolando le popolazioni e le campagne; e allora che il Principe, i Ministri, e i Gittdici non fanno buon' uso della loro autorità e potenza; o imperversano altri Uomini; e allora in fine che sopravvengono tant'altre o pubbliche o private disavventure, che è impossibile a noi d'impedire. Tocca forse a noi di dar la legge a Dio, o pure di riceverla? E tan-to più il saggio Cristiano sottomette la Volontà sua alla Volontà del fupremo Padrone, quanto che la Fede gl'infegna ancora, governarfi il Mondo da lui con un'altra più fegreta mirabile Provvidenza, di cui ancorchè non ne intenda molte fiate il perchè, pure ne ha da adorare l'Autore, la cui Sapienza, superiore di troppo a tutta la noftra, merita bene d'effere riverita, anche quando meno comprendiam le fue vie.

Non mi contento io d'aver detto questo finqui. Essendo il punto di somma importanza, conviene aggiugnere, che da che noi tendiamo al confeguimento di quella Felicità, onde è capace l'Uomo, un corto e Regal sentiero per giugnervi è questo. Cioè, per tranquillare il nostro cuore (giacchè in questa Tranquillità abbiam riposta la Felicità, a cui si può aspirare quaggiù) per tranquillarlo, dissi, in mezzo alle tempeste, onde miriamo abbondare il nostro Mondo, basta che nell'Anima nostra si pianti ed abbarbichi bene la risoluzione di voler quel folo, che vuole Iddio regolatore del tutto. Potranno andar male gli affari ben telluti, affollarfi le difgrazie, infierire contra di noi gli altri Uomini: non si altererà quel cuore, perchè fubito risponde a se stessio: La vuol così, o permette così Iddio: per qual ragione non l'ho da volere anch'io? Ed oh beati coloro, che così la discorrono, ed operano così! Non altrimenti han fatto, e fanno i Santi, cioè i più Saggi, che s'abbia avuto, ed abbia la Terra. Niun più di loro ha inteso quel gran segreto, che la stessa Ragion naturale prescrive per custodire il sereno dell'animo. Anche nelle maggiori traversie, purchè nulla abbiano da rimproverare a se stessi, pruovano essi una mirabil calma; e s'affacci infino la Morte, ch'essi anche con volto allegro la mireran vicina. Imperciocchè le perturbazioni, gli affanni, i crepacuori, a quali fiam fuggetti, non altronde nascono, che dalla ripugnanza e abborrimento, che abbiamo a qualche cofa, che noi non vorremmo, e pur fa d'uopo patire. Ma ne buoni Santi, e ne veri Saggi, lascia tosto d'essere contrario e pungente alla lor Volontà ciò, ch'essi rissettono essere voluto o

permesso da Dio, mentre essi nulla altro sospirano, che quello che piace a sì faggio e amorevol Padrone. Parlo qui de gli affanni, che vengono all'Animo dell'Animo stesso, posto in disordine per la considerazione, o opinione di qualche avvenimento finistro. Poiche quanto a i Dolori, che dal Corpo sconcertato si tramandano all' Anima. ficcome in tante Malattie proviamo, certo che non fi può di meno di non sentire la gravezza e puntura de Mali; ma è altresì indubitato, che fopra quelle dispiacevoli sensazioni si sparge un balsamo di refrigerio, e dirò anche di confolazione, ove si sia abituato l'Animo a non rigettar con dispetto, anzi ad abbracciare con umil Volontà tutto quello, che a noi viene per ordine o permissione di Dio. Però dobbiamo ora intendere, perchè il divino nostro Maestro nell' infegnarci ad orare ebbe tanta premura, che nella breve Supplica da porgersi ogni giorno a Dio suo Padre, esponessimo qual nostro vivo desiderio: Che sia fatta la Volonta di lui, come si fa in Cielo, così anche in Terra. Sapeva ben'egli, di che importanza sia una petizione sì fatta. Uno de i gran Doveri dell'Uomo verso Dio, cioè de buoni Servi verso quel buono, anzi ottimo Padrone, si chiude in cotesto desiderio; ma insieme vi si comprende ancora un singolar Bene e vantaggio per noi . La maniera spedita per vivere in innumerabili casi quieto e tranquillo, eccola dunque: Riposare in Dio, nè altro bramare o volere, che ciò che vuole o permette Iddio. Non già che l'Uomo si debba stare neghittoso, e colle mani alla cintola per questo. Dee anzi impiegare quanto ha di forze e di Prudenza per gli onesti suoi vantaggi, e nel maneggio de gli assari, e nell'esercizio delle fue Cariche, e nel governo di fua cala, e in tutte l'altre congiunture di azioni e risoluzioni, che convengano a persona o Religiosa, o Mondana, o che vive a se stessa, o pur vive anche a gli altri. Dee del pari per quanto può e sa, ingegnarsi di schivare, e di risparmiare a se stesso i Mali, e le disgrazie, e di conservare, o ricuperare la Sanità; perciocchè finattantochè egli può credere, che co'fuoi desideri s'accordi il volere di Dio, ragion vuole ch'egli non dorma, ma operi, per procurar d'eseguirli. Tosto poi che coll'andare al rovescio, o alla peggio tutte le ruote, ch'egli adopera, viene a scoprirsi la Volontà di Dio, cioè non voler egli quel successo. o permettere egli tutto l'opposto: allora si quieta l'Animo, che già altro non s'è prefisso o prefigge, se non di volere quell'avvenimento, in quanto lo voglia l'infinitamente saggio regolatore del tutto. Parrà a taluno un po' lunga questa lezione; pure anche poco ho detto rispetto all'utilità della materia. Ed oh l'imparassimo bene, e

fapeffimo alle occasioni ben praticar questa lezione. Avremmo già fatto un gran viaggio nella Filosofia per giugnere a quella meta,

che da lei ci viene proposta.

Resta finalmente un'altra conclusione spettante alla Religion naturale, e dipendente dal conoscer noi, che c'è Dio: conclusione fondamentale anch'essa, e di fommo e massimo riguardo, perchè dalla medefima featuriscono affaissime altre confeguenze, tutte utili, e quel che è più, necessarie ancora per ben regolare la vita, le azioni, e i costumi nostri. Cioè, conosco, che c'è Dio; e s'io adoro, e glorifico questo Dio, e vivo qui coll'Ordine, che secondo la Ragione comprendo voluto da Dio, e alla fua Volontà fottometto la mia; Dio, che per confeguenza non si può concepire se non per ottimo egiustisfimo, non mancherà di premiarmi. È ben lo può, chi può tutto. E ben lo dee, chi è infinitamente Giusto, Buono, e Benefico. E s'io mancherò nel culto e nell'ubbidienza a lui; e se vivrò nel Disordine al dispetto della mia Ragione, e delle sue Leggi : quello stesso giustissimo Iddio non lascerà di punirmi. Sarà egli questo nella presente vita? Ancor qui può essere; ma veggendosi tanti buoni infelici, e tanti malvagi all'incontro prosperati quaggiù: bisogna ammettere un'altro paese, un'altra Vita dopo la presente, in cui l'Anima riceva da Dio, giusto Dispensatore de Gastighi e delle Ricompense, ciò, che è dovuto al merito o demerito delle nostre azioni . L'argomento vien da Platone Gentile, rilevato poi dall'eloquentiffimo Grisostomo, e riconosciuto per sortissimo, ed anche per decisivo da i più sensati tra i Filosofi. Finchè l'idea di Dio abbraccerà la Giustizia, siccome non si può senza un'estrema arroganza ed empietà negare; sempre ne seguirà, ch'egli sia ed abbia da essere Rimuneratore: ficcome anche l' Apostolo c'insegnò a crederlo, qual'obbligo nostro; e che per conseguente l'Anima nostra sia destinata all'Immortalità. Lascio ora altri argomenti, che adopera la Filosofia per provare questa gran Verità, e insisto sul nostro principio. Questo conoscere, che c'è Iddio, e conoscere del pari gli ammirabili suoi Attributi, per quanto può mente umana; e conoscere appresso, ch'io fon fatto per adorarlo, amarlo, ubbidirlo: mi fa intendere un commercio strettissimo, che passa fra me, cioè fra il mio Spirito, e quello infinito Spirito, che è Creatore e Anima del tutto; ed effer io troppo esaltato sopra la condizione de Bruti con Anima diversa dall' Anima loro. Per quanto si miri e rifletta, niun segno mai si scoprirà, che i Bruti abbiano cognizione di quell'Effere beatiffimo. Nè possono averla; perciocchè non è atta la semplice Materia, tutto-

chè modificata e fottilizzata, e nè pure la loro Anima, per così dir materiale, a pensare e concepire le cose spirituali, e molto meno quella fuprema immateriale Softanza, invisibile, e non cadente sotto i fenfi, che chiamiamo Iddio. E fe la concepissero, e conoscessero, bisognerebbe formare altro sistema ed opinione dell'Anima de' Bruti. Ne è capace bensì un' Anima fatta ad immagine di quello stesso. che la traffe dal nulla, cioè Softanza Spirituale anch'essa. E tale chi mai oferà negare, che Dio non abbia potuto, o non possa sormare uno Spirito, e congiugnerlo ad un Corpo materiale, con fare ch'esso sussista, anche dappoiche è sciolto da quel medesimo Corpo? La femplice Materia può mai ella amare, e fentire che ama: e intendere cosa è questo amare? S'io amo Dio (così l'amassi, e molto l'amassi, come sarebbe ben di dovere) qual differenza, quanto alla Softanza mia, e alle operazioni fue, truovo fra me, e uno di quegli Spiriti, ch'io ben concepifco per possibili ad esfere creati da Dio fenza mistura di Materia, o unione di Corpo, e che la Fede appunto mi dice darsi di fatto nel suo beatissimo Regno? E sia benedetta in fine questa Fede, Fede fondata sopra tanti motivi di credibilità e verità, la quale rinforza la mia Ragione in punto di sì gran confeguenza, afficurandomi, che fi dà dopo la prefente vita una Vita eterna. Ecco dove io, fenza maggiormente inoltrarmi in questo argomento, mi riposo, cioè sopra ciò, che m'ha insegnato il migliore di tutti i Maestri, anzi l'unico vero Maestro Gesti Figliuolo di Dio; e quinci sento nascere in mio cuore quella beata Speranza . di cui parla l' Apostolo, cioè che non abbia a morire giammai la parte di me, che conosce esserci Iddio, e può amarlo. Ah che coloro, iquali, per non averbriglia allo sfogo de loro Appetiti, tanto s'aggirano co'loro pensieri, tanto si lambiccano il cervello, che finalmente, benchè niuna evidenza n'abbiano, si pensano di aver provato il mirabil fegreto di acquetare tutti i timori e tumulti delle loro Coscienze; coloro, dico, miseri pure saranno, e non compatibili, allorchè un di troveranno di aver fallato in un punto di conseguenza sì grande! Quanto a noi, e la Ragione, e la Fede, se attentamente, e con cuor fincero si pesino i lor principi, a'obattanza ci afficurano, che noi non fiamo automi camminanti; mia sì bene Spiriti congiunti alla Materia, e distinti da essa, e alzati sopra d'essa, e atti a conoscere innumerabili oggetti Spirituali, e spezialmente a conoscere, che c'è uno Spirito supremo Autore del tutto, verso il quale dobbiamo conservar l'Ordine, che richiede un Re da Sudditi, un Padre da Figliuoli. L'Amore el Ubbidienza a lui dovu-

134 DELLA FILOSOFIA MONARLE GALANT., it principalmente formano questi Ordine; se contravvenendo a questo, se non prima in questa vita, certo nell'altra abbiam da paventare i gastighi fuoi. Niuno può meglio, e più giudiciolamente amare se se sinà Autore d'ogni nostro Bene. Ma altraso offervando sedemente questi Ordine, abbiamo da sperare quaggiù quella Tranquillità di cuore, che infonde il l'apere d'essere in grazia di si buon Padrone e Padre; e possica, dopo il breve corso di questa vita, un'immensa interminabil Felicità, ch'egli può ben dare da par suo a fuoi buoni Sudditi e Figliquoli nel Regoo delle su destine.

## CAPO XXV.

Dell' Ordine, che dobbiamo avere e confervare verso gli altri Uomini, e primieramente della Giustizia.

Obbiamo star bene con Dio, dobbiamo con amarlo e ubbidirlo procacciare a noi la gran forte d'effere amati e protetti da lui, e poscia a suo tempo d'entrare nel gaudio, ch'egli ci promette nel suo beatissimo Regno. Ora miriamo, qual' Ordine si debba per noi custodire anche verso gli altri Uomini, co' quali ci tocca di convivere, di praticare, o avere vicinanza o commerzio. Questo si vuol dividerlo in due. Il primo è a noi prescritto e comandato dalla Natura, dalla Religione, o dalle Leggi della Repubblica, in cui viviamo. Il fecondo ci vien per lo più folamente configliato da essa Religione, e dalla Natura, per Decoro ed Utile nostro. Quello a titolo d'obbligo siam tenuti a conservarlo; e il contravvenirvi farà colpa, che non andrà esente da pena nel tribunale o di Dio, o de gli Uomini. L'altro poscia è lodevole e profittevole all' Uomo, che di buon cuore lo pratichi. E la pratica e l'adempimento sì dell' uno, come dell'altro di questi Ordini, costituisce due Virtù essenziali, e primarie, le quali si diramano in varie spezie, e portano diversi nomi. Si appellano queste due Virtù Giustizia, e Carità. Per conto della prima, a intendere l'importanza di lei, basterà dire, ch' effa è il legame dell' umana Società, e' fenza di questa non potere sussistere Università veruna. La Natura ha fatto l'un' Uomo bisognoso dell' altro; e questo bisogno quello su, che introdusse l'unirsi eglino insieme in Ville, Terre, Città, Provincie, e Regni. Ma questa Società non sussisterebbe, se la Ragione stessa, non c'infegnasse, e poscia i Saggi non avessero stabilito Leggi, l'osservanza

delle quali mantenesse la pubblica tranquillità e pace. Nè solamente a i Regnanti, e al Pubblico, ma anche ad ogni privata persona talmente è necessario il possesso e l'uso della Giustizia, che da esso principalmente dipende il buon governo de Regni, e l'effere Uomo dabbene, e buon Cittadino. Tolta la Giustizia dall' Uomo, egli è un mostro, un nimico del genere umano; e può ben' egli talvolta sfuggire i gastighi, ma non può già esentarsi dall'essere perseguitato dall'odio di chiunque il conosce. Non è qui come d'altre Virtà, l' essere senza le quali torna per lo più in danno solamente di chi ne è privo. L'Uomo Ingiusto nuoce al Pubblico tutto, nocendo anche ad una fola persona. Ora due vedute diverse ha questa Virtù. L' una abbraccia un vastissimo paese, l'altra un limitato e ristretto . Nelle divine Scritture col nome d'Uomo Giusto noi veggiamo dipinto chi è Uomo dabbene; cioè ogni Virtù viene ivi compresa sotto il nome di Giustizia. Secondo questa veduta l'Uomo Giusto quegli è, che ha in se una Volontà ferma di soddisfare, o di non mancare a tutti i suoi Doveri verso Dio, verso la Patria, verso qualsisia privata persona, e in fine verso se stesso. Dirò a suo luogo quanto malagevol' impresa sia il conquisto della Prudenza, perch' essa è Virtù dipendente in buona parte dall' Intelletto; e all' Intelletto mancano bene spesso molti de gl' ingredienti per prudentemente operare. Ma quanto alla Giuflizia, presa anche in così grande estensione, siccome Virtà più propria della Volontà, egli non è difficile l'averla in fe, purche si voglia. Ed altro in fatti non si richiede, se non che l' Uomo risolutamente si metta in cuore di non voler contravvenire a ciò, ch'egli conoscerà, che sia Legge di Dio, della Natura, delle Genti , e della Patria ; o per parlare più pianamente , stabilisca di non far cola, che secondo il suo avviso possa dispiacere a Dio, o nuocere al Pubblico, o far torto a qualfivoglia persona; e di operare all' incontro ciò, ch'egli crederà d'obbligo fuo verso Dio, verso la Pa-tria, e verso il Prossimo suo. Può l'Ignorante, non che il Dotto formare in se stesso questa nobilissima risoluzione. Fallerà talvolta l'Ignorante, nol niego, figurandosi invincibilmente, che non sia riprovata da Dio, o perniciosa, o offensiva d'altrui, qualche Azione lua, quando in satti potrà essere il contrario. Ma non per questo farà egli Ingiusto. Servirà l'Ignoranza sua di scusa all' Intelletto errante, perchè intanto la Volontà, da cui dipende il peccare, o non peccare, farà buona, ed egli ingiustamente non opererà nè pure allora, se bene opererà cola ingiusta. Ho detto molto in poco col solo esporre il carattere di quelta generale Giuftizia. Aggiungo ora,

che chi arriva a filfare in fuo cuore quefta generofa e importantificam determinazione, ha prefo II pià efficace e ficuro vento per giugnere al defiderabil porto della vera Sapienza e Fiolofia. E fe fatte le pruove in diversi tempi , e in varie occasioni, di quefta fua determinata Volonia, la truova fabile e falda, e la mira convertita in Abito, coi fentire in fe medefimo ribrezzo e abborrimento agni Azione malvagia, e inclinazione e piacere ad ogni buona e lo-devol 'Azione: gran motivo ha coftuti di benedir Dio, e di rallegrafe in fin cuoreo, perch' egli già poffiede il meglio, e il nerbo principale di quella Scienza, di cui ora trattiamo. E beati fopra tutte que Giovani, che comisciano per tempo a intimare quella fantifi-

ma Legge e Massima al loro cuore.

226

Parte poi di questa Univerfale Giustizia è la Particolare, sotto il qual nome i Giurisconsulti intendono Una costante e perpetua Volontà di dare o lasciare e ciascuno ciò, che gli è dovuto. Non entrerò io qui nelle divisioni di quetta Giustizia, che riguarda l'umana Società, e meno parlerò dell' origine fua, e delle varie Leggi, per non perdermi in un troppo vasto argomento. Basterà a noi di sapere, esferci de i Doveri universali, ed effercene de i particolari, a quali è tenuto l'un' Uomo verso dell'altro, prescritti a noi dalla Natura, o sia da Dio; o pure a noi imposti dalle Leggi Civili, che vuol dire dalla volontà e prudenza de' Principi, o d'altri Superiori Legislatori , i quali in affaiffimi cafi avrebbono anche potuto comandare diversamente da quello che han fatto. Per quel che concerne le determinazioni de gli Uomini, colle quali comprendo anche il Diritto delle Genti, lasciamone lo studio e la cura a i Politici, e Giurisconfulti, e le decisioni a i Giudici della Terra. La Giustizia propriamente spettante alla Filosofia de Costumi, quella è, che sta fondata fulle Leggi della Natura; quella è, che fenza logorar le panche delle Scuole, la può ognuno apprendere da se stesso, o pure l' ha scritta in cuore col dito di Dio autore della Natura. Quel grande assioma, che ci viene insegnato nelle divine Scritture, cioè: Non fare ad altri ciò, che non vorresti fatto a te stesso, può dirfi un grano di miglio: così poche fon le parole, che lo compongono. Tuttavia questo grano di miglio contiene in se l'ampio volume di quelle Leggi, che ditti dettate a noi dalla stessa Natura. Chi è, che non senta, e non confessi la rettitudine di questo primo naturale Principio? Anche l'Ignorante, anche il rozzo Contadino, per poco che vi rifletta, tocca con mano la forza di una tal Legge. Se vuol contravvenire ad essa, suol cercare i nascondigli, e vorrebbe farlo senza es-

fere veduto. E qualora poi vi ha contravvenuto, ode toflorimproveri della Coficienza propria, che in fuo linguaggio l'accufa, il condanna e tormenta. Non manca gente dotta, la quale non ammerte Liderimatri; ma queffa dee molfarre; come no dalla Natura a noi venga quefta infiger Maffima, che è la forgente di trutte le Virtà, che legano l'Umana Società. Bifognerebbe prima provar chiaramente, che tutto quanto di vero noi troviamo colla Confiderazione, quefta da attribiura de fila Confiderazione. Quefta non fa nafere quelo, che prima en c. Chi da i fegan eftensi agomentando giugne a dificoprire una Miniera, non è egli certo Autore d'effa Miniera; ma al ben la Natura, che l'ha diano i prodotta in fero a i Monti.

Lasciamo nondimeno sì fatte dispute, e ritorniamo alla Sperienza con dire, che ciascuno, quando anche gli manchi ogni altro saggio Configliere e Maestro, uno interno ne ha, cioè la conoscenza e certezza di questa Massima, cui può egli consultare per regolarsi nelle azioni, che riguardano l' Ordine verso il Prossimo suo, e astenersi dall' Ingiustizia. Capito che sia il facile Assioma suddetto, altro non ci vuole, che vestire sinceramente i panni altrui, e mutare il caso, con dire: Parrebbe egli a me giusto, che il tale facesse a me ciò, ch' io vo ora pensando di fare a lui? Ecco la Regola insegnataci dalla Natura, e infieme dalla Legge fanta, che professiamo, per iscorgere, non già in tutte, ma certo in quasi innumerabili congiunture, fe fieno o non fieno lecite ed oneste le nostre azioni, concernenti il Prossimo nostro. Non piacerebbe a te, che altri operasse in tal guifa contra il Corpo tuo, contra la Riputazione, o contra la Roba tua, o pure verlo i tuoi Parenti ed Amici. Ti darà egli dunque il cuore di operar contra d'altri ciò, che tu a patto alcuno non vorresti, che gli altri operassero in pregiudizio tuo? Pretensione tirannica e indegna di persona ragionevole sarebbe il figurarti permesso a te di danneggiare o opprimere altrui, folamente perchè hai più Forza di lui. Quando la Forza, e non la Ragione, abbia da regolare le azioni de mortali, altro più non farà il Mondo, che nido di ladri, di micidiali, di calunniatori, un Regno di confusione, e però un' intollerabil foggiorno. E addio Società umana. Che se oggi riefce alla tua Forza di malmenare altrui, non andrà molto, che una maggior Forza, e se non altra, la giusta del Principe, renderà a te, e forse con buona derrata, la pariglia. Il perchè chiunque è, o intende di voler essere Saggio, alle occasioni dice in suo cuore : Quello , she non avrei caro , ch' altri faceffe a me , ne pur io deggio o

voglio farlo ad altri. Di tal fatta sarà quell'ingiuria, quella frode ed inganno, quel rapporto finistro, quella vendetta, quel guadagno o contratto, quella detrazione, quell'invidia, quella durezza in non perdonare, e così infiniti altri casi. Che se la voce della Coscienza propria non è chiara, e rimangono dubbi intorno alla Giuftizia o Ingiuftizia delle operazioni, ficcome talvolta avviene; obbligo è di chi meno fa il ricorrere per configlio a chi più fa, cercando onoratamente, non già chi aduli i fuoi defideri, e torca le Leggi a' fuoi voleri, ma chi finceramente possa e voglia dargli quel lume, che si ri-

chiede al retto operare.

Mentre nondimeno io parlo così, ed esalto la verità, e l'uso del fopralodato Assioma: ah che mi cade subito sotto gli occhi una delle nostre comuni e samiliari miserie. Dovrebbe ogni Uomo, almeno così all'ingroffo, effere buon Giudice del Giufto e dell'Ingiufto; ma per disavventura egli si dà aconoscere bene spesso per Giudice parziale, maligno, ed iniquo. Ordinariamente il men fedele Configliere dell' Uomo è l' Uomo a se stesso. Perchè abbiamo Passioni, non abbiam tante e tante volte abilità a rettamente giudicar delle cose, e buttiam là decisioni e sentenze alla peggio. Truovisi un poco allignato in cuor di taluno l' Odio o l' Invidia verso qualche Persona; ed e lo stesso verso qualche Università, o Nazione. Di più non occorre, perch'egli interpreti in male, e censuri a visiera calata qualsivoglia azione, ragionamento, e sentimento di quella persona, Univerfità, o Nazione: e forse tace la sua Coscienza. S'immagina egli, che sia la Ragione dettatrice a lui di que Giudizi; ed altro non è, fe non la Passione, che gli parla in cuore. All'occbio di chi vuol male, anche il Bene diventa Male. E quanti ci sono, che anche senza Odio od Invidia particolare, ma per una certa, quasi disti, malevolenza a tutto il genere umano, di tutti giudicano finistramente, di tutti sparlano, e si san piacere e gloria di non lasciare esente veruno dalle sorbici o da i denti loro? E non suol già essere miglior Giudice la Passion dell' Amore verso lo stesso, e più ancora verso il diverfo fesso; e massimamente se è gagliardo ed impetuoso. Le pruove non occorre addurle: che anche i fanciulli fanno, dipignerfi l'Amore cieco, e dipignersi tale non senza ragione. Osservisi più tosto, chi è soverchiamente investito dall' Amore de gli Onori, che noi nomiamo Ambizione, o pure dall' Amor della Roba, che fi chiama Intereffe . Purchè vadano innanzi, non folo non la guardano per minuto, ma arrivano a trovar giusto ogni mezzo, che adoperano; lecito ogni guadagno, che venga lor fatto. Tutto fa loro parere di buon'acqui-

sto la scaltra ed eloquente Passione, ch'essi consultano, e il cui primo configlio è, che non occorre chiedere in ciò da altri configlio. In fomma si può dir molto delle male burle, che a noi fan le Passioni : ma certo non è l'ultima, nè la minore, quella di renderci Giudici inetti, e quel che è peggio tante fiate Giudici ingiusti dell'opere altrui. E quanto più poi delle nostre? Oh quel vigoroso incessante Amore, che portiamo a noi stessi, quando mai giugne a ben pensare e discernere i disetti e i Vizj nostri? Sappiam trovare i suscellini ne gli occhi altrui: ne'nostri non iscorgiamo nè meno le grosse travi. E se pure sorge nell' Uomo qualche dubbio di operar poco rettamente verso il Prossimo suo, infino la gente grossolana, non che la perspicace, si sente spuntar'in cuore una frotta sussidiaria di scuse e ragioni, che finalmente mantengono in campo la giustizia di sì fatte azioni. In una parola, pochi fon coloro, che non ufino due diverse bilance, l'una per se, e l'altra per gli altri; la prima sempre vantaggiosa per noi, e la seconda per lo più scarsa, o ingiusta verso il Proffimo nostro.

Sicchè due schiere d'Ingiusti produce la Terra. Gli uni, che ad occhi aperti offendono la Giustizia, cioè che sapendo di fare indebitamente oltraggio, dolore, o danno ad altrui, pure vogliono farlo. Peste del Mondo son costoro, e però abborriti e odiati da ognuno; perchè Minaccia tutti, chi fa ingiuria ad uno solo. Il perchè essendo la cura di costoro, se non disperata, almeno assai difficile, loro non indirizzo io questi miei avvertimenti. A chi maneggia la spada della Giustizia tocca di farli ravvedere. Gli altri son quelli, che tuttavia sentono la Coscienza perorare in favore della Giustizia; e benchè pecchino contra di questa Virtù, pure non vorrebbono peccare, e si danno anche ad intendere di non peccare : tanta sorza hanno in loro quelle apparenti ragioni, che la Passion somministra per giustificar l' operato da essi. A questi ora io parlo . Nè già son'io qui per infegnare ad alcuno lo scabroso mestiere del giudicar rettamente. Solo quel tanto proporrò, che serva a non cadere sì facilmente in errore. La Giustizia (ognuno lo sa) riguarda sempre due persone o litiganti, o contrattanti fra loro; però è tenuta a pesare attentamente le ragioni, il prezzo, il merito, ed altre qualità e circostanze tanto dell'una, quanto dell'altra parte, per conoscere ciò, che sia dovuto o non dovuto a questa e a quella. Gran fretta ha per ingannarsi, chi alloggia alla prima osteria, chi vuol giudicare parte inaudita altera, o fia coll' ascoltare le relazioni e ragioni dell'una parte, senza attendere quelle dell'altra. Ma questo per l'appunto

è l'inganno, a cui più d'ogni altro fi truova fuggetto, chiunque con Passione giudica ed opera. Se vorrà confessarla schietta l'Interessato Mercatante, allorchè gli è proposto qualche ingordo guadagno, ancorchè illecito, colla beata comodità, e tentazione continua di unire al fuo quello d'altrui; dirà, che non altro gli sta davanti, fe non quell' Utilità, ch'egli vagheggia con occhi fitti da innamorato; ed altro non gli passa per mente, se non quegli argomenti speciosi, che possono persuadergli lecita, e da non lasciare sì bella congiuntura. Altrettanto a proporzione fa, chi medita una Vendetta, chi ardentemente brama un posto, a cui non si può giugnere senza scavalcare altrui: chi mancando il Marito o il Padrone, ha in sua balìa danaro e mobili dovuti a gli Eredi, o ha occupato i Beni altrui: non potendofi affai dire, che maledetto incanto faccia al cuore e all'unghie dell'Uomo la vista lusinghiera della Roba altrui, unita alla facilità d'impadronirsene, e di occultarne la conquista, e molto più il possesso comunque acquistato della medesima. E così fanno tant'altri, che altro Configliere internamente non fentono, fe non l'Appetito, e la Passione, dal cui strepito è assogata non di rado ogni voce della Ragione.

Ripetiamo ora il Santo affioma dianzi proposto, cioè: Non fare ad altrui ciò, che non vorresti fatto a te stesso. Ecco il mezzo efficace per rimediare a i disordini della Passione, promotrice ordinaria delle Ingiustizie. Se è vero, che intenzion nostra sia di dare il suo a ciascuno, e di non sar torto a chichesia: necessaria cosa è il mettere la nostra Mente e Volontà, per quanto fia possibile, in una Indifferenza di Giudizio, per bilanciare disappasionatamente, se sia giusta, o non giusta l'Azione, che siamo per fare. La maniera poscia di ben adoperar le bilance, consiste in ascoltar prima i motivi e le ragioni, o buone, o apparenti, che militano in nostro prò per far quella Azione, che a noi piacerebbe. Il trovarle non costa fatica, perchè di queste suol' essere secondo il nostro Amor proprio. Quindi bisogna vestire i panni altrui, cioè onoratamente cercare, e meditare anche le ragioni militanti in prò del Prossimo, verso di cui, o contra di cui è indirizzata l'Azione . E queste si truovano senza difficultà, ogni volta che mettiamo il caso in altri, o pure sedelmente facciam conto d'effere noi quel tale, e fingendo che a noi debba esser satto ciò, che noi meditiamo di sare a lui. Che penseremmo noi, che diremmo, se da altri fossimo trattati così? Questo fuole, o almen dovrebbe bastare, per discender poi ad una savia sentenza, e operar da Giudice retto. La misura, che pretendiamo, che altri

usi verso di noi, quella è, che da noi dee usarsi verso degli altri; e ben prendendola, quasi mai non falleremo. Meriterebbe quel Ministro o quel Giudice ( giacchè non sa egli figurarselo per un poco ) che Dio gli cangiasse davvero la toga ne cenci di quel Poverello . o di quel Contadino, che egli o non vuole ascoltare, o sì nauseofamente ributta da fe, nulla curando i ricorfi, e le ragioni di lui : o trattiene sì lungamente nelle carceri, fenza mai sbrigare il fuo processo. Allora sì, che conoscerebbe, quanto ingiusta sia la misura. ch'egli adopera verso la bassa gente, quando poi si scorge sì paziente e cortese verso delle vistose Perucche, e più ancora verso de più magnifici Guardinfanti. E quel Padrone e quella Padrona, che maltrattano sì forte, e strapazzano sì per poco i lor famigli, e le loro fanti; o pagano ad essi, ovvero a gli Operai, le mercedi col solo contante di belle parole, e di non mai avverate promesse, per non dir minaccie; perchè mai non possono eglino pensare alquanto, effere ftara pura misericordia di Dio, ch' essi comandino, e non servano ad altri? Ma se questo Iddio gli avesse satti nascere col bisogno di guadagnarsi il pane nel servigio altrui, o co i lavorieri: qual misura bramerebbono essi di ricevere da chi stesse per avventura sopra di loro? Potrebbonfi rapportare infiniti altri esempi di questo; ma lafeerò, che ognuno li cerchi in se stesso, considerando i vari Prossimi, co quali ha da trattare, o contrattare, cominciando dalla propria Famiglia, e stendendosi all' altre specie di persone, poste si in alto che in baffo stato.

Dopo questa general Massima convien poi discendere a una più minuta considerazione di ciò, che l'un Uomo è tenuto a fare, o non fare verso queste particolari specie di persone. Nel che abbiamo infigni e saggi Maestri, che ne Libri loro ci han lasciato utilissimi ammaestramenti. Noi dobbiamo massimamente a due gran genj, l'uno fra' Gentili, e l'altro fra' Cristiani, cioè a Tullio, e a S. Ambrosio, il trattato de gli Ufizi , o sia de i Doveri de gli Uomini verso de gli altri Uomini : che è quanto il dire dell' Ordine , che dee l'un' Uomo più precisamente osservare verso dell'altro. Gli ha abbozzati questi Doveri anche l'Apostolo qua e là nelle divine Epistole sue. Chi volesse ora maneggiar bene, e secondo tutto il suo merito, e la fua ampiezza, questo argomento, ne formerebbe un grosso Libro. Io ne accennerò solamente alcuni pochi , contentandomi di un saggio di tal materia, per altro fommamente importante. Convien dunque primieramente considerare in generale gli Uomini , e poscia in particolare cadaun di loro. E quanto al primo, essendo l'Uomo pofto

sto in Società con tanti altri della specie sua, la Ragion tosto dice, essere più proprio, che tutti gli Uomini si affatichino per promuovere l'universal Bene, e il buono stato di tutti, che che tutti gli Uomini continuamente cerchino la distruzione e Infelicità de gli altri. Del pari evidente cosa è, essere più proprio, che gli Uomini trattino, e vivano con gli altri fecondo le conosciute Regole della Ragione, che che ogni Uomo pel suo presente vantaggio voglia affliggere, ingannare, spogliare con violenza i suoi Prossimi; perchè le toffe lecito ad un Uomo il nuocere a suo capriccio all'altro Uomo, sarebbe lecito lo stesso anche a gli altri; e così il Mondo diverrebbe un' abisso di consusione . Però quelle cose o azioni , siccome osservammo di fopra, fon Buone di lor Natura, e per conseguenza Oneste, che tendono all' universal Bene de gli Uomini, o almeno nol distruggono, come il mantener la sede; sar de' patti giusti; l'essere grato, o non ingrato a i Genitori, e a gli altri Benefattori; ajutare, se si può, nelle necessità il Prossimo. Cattive all'incontro di sua Natura, e da non farfi, fon l'altre, che fi oppongono a questo universal Bene della Natura umana, come il mancar di sede, il ritirarsi dall' esecuzione de patti giusti, il recar nocumento al Corpo, alla Roba, all'Onore altrui, e così discorrendo. Tali cose sono sì notoriamente chiare, e per le stesse evidenti, che niuno senza una somma stupidità di Mente, corruzion di Costume, o perversità di Cuore, può dubitarne. E chi dotato di Ragione negasse tai Verità, o ne dubitasse, non farebbe diverso da chi avendo l'uso de gli occhi, nel medefimo tempo miraffe il Sole, e negaffe che non v'ha luce nel Mondo, o pure da chi volesse sostenere, che tre e tre non fan-

Dopo l'univerfal Bene , e Felicità, che ogni Uomo dee avere in mira, e per cui fiamo caricati di vari Deven verlo qualunque mira, e per cui fiamo caricati di vari Deven verlo qualunque non controlo del controlo del controlo del controlo del controlo contr

lare. E da che uno è Cittadino, le leggi della Società obbligano lui a difendere gli altri Concittadini, ficcome gli altri fon tenuti a difendere lui : e ciò scambievolmente si fa con imprendere la disesa del suo Comune, e della sua Città, se necessità occorra, anche con discapito proprio. Per conseguente e vita e roba talvolta si dovrà sagrificare per salvare la Patria; e sarà questo un gloriolo atto di Virtù, e di merito ancora presso Dio, essendo non solamente lodevole l'Amore verfo la Patria fua, ma un debito indispensabile di chiunque professa Onore e Gratitudine. Il perchè ognuno dovrebbe secondo il suo potere ed abilità giovarle; e le maniere di farlo non fon poche. Anzi quantunque sembra talvolta, che non sia retto il suo governo, o che vi abbondino i cattivi e gl'ingrati, nulladimeno il buon Cittadino magnanimo dee animarsi a farle del bene, se può. Che questa in fine, torno a dirlo, è sua Madre, e gran bene da essa ha ricevuto anch'egli . Nè debbono i mancamenti d'alcuni de'fuoi Fratelli impedire, ch'egli non ami ed ajuti gli altri Fratelli innocenti, che fono i più. Lo stesso a proporzione dee dirsi del Principe, siccome Capo della Repubblica. La riverenza al supremo suo grado, l'ubbidienza alle fue Leggi, la fedeltà alla persona e al governo suo, fon dogmi stabiliti non meno dal Diritto delle genti, che dal Vangelo. I Principi buoni, niuno ha bisogno d'esortazioni o di stimoli per amarli. Sarebbe più che barbaro, o un' infensato, chi loro non pagasse questo si giusto tributo. Ma se mai eglino per disavventura si provaffero di tempra diversa; ciò non ostante il Saggio, seguendo le chiare lezioni delle divine Lettere, sopporta, companice, e nulla fcema della fedeltà e del rispetto, dovuto anche a i Padroni discoli. E massimamente perchè la, essere qualsivoglia umano Governo fortoposto alle Passioni, ai falli. Un'occhiata un poco adaltri tempi, ad altri Governi: facilmente fi troverà motivo di scusare i domestici mali, e di far tacere col paragone le proprie scontentezze. Quali poi sieno i Doveri de Principi verso i loro Sudditi, in buona Economia credo io di non doverne parlare. Non leggeranno i Principi questa Operetta; e chi la leggerà, non avrà forse bisogno d'imparare a fare un mestiere, a cui verisimilmente egli non arriverà giammai. Tanti Libri, che trattano del Principe, e dell'ufizio suo, miransi superbamente legati e indorati nelle Librerie; ma stanno in ozio, e quasi son da dire mercatanzia perduta. Basterà pertanto a me dire, ch'altro non vorrei da chi regge Popoli, e professa la Legge di Cristo, Legge spezialmente indirizzata a propagare l'insigne Virtà della Carità e Giustizia, se non che a lettere cubitali tenes-

Hh 2

fero scritta e visibile nel fegreto lor gabinetto, e andassero talvolti. contemplando e meditando la Definizione del Principe, lasciataci di, Aristotele, e abbracciata da tutti i Saggi: Cioè, il Principe è quegli. che antepone il Bene de Sudditi al proprio; a differenza del Tiran. no, che antepone il proprio Bene a quello de Sudditi. A me sembra troppo rigida la seconda parte di quello Assioma; ma certissima è almeno la prima. Però se ben' intendessero queste parole i Regnanti . comprenderebbono ancora, non poter mai effere intenzione di Dio, che migliaja e centinaja di migliaja di persone sieno sottomesse ad u 1 folo Uomo, per procurare ogni comodo, piacere, e foddisfazione a questo folo Uomo con incomodo e stento lor proprio; ma si bene, che il Principe è posto da Dio sul Trono, a fine di procurare per quanto può mai la Felicità di quelle migliaja e centinaja di m gliaja di persone; e ch' egli ha ben da essere Signore di nome, ma ne fatti Padre del Popolo fuo. Se renderà Felice questo Popolo , verrà anch' egli ad effere Felicissimo nel medesimo tempo. Ma per timore d'accrescere la mercatanzia, di cui teste parlai, di più non

loggiungo. Altri poi sono i Doveri, che la Natura, e la Religione prescrivono a i Figliuoli verso de i lor Genitori. Debbono a loro, dopo Dio la vita, e quanto sono, e quanto hanno. Le cure prese, i disagi patiti, le spele fatte per loro, son pur tenuti a saperle, e non dimenticarle. Come mai potranno essi, non dirò compensare, ma solo scontare in parte sì gran somma di benefizj? Mostrino, se lor dà l'animo, qual'altra persona abbia lor fatto, o possa mai fare tanto di bene. L'amarli dunque, lo star loro suggetti, il prestar loro ubbidienza, e se si può, ajuto; sono tutti obblighi di Giustizia imposti a i Figliuoli dalla Natura, e comandati dalle Leggi del Cielo e della Ragione. Però mostri saran coloro, che mancheranno d'amore e di riverenza verso benesattori sì insigni ; e ribelleransi dalla lor disciplina, spezialmente allorche più ne han di bisogno; perciocche per bene ancora de Figliuoli è data sopra di essi autorità e diritto di comando a chi li generò. Per poco che un Figliuolo penfi, come vorrebbe egli un giorno effere trattato da i Figliuoli, se mai ne avesse, basterà per insegnargli senza Maestro, come abbia a diportarsi egli co propri Genitori. Per me non so indurmi a credere, che chi poco onora il Padre e la Madre, possa aver disposizione per onorar Dio, Padre comune di tutti noi. E sarebbe sorse da desiderare, che noi Europei inventassimo qualche splendida sensibil maniera d'imprimere maggiormente ne' Figliuoli il rispetto e la gratitudine verso gli

Autori o strumenti dell'esistenza, e di tanti altri beni, ch' essi godono. V' han penfato i Cinefi; ma non già noi. Un'altro fegreto ancora ci vorrebbe, perchè ognuno maggiormente amasse la Patria sua, e s'invogliasse di farle del bene. D' altri Doveri poi son caricati i Padri e le Madri verso de propri Figliuoli. Metterli al Mondo, e alimentare i lor Corpi, è un gran benefizio. Pure il più rilevante confiste nel ben'educare gli Animi loro : perchè in fine l'aver de' Figliuoli non è quel che rallegra e consola, ma sì bene l'averli buoni. Nè è per un Figliuolo felicità il venire al Mondo, se poi dovesse riuscire un malvivente, e disonorare e perdere se stesso, e folamente recar'affanni per ricompensaa Genitori propri. Hanquesti adunque da educare il meglio che possono la lor prole, nè perdonare a spesa e attenzione, affinche ben s'allevino queste tenere piante. Fino a una certa età i Fanciulli non fon dissimili dalle bestiuole; talora ancora hanno men giudicio che le bestiuole stesse; esposti a far mille mali , anche in danno di se stessi ; perduti sol dietro alle bagattelle ; già vaghi di operare a loro capriccio. Cresciuti poi, e privi di sperienza del Mondo cattivo, imitano chi prima loro fi prefenta davanti, e più facilmente il Vizio, che la Virtù. E fe manca loro, chi gli ajuti con falutevoli configli, e tenga la briglia a i lor paffi, alle lor voglie ed inclinazioni: eccoti de i folenni scapestrati, peso ed obbrobrio della Repubblica, e rovina delle proprie Cafe. Cura pertanto ha da effere de i Genitori, parte colla dolcezza e co i premi, parte con un moderato rigore, e sempre col buon'esempio, di ben condurre questi orgogliosi polledri, rompendo il torrente delle loro fregolate Paffioni, istruendoli, mettendo loro in capo delle Massime buone, e facendo loro conoscere le cattive conseguenze dell'operar male, le utili dell' operar bene. Non carezzarli troppo, non lasciar che si accorgano del troppo amore paterno e materno; ma nello stesso tempo non disgustarli senza ragione; non far apparire maggiore parzialità per l'uno che per l'altro; non continuamente intonar loro ingiurie e minaccie, e massimamente non batterli senza de i gagliardi motivi. Ove fi possa ottenere (e questo convien ben procurarlo) che un Figliuolo concepifca amore e rispetto per gli suoi Superiori: non è difficile conseguire il resto. A questo fine utile è l'ammetterli alla confidenza de glà affari dimeftici. Ma sopra tutto tenerli lungi da chi può far loro scuola di Massime perniciose, o dare esempli di pazzie, e di biasimevoli costumi. E' cosa da padre saggio, allorchè i Fanciulli non possono di meno di non udire o vedere cose malfatte da altri (e le narra talvolta apposta lo stesso padre) l'inspirar loro dell'

orrore per quelle sconvenevoli azioni. Conduceva configliatamente un pover' Uomo l'unico suo Figliuolo a mirare in una taverna le bestialità, le risse, e i ridicoli moti de gli ubbriachi, e gliene saceva ben comprendere la deformità. Di più non ci volle, perchè il Giovinetto, finche visse, fuggisse l'osteria, e l'abuso del vino. Altrettanto facevano i faggi Spartani con far rimirare a i loro Figliuoli questo eccesso ne gli Schiavi usciti di senno pel Vino. Oh quanto importa l'avvezzar di buon'ora i Fanciulli a giudicar ben delle cose, e il condurli ad intendere il Buono e il Cattivo, il Vero e il Falfo, il Sodo, l'Apparente, il Ridicolo delle umane azioni! Non pare capace di pascolo sì grave la lor tenera età; ma de i più, per non dire di tutti, non è così. Hanno anch'essi forza di raziocinare; e se non arrivano a capire le astruse e sottili nozioni Metafisiche, molti nondimeno fra loro, eruditi dall' Amor proprio, fanno distinguere dal Disordine l'Ordine, dal Bello il Brutto. Per altro parecchi non sanno, ed altri non possono ben'educare i loro Figlinoli; e ciò dicospezialmente de Poveri nelle popolazioni; perciocchè in campagna, dove più scarsi sono i comodi e gli esempli del Male, suole trovarsi bene spesso maggiore innocenza di costumi. Aggiungasi di più l'Indole e il Temperamento troppo diverso de Fanciulli, alcuni naturalmente tendenti al Bene, altri fieramente inclinati al Male, forse per la diversità del Cervello, o de gli Spiriti, che più o meno gli agitano e trasportano. Ma almeno i benestanti possono giovar di molto alla lor prole, qualunque ella sia, con buoni Governatori e Guardiani, e spezialmente valendosi de i Collegi, l'istituzione de quali ha gran forza per incamminare un Giovane ad effere buono per sempre, o almeno suol'impedire i gravi disordini, a cui è sottoposta quella sì calda e sconsigliata età.

Quanto a i Doveri de Gontaga.

Quanto a i Doveri de Gontaga.

Matrimonio una Società fichiali I Umo e Donna, famificata da Dio, e fortificata da vari tacti patri, qui mobiliga no meno il mafchio, e he la femmina. Hano da egia mobiliga no meno in una fola perfona; però amarfi, e compatrifi infute confidare tra loro i propri intereffi, e famine valore i propri intereffica de la monio de l'actiono propri intereffica de la monibevolmente l'umo all'alta confidare rispetto, e ferbare la fede, non credendo lieve delitto il partre con altra perfona l'affetto. Dee quegli ricordafi, d'avere prefa una Compagna, non una Serva; non ha quella mai da dimenticarfi, cle il Marito è bend Compagno, ma ancora Capo, a cui perciò conviene ubbidire. Appartenendo alla Donna il dimefico soverno della Famiglia, e la buona cura de Figliusofi, facome all' Umon il governo della Famiglia, e la buona cura de Figliusofi, facome all' Umon il governo della mai de mantenendo alla Donna il dimefico soverno della famiglia, e la buona cura de Figliusofi, facome all' Umon il governo della mai della materia della considera d

no de gli affari più rilevanti, o il guadagnare il pane per se e per gli altri : ove l'un d'essi Coniugati o per troppo amore de divertimenti. o per altre cagioni, e massimamente se viziose, mancasse a quefto debito, contravverrà fenza dubbio alle Leggi dello stato suo. Felici. se andran concordi; miseri, se metterà il piede in casa loro la superbia, l'impazienza, la discordia. Ma perciocchè questa importante materia è stata trattata da un'insigne Maestro, cioè dal P. Anton Francesco Bellati della Compagnia di Gesù , non credo necessario di aggiugnere di più. Lascerò ancora, che altri pigli a trattare de i Doveri, riguardanti tante altre diverse figure, che può far l'Uomo nel teatro del Mondo, secondo le varie relazioni, che ha l'uno coll'altro. Perciocchè altri fono i Doveri de i Padroni verfo i lor Servi, altri quei de Servi verso i Padroni. Hanno i particolari lor Doveri i Giudici, i Ministri de Principi, i Maestri, i Discepoli, i Medici, i Procuratori delle Cause, i sacri Pastori, i Predicatori, i Mercatanti e Contrattanti, i Tutori, e così discorrendo. Ma certo non si dee passare sotto silenzio il dovere della Gratitudi-

me, ficcome parte di quella Giustizia, che ora abbiam per le mani. Di tale importanza è questo, e di tal pregio, che l'esercitarlo merita bene il nome di Virtù, siccome quello di Vizio, e Vizio sommamente nero e detestabile, l' Ingratitudine. Verso chiunque ne sa de i Benefizi grida la voce della Natura, grida la voce della Ragione, che dobbiamo esser grati, e far comparire la riconoscenza nostra, co i fatti alle occorrenze, se è in nostra mano; o sempre almeno colla buona volontà, e colle parole, se non possiamo di più. Gran colpa è quella di chi fi scuopre disettoso verso de suoi Benefattori; e peggio poi, se taluno rendesse anche Male per Bene. Di più non aggiungo in un'argomento, che per se stesso è vasto, e si mira in oltre si egregiamente trattato da Seneca; se non che è da desiderare, che l'Uomo veramente conosca se stesso, qualora a lui compete il titolo d'Ingrato, perch'egli allora non potrà esentarsi dall'avere orrore di se medesimo: tanto visibile è la desormità di questo Vizio. Omne dixerit maledictum, quum Ingratum bominem dixeris. L'avvertimento è di Publio Mimo, il quale anche più acutamente offervò, che un folo Ingrato fa del male a tutti i Miseri, perchè fa perdere la voglia di far de i Benefizj. Ingratus unus omnibus Miseris nocet. Ma fra l'altre nostre disavventure e sciocchezze non di rado v'entra ancor quelta di portare con esso noi una vista acutissima per discernere l'Ingratitudine altrui, e d'essere poi ciechi a riconoscer la nostra. E forse per quelto conto non è picciolo il nostro processo.

per quel che riguarda Iddio. Ma passiamo innanzi, per parlare anche della Carità, cioè dell'altro Ordine, che l'Uomo dee conservare verso de gli altri Uomini.

#### CAPO XXVI.

Della Carità Civile, o fia dell' Amore, che dobbiamo a gli altri Uomini, ficcome ancora dell' Amicizia, Beneficenza, e Liberalità.

On direbbe male, chi appellasse un Mostro colui, il quale non ama in questo Mondo, se non una sola persona, cioè se medesimo. La Natura, la Ragione, la Religione, c'insegnano, che abbiamo da amare anche i pari nostri, cioè gli altri Uomini. E questo Amore con due diversi riguardi si può considerare. Possono amarsi gli altri Uomini per fine sopranaturale, cioè per Amore di Dio, e perchè così comanda e defidera Iddio: e allora questo si chiama Carità Cristiana. Parimente possono amarsi per motivi umani e naturali: e a questa assezione può darsi il nome di Carità Civile. Della prima Carità, che è una delle prime e più importanti e necessarie Virtù, alle quali è tenuto chiunque professa la divina Legge di Cristo, non parlo io qui, avendone abbastanza ragionato nel Trattato, che intorno a questo insigne argomento già pubblicai. Parlo dell'altra Carità la quale effer può anch'effa Virtù delle Creature ragionevoli, e Virtù fommamente lodevole; ma qualora si possegga ed eserciti senza intenzione di piacere a Dio, non è che Virtù Civile o Naturale. Chi non ha scarsezza di Giudizio, e chiunque intende i facrofanti infegnamenti della Legge Cristiana, ha da alzare più alto sì farta Virtù, e fantificarla con amare altrui per dar gusto a quel buon Dio, che amò, ed ama tanto noi povere Creature. Intanto è da dire, che la Natura, e la Ragione non folamente ci comandano di non portar'odio, e di non nuocere a gli altri Uomini, ma alcuni doveri ancora ci comandano, ed altri fornmamente poi ci configliano, per portar loro, e mostrare co fatti il nostro amore. In quanto ci comandano, la Carità allora divien parte della Virtù della Giustizia; in quanto poi ci consigliano, la Carità è una Virtù singolare, e distinta dall'altra. O adunque noi ci consideriamo come Concittadini di questo basso Mondo, che vuol dire tutti parte del genere umano, a cui Dio ha affegnata per abitazione la Terra: e la Ragione efige, che l'un' Uomo ami l'altro Uo-

mo,

mo, perchè tutti siamo Fratelli, tutti della stessa specie, tutti posti quaggiù per convivere insieme. Ed essendo l'Uomo Animale sociabile, la società non può stare senza Amore. Può dirsi una bestia. chi abborrisce la compagnia de gli altri Uomini, ed ama solamente la solitudine, se pure nol sa per impulso di maggiore Virtà, cioè per darsi alla contemplazione di Dio, e alla riforma di se medesimo, con guardarsi nondimeno da i mali umori, che suol cagionare la stessa ritiratezza dal consorzio de gli Uomini. Ci è poi licenza di appellare difumanato, chi sì perdntamente ama se stesso, che non fa fentire Amore per alcun'altro della specie sua. E peggio, se questi non solo bramerà, ma potrà fare, che gran parte d'essa sua specie forzatamente serva a lui solo, e a lui procacci ogni bene, e la foddisfazione di qualfivoglia fuo volere e capriccio, fenza ch' egli punto si curi del Bene e della Felicità altrui. Molto più poi si può riconoscere convenevole il legame d'affetto fra chi è della medesima. Città e Patria; e più fra chi è della stessa Famiglia; perchè dovendo tutti desiderare e procurare la Felicità non solamente propria, ma anche della Patria, e della Famiglia; questa non si può ottenere, se non concorre un vincolo d'amore fra i Cittadini e congiunti. E farebbe fenza fallo un' abbominevol pretensione quella di chi esigesse o bramasse, che tutti gli altri volessero bene a lui, sacessero del bene a lui, ed egli poscia niuno degnasse dell'amor suo, e non volesse sar del bene giammai, se non a se stesso.

Però un' Amor generale si richiede in ogni Uomo verso l'altr' Uomo; e in oltre un più particolare e stretto, secondochè cresce l'unione de gl'interessi fra i medesimi Uomini. E per conseguente dobbiamo desiderar del bene a chiunque ha sortito comune con esso noi la Natura; ottenuto che abbia questo bene, goderne, e non invidiarlo; nelle gravi, e più nelle estreme necessità ajutarlo; mantenere la pace e concordia, per quanto mai si può, con tutti, seguendo il parere de gli antichi, i quali scrissero: Pacem cum Hominibus ba. bebis, bellum cum Vitiis. La guerra s ba da avere, non con gli Uomini, ma co i Vizj. In fomma trattare con tutti onorevolmente, fempre ricordandoci, che anche il più baffo e vile è Creatura a noi fimile e in certa guifa congiunta; ed esfere non merito nostro, ma mifericordia di Dio, se stiamo sopra altri, e non occupiamo quel sito, che forse a noi sembra in altri sì abietto e dispregevole . Abbiamo in oltre da compatire i falli e trafcorfi altrui, da condolerci delle altrui disavventure; e quand'anche per colpa sua l'Uomo si tiri addosso un giusto gastigo, non s'ha da estinguere in esso noi il compatimento.

timento, con leggere sempre nelle cadute loro ciò, che poteva tante volte, e potrebbe tuttavia accadere a noi stessi, lavorati della medefima creta, e fuggetti alle medefime debolezze e passioni . E' pur bella a questo proposito l'offervazione di Publio Mimo: Chi, dice egli, al mirare le altrui calamità, si muove a compassione, si ricorda di fe fleffo . Qui in bomine calamitofo eft mifericors , meminit fui . Tutto questo Ordine dell' un' Uomo verso l'altro è obbligo imposto a noi dalla Natura ; e l'esercitarlo può anche essere Virtà. Ma certamente è da dire Virtù, allorchè questo Amore ha anche le mani, e passa a i fatti, cioè a fare del bene a gli altri, sia alla Patria e all'univerfale, sia a i particolari, secondochè portano le congiunture; e gli ajuta ne loro bifogni, e sparge sopra d'essi la rugiada de i benefizj in questa o in quella maniera : che molte ben sono e varie le forme di sar sentire il suo buon cuore ed affetto a gli altri Uomini: e pazientemente soffre i torti da loro ricevuti, e generosamente perdona le offese; in una parola opera verso gli altri quello, che vorrebbe fatto da gli altri a se stesso. E di qui scaturiscono le belle Virtù della Magnanimità , Liberalità , Affabilità , Misericordia , Clemenza, ed altre non men nobili e lodate da tutti. Facile è il conoscere qui (anche senza produrre i mirabili e i chiari insegnamenti della Legge di Cristo ) che il supremo Artefice in mettendo noi sulla Terra a convivere con tanti altri d'uno stesso genere, o vogliam dire della medefima natura e specie, ha desiderato e desidera, che fi confervi, oltre all' Ordine essenziale della Giustizia, anche quest' altro bell' Ordine d' Amore fra noi tutti. E qualora questi due Ordini si conservassero, chiaro è, che ogni Università, ed ogni singolar persona potrebbe sperare non poca parte di quella Felicità, che tutto di fi va cercando, e si difficilmente s'ottiene, appunto per mancanza di Carità e di Giustizia.

carza di Caratà e di Cauttiria.

Ma manca forfe Amore nel Mondo 7 fi potrebbe qui chiedere .

Non cerro rabbonda alle volte anche di troppo. Perciocchè abbonda unello appunto, che è eggione di mille (concerti figgil Uomini, cioè, il beffiaie, e non il ragionevole. Parlo dell' Amore fra perione di ficio diverfo, una delle più perioclole Pallioni, alle quali fia figgeta ta la creta, onde l'Uomo è compolto. Non mi metterò io a regirare acluma delle follie, alle quali conduce uni fatto animaleto affetto, effendo quelto lo un paede di troppo vafla ellenfione. Balterà dire, che infinite tomo, ed infinite le tempelle, che vi fi pruovano. Ne lolamente lono comuni tali penfieni a coloro, che prategiano altri anamento brutati s'immergnoon i quello lezzo: ne partecipano altri anamento brutati s'immergnoon quello lezzo:

cora, i quali da legittimo affetto fon prefi. Che non avviene a certuni troppo teneri per le lor Mogli, o pure gelofi? E sarebbe poi sterminato il catalogo di tutte le avventure, delle quali è ricca la ftoria di quelli e quelle, che vogliono piacere a tutte, e a tutti . Oh! chiunque è Saggio, al mirare tanti naufragi altrui in questo burrascoso mare, si tiene ben lungi dall' entrarvi, tenendo sempre davanti a gli occhi quel vero assioma : Che l' Amare per sensualità, e l'essere Saggio, son due cose incompatibili. O sia con altre parole : Giudizio, e Amore, dove l'un' entra, l'altro ne va fuore. Però se a lui accade di doversi legare in Matrimonio, la Ragione, e non la Passione è quella, ch'egli prende per sua consigliera in eleggersi una Compagna. Più bada egli alle Bellezze dell' Animo, che a quelle del Corpo; più all'abbondanza delle Virtù, che alla ricchezza della dote: perciocchè anche una maggiore, anzi una invidiabil dote portano in casa le persone, che vi portano un complesso di belle Virtù. Parimente eletto che abbia il Saggio altro stato, ricorre a quante armi può fomministrare la Religione, la Filosofia, e la Prudenza per difendersi da gli assalti della seroce Concupiscenza. Ma questo è argomento di troppa ampiezza, e insieme delicato, di modo che volentieri io torno al primo affunto, cioè all' Amor Civile e generale dell' Uomo verso gli altri Uomini, il quale abbiam veduto, poter divenire una pregiata Virtù. Passiamo dunque ad osservare, come i più de gli Uomini si regolino in fatti nell' esercizio di questo Amore, il cui nome ètanto strepitoso nel Mondo. Troveremo pur troppo, che v'interviene per lo più il basso. Interesse, la Virtù ben di rado.

In effetto l'ardente e soverchio Amore, che portiamo a noi stesfi, va continuamente in traccia di piaceri, di comodi, di dignità, di protezioni, d'ajuto; in una parola, di tutto quanto ci figuriamo che possa o poco o molto cooperare alla nostra Felicità. Muovesi dunque l' Anima nostra co desideri verso quelle Creature ragionevoli, che a noi sembrano capaci di farci del bene, e che verisimilmente vorranno a noi farne; e a mifura che qualche Bene o utile, o dilettevole, noi cominciamo a ritrarne, o sperarne, comincia anche nel nostro Cuore, per dir meglio nella nostra Mente, a formarfi l' Amore ; e quanto più va crefcendo la raccolta del Bene , tanto maggiormente ci attacchiamo col cuore a quell'oggetto per noi fruttuolo, cioè tanto più s'aumenta in esso noi quell' affetto, che Amore chiamiamo. Il Desiderio, e così la Stima, di qualche perfona o coía, può star senza Amore; ma Amore non suol nascere,

nè durare in noi creature piene d'Interesse senza il possesso o sia godimento di qualche Bene, procedente realmente, o almeno conceputo come ottenibile dall' oggetto che s' ama . Interrogatene gli stesse spasimati dietro a qualche Bellezza animata, ma ritrosa, fredda, o secondo che dicono i Poeti, crudele. Sono ben lungi, non v'ha dubbio, dal possedere l'oggetto amato: pure giureranno d'essere cotti e stracciati per Amore. Ma se non possono dir sua quella persona, pruovano nondimeno gioja in mirarla, in contemplarla, in udire le sue parole; e quel che è più, nell' interno loro si formano mille speranze, mille immaginazioni intorno a quella tal creatura, e intorno al punto beato, in cui ne faran la conquista. Tutto questo può talvolta effere per loro un'ampia miniera di gusti, di consolazioni, e di diletti, mischiati nondimeno dal contrapposto di mille amarezze ed affanni, che a vicenda l'uno all'altro si succedono. Levate le speranze, ecco troncato ordinariamente ogni piacere di mente a costoro, ed Amore spennato suol suggirsene in bando. Lo stesso, che dico dell' Amore, è presso a poco da dire dell' Amicizia: col qual nome noi fignifichiamo l'Amore corrisposto, e reciproco di due perione. Di due forte può effere questa ; l'una fondata sulla Virtà, e l'altra full' Intereffe'. E quanto all'ultima, fia qui lecito a me di dire, senza far molti complimenti, che l'Amicizia fra gli Uomini per lo più altro non è che un Traffico, in cui l'Amor proprio si propone qualche cosa da guadagnare. Però non nasce, o non si conserva. se scambievolmente non ricava l'uno Amico dall'altro un qualche Bene e profitto: consista questo in consigli, in ajuti, in assistenze: o pure nel piacere di ragionare e conversare fra di loro, o di confidarfi i lor segreti, o di avere uniti i lor privati disegni, divertimenti . o interessi, di modo che il bene e il male dell' uno sia comune all' altro. Ove manchi una tale esca, l'Amicizia, che ha per sua mira l'Interesse, eccola fallita, e andarsene la misera tosto in sumo.

E pur troppo tale è l'origine e il fondamento d'anomini più uficati Amori, delle ordinaria Amicrize noftre. Noi cie contri più uficati a mori delle ordinaria Amicrize noftre. Noi cie contri più uficati a cali a contributa del contr

va. Così ancora amiamo le Scienze, i Libri, le Virtù in altrui, le Dignità, e fimili altri oggetti, perchè da ciascuno in noi deriva. o ci figuriamo che possa derivar qualche Bene, per cui si rallegri e goda l'Anima nostra. E questo insegnamento d'Interesse possiam dire. che a noi viene dalla Natura stessa. Osserviamo i Fanciullini, appena staccati dalle mammelle materne, e comincianti a far uso della Ragione, che amano sì forte la lor Madre o Balia, Perchè ciò? Non per altro, se non perchè già si accorgono, che da quella tale persona, e non da altra, hanno alimento, carezze, ajuto e protezione ne lor bisogni. Ecco la ragione del rimirarla essi ridendo, del ricoverarsi a lei tosto, ove temano pericoli, dell'adirarsi e piagnere, fe la veggono scostarsi da loro fianchi. Per altro non si vuol dissimulare, che ne gli Amori tra Uomo ed Uomo, tra Femmina e Femmina, e viè più dell'uno all'altro Sesso, v'ha la sua parte, e non poca, quello che noi nominiamo Ifinto, e crediamo proprio folamente de i Bruti. Siccome già altrove ho detto, chiamo io Iffinto ciò, che naturalmente e fenza riflessione, si opera da noi, al solo udire o vedere certi oggetti, generando essi in noi un movimento o di abborrimento, o di amore. Lo pruovano i fanciulli alla comparsa di qualche Serpente, o bestia felvaggia; e il Boccaccio gentilmente elpresse l'effetto naturale, che sa l'un Sesso umano al mirar l'altro con quella Novelletta del Giovinetto allevato dal padre in un romitaggio, il quale la prima volta che s'incontrò in quegli Animali di che si chiamano Donne, tosto bramò d' averne uno al suo comando. Certo che noi troviamo ne' Bruti una certa, per così dire, scienza infegnata loro dalla Natura, la quale ben confiderata, e paragonata colla fiera ignoranza, con cui nasce l'Uomo, e con cui viverebbe, se non praticasse con altri, degna è di maraviglia: come sarebbe, un Ragnatello, che appena nato, e tratto dalla fua buccia, faprà teffere artificiose tele, e mostrare tanta surberia nella caccia de gl' Infetti. Sarebbe anche maggiormente da ammirare la maestria ne i nidi delle Rondini, delle Api, de' Calabroni, e d'altri vari uccellà in Europa, e molto più de Sorci mulchiati e de Caltori nell'America Settentrionale: se pure di questi ultimi tutto ciò, che si conta, fosse vero. Ma forse moltissimi atti, lavori e movimenti de Bruti, e spezialmente i canti melodiofi di molti Uccelli vengono, non da infegnamento della Natura, ma sì bene da una scuola diversa, cioè dall'Esempio precedente de gli altri lor pari, al solo primo de quali fu Maestro quel divino Artefice, che li formò. Comunque sia, nell'amare o difamare altrui, fi vuol ben confessare, che la Rissessione della

254

della mente, e qualche ragione apparentemente o realmente giusta; quella è per lo più, che sveglia l'Affetto in effo noi; ma non può negarfi, che la fola Fantafia non fia capace di produrre talvolta il movimento medelimo, fenza che se ne sappia rendere la ragione, ficcome avviene de fapori piacenti o dispiacenti. Suole ogni Madre effere amante, se non idolatra, del suo pargoletto; nè ho difficultà di chiamar ciò in qualche maniera un bell' Iltinto providamente impresso in loro dal Fabbricatore divino, acciocchè divengano sollecite e pazienti ad alimentare i lor parti per la conservazion della specie. La stessa premura ha impresso Iddio in molti de gli Animali per li loro figliuoli. Tuttavia a produrre e stabilir questo tenero Amore concorre eziandio la Fantalia materna, a cui fembra di mirare in quel bambino una parte del suo medesimo individuo, e certo una creduta fua bella fattura. E in oltre può concorrere eziandio quella segreta ragione, per cui sogliono i più de i Genitori riguardare con occhio d'amore i lor Figliuoli, cioè la speranza d'esserne un di, e massimamente nella vecchiezza, ben ricompensati con diversi ajuti, e di vedere se stessi come ricreati in loro, e per mezzo loro mantenuta, e forse anche sollevata a miglior sortuna la Casa.

Così nelle Amicizie interviene talora anche un fegreto Istinto. che altrimenti si appella Genio, ed ha la sua sede nella Fantasia, prendendoli facilmente affetto ad una persona somigliante di tratti; all'aspetto o modesto, o allegro, o liberale del suo volto; al garbo del suo ridere; al dolce suono della sua voce o loquela; alle sue ingegnose risposte, facezie, e rissessioni, e ad altri movimenti del Corpo suo: siccome Abborrimento, Contragenio, e Antipatia per que medefimi oggetti troppo diversi ed opposti. Vero è nondimeno, che anche nel primo caso in tanto noi ci affezioniamo a quel tale, in quanto che anche fenza farvi mente, noi apprendiamo quella voce, quella Fisonomia, e gli altri suoi esterni portamenti per segnali d'un' interno creduto da noi ben'ordinato, e di un' Anima atta a cagionarci del bene, se ci riuscirà di guadagnar il suo Amore. E però mi sia permesso di dire, che d'ordinario, allorchè l'Uomo si mette ad amare altrui, cercandone la corrispondenza, egli la fa sempre da Mercatante, cioè va a caccia di qualche guadagno, sia utile, sia dilettevole. Può ben'egli restare defraudato o ingannato nel conseguimento di questo fine; ma non c'inganneremo noi mai in credere, ch'egli si sia presisso questo sine; poichè per altro non lascia d'essere trafficante quegli ancora, che nel trafficare è sfortunato, o balordo. Nè io son qui per iscreditar punto il sacro nome dell' Amicizia in

tanti

tanti e tanti con farla comparire non altro che un' Intereffe, talvolta vile, e copertro forto uno fiperiofisfimo e venerabil nome. Imperciocchè è da offervare, che chi opera fecondo la Ragione, e virtuofamente, benchè vabbia congiunta la mira dell' Intereffe, o fa l'Appetito del Bene proprio, opera da Saggio; e il fuo è un' Intereffe noble, approvato da Dio, e giuftamente lobato da gli Uomini. Cod v'ha de i Traffici oneffiffimi, e lodevoli; e quefto appunto poffiam chiamarbo uno de più nobili e belli. E fe anche ci pareffe di appellarlo un Mercatantare, ricordiamoci, che ci fono de Mercatanti nella loro sfera più tatvolta onorati, cio è più deggia id'Onore, che molti, i quali altro non hanno in bocca, che l'Onore fteffo, e fi fan gloria de 'boro puntigli.

Vengo all'altra specie di Amicizia, cioè alla fondata sulla Virtù, la quale a cagion della fua nobil base può anche divenir nobilisfima, e meritar fenza fallo il nome di Virtù. Questa in esso noi si verifica, qualora noi amiamo altrui, perch'egli è Virtuoso, Saggio, Veritiere, ed ha altri fimili pregi, che fon fondamento d'Amicizie durevoli; perciocchè la fola Virtù dell' Animo quella è, che può formar le vere Amicizie, le quali la fola Morte sa dividere. Pertanto dichiamo pure, dover l'uomo Saggio procacciarsi, per quanto può, di tali Amicizie, guadagnarsi non pochi di somiglianti Amici, ristringendo nulladimeno la tenerezza, l'intrinsichezza, e la confidenza maggiore ad alcuni pochi scelti, ne quali egli scorgerà maggiore il merito, o il candore, e più gustoso il conversare, e più stabile la fede. Non fi può dire, quanto conforto e diletto, quanto ajuto e vantaggio, quanto bene, per finirla, possa ridondare nell'uomo dalla provvisione di buoni Amici, cioè d' Amici ornati delle più belle Virtù Morali, tanto nella prospera, quanto nell'avversa sortuna. Gran rimedio alle oftruzioni del Cuore, l'averne un fedele, a cui tu possi considar le tue allegrezze, le tue malinconie, speranze, sospetti, e paure, ed essere avvertito de tuoi errori e disetti. Quel ricrearsi dopo le satiche colla compagnia di una persona amata; quel depositare i suoi segreti nel cuore altrui, e l'ascoltarne i disappassionati e fidi configli; quell'adoperarsi senza posa l'uno per l'altro, e il fostenersi ne diversi bisogni; quella premura, che l'uno ha per la felicità dell'altro, con altri fimili condimenti, e foccorfi della vita, oltre all'onesto Piacere, che ridonda dal trattare e conversare con persone d'ottima legge, amanti solo d'opere buone, e zelanti del vero Onore: fan troppo conoscere l'importanza ed utilità del formare e conservar le Amicizie. In fomma l'Amicizia vera e lodevole quella

quella è, che impegna due persone a faticare vicendevolmente l'una pel bene dell'altra, ed ha il fuo fondamento fulle Virtù dell' Animo. Penía Tullio, che il primo passo a procurarci l'altrui Amore fia la confiderazione dell' Utile e Piacere, che può ritrarfene; ma allorachè il lungo uso ha stabilita la familiarità, altro più non v'abbia, che l'Amore, il qual'operi, in guisa che anche senza Utilità gli Amici non lasciano d'amarsi fra loro. E così dovrebbe essere ; e certo può effere, ove si tratti d'Amicizie stabilite dalla Virtà: poiche per lo più veggiamo in tanto durar l' Amore scambievole fra gli Amici, in quanto o ne feguita a provenir fempre qualche Piacere o Vantaggio presente, quale senza dubbio suol essere la conversazione, e la comunicazione de pensieri, disegni, ed affari ; o pure un tal Vantaggio si spera ad ogni occasione che si presenti, facendo conto l' Amico, che sopravvenendo o disavventure, o impegni, o altre necessità, l'altro Amico si sbraccerà per ajutarlo e difenderlo. Anzi io non ho difficultà a dire, che ancorchè nelle Amicizie formate dalle Virtù dell' Animo entrasse qualche mira d'Interesse, pure non lascia d'essere un Saggio trassicante, un Mercatante lodevolmente ingegnoso, l'Amore di noi stessi, qualunque volta egli fi dà a fare acquisto d'Amicizie oneste, e studiasi di ben confervarle. Non è poco guadagno, quando s'acquista un' Amico. Gli stessi gran Signori, tuttochè la lor potenza sembri non bisognofa dell'Amore ed Amicizia altrui, pure tanto più si danno a conofcere accorti, ed intendenti di ciò, che loro è utile, quanto più si fanno amare, non dirò solamente da lor Sudditi, ma da gli stranieri ancora; non dirò folo da gli alti, ma ancora da i bassi. Il principio, o il compimento di qualche gran fortuna o disavventura non vien sempre dall'immediato operare di qualche gran leva o ruota: anche talvolta ha la fua origine da una picciola molla o adoperata o forezzata.

Or unto meno io mi pento d'aver chiamata l'amicizio ordinatio e gii Ulomini un Traffico, quanto che ho appuno biogno di quefio anome per far conofecre l'Ordine e i Doveri dell'uno Arricoverfo dell'attro. Le Leggi ben fondate dell'onocho Negozio confiono inquello, che dal vendere, comperare, o cambiare, ciafcuno
de'due contraenti ha da ricavare il convenevo profitoro. Altrettanto fi efige ancora nelle Amicizie. Colui; che firigne queflo bel nodo con altri, folamente per limugpere da loro ciò; che gli torona a
conto, come favori, ajusti, piaceri e altri o dilettevoli o utili frutti,
fenza volter eggi contraccambiare alle cocorrenze chil'ama; non me-

rita il nome d'Amico : se gli convien, quasi dissi, quello di Ciurmatore, di Ladro. E non mancano di coloro, che si chiamano Amici da flarnuti: il più che n' bai, è un Dio t'ajuti. Vero Amico è quel folo, che riguarda l'altro come un'altro se stesso. E se noi non cessiamo di far del bene, potendo, a noi medesimi: ragion vuole, che qualor si possa, se ne faccia anche all' Amico, purchè dichiame davvero, allorche l'appelliamo un'altro Noi, o pure una parte di noi medefimi. Altrimenti non farà quella una bella lega di cuori, ma fi bene una brutta focietà Leonina. Io non determino qui, fin dove arrivi quest' Obbligo; essendo che non tutte le Amicizie sono di un stesso calibro, e però non si possono tassare tutti i doveri dell' uno Amico verso dell' altro . Basta ben dire, che qualche proporzione ci ha da essere nel dare e ricevere, entrando anche in questo le leggi della Giustizia. Ove taluno ti si protesta Amico svisceratissimo in fondo a una lettera, e nella magniloquenza de' suoi ragionamenti spaccia tenerezze per te: si può temere, che tutto il suo Amore sia ristretto nella fola sua lingua; o se pur passa al cuore, può dubitarfi, ch'egli non ami te, ma ami folo alcuna cofa del tuo; cioè, faccia quel meltiere, che i giovanastri talora fanno per espugnare qualche mal'accorta Bellezza. In casi tali non c'è obbligo di corrispondere a un' Amore di sole belle parole, se non con belle parole : o fe tu non fai di quel gergo , o fe il perditempo de' ricercati complimenti punto non ti aggrada, anche da questo pagamento sarai esentato nella Scuola de migliori. A conoscere l' Amor vero, dichiamolo pur francamente, ci vuole del tempo, e più cimenti e pruove. Le avversità poi ne sono la più sicura pietra di paragone. Ma pongasi, che sia Amor vero, cioè Amore di satti; o mancando anche i fatti, almeno il buon volere non manchi: traffico ingiusto, e indegna superchieria sarebbe, se tu accettando e l'Amico, e i benefizi, nulla poi dal tuo canto fcomodar ti volessi per fargli manifesta la tua corrispondenza coll' opere. Sarebbe anche viltà l'aspettar folo gli effetti dell' Amore altrui per poi corrispondere . I migliori prevengono, e si san creditori. Non già, che per conto del dare ed avere fra gli Amici debba adoperarfi la penna e il calamajo, e andar pari in rigore le partite, come s'usa fra Mercatanti. L'obbligo solamente è di contraccambiare l'Amico, allorchè le congiunture si presentano, e di nutrire in cuore la prontezza di farlo, e senza tagliarla molto sottile. Perciocchè se è vero, che tu per tuo proprio bene cerchi e godi, che altri ami e favorilca te: del pari hai da fupporre, che anche gli altri per loro proprio vantaggio cerchino ed

258

abbiano cara l' amicizia tua; altrimenti se ti scuoprono amante solamente di te stesso, e però un mal pagatore, e un' ingrato, almeno fapran guardarfi dall'effere da lì innanzi corrivi, cioè di coltivare un'albero contra la lor espettazione sì sterile di frutti . Nemo erit Amicus, iple fi te ames nimis, è un vero assioma di Publio Mimo : cioè; Nè pure un solo Amico avrai, se tu ami troppo te stesso. Del resto io so, che non di rado in questo commerzio, per altro lodevole ed onesto, che noi chiamiamo Amicizia, sacilmente scappa suori il nome di sconoscente, d'ingiusto; e talvolta non senza ragione; ma alle volte ancora contra ragione. Se alcuni peccano col corrispondere a gli amici men del dovere, peccano altri del pari col pretendere più del dovere. Imperocchè ad un mediocre ed ordinario Amore non si debbono le finezze e ricompense di un' Amore straordinario: e rarissimi son bene i casi, in cui l'uno Amico possa giustamente efigere, che l'altro fagrifichi per lui o fortuna, o roba, o vita. E certo niun caso giammai ci è, che l' uno sia tenuto a sagrificar l'Onore, o ad aggravare la propria cofcienza con opere malvage in favore dell'altro. Pieni folo d'idee false d'Onore, e di chimere di amicizia Romanziera, fono coloro, che non ofano dir di nò ad un' Amico, che li vuol per compagni a un Duello, a una prepotenza. a una frode. Celebre è l'antico proverbio: Amicus ufque ad aras :

E questo sia detto intorno ai debiti ed obblighi di quell' Amicizia, da cui non va disgiunto l' Interesse, quale è d'ordinario la ssera di quell' Amore, che s'usa nel Mondo. Aggiungo ora effere da desiderare, che più spesso si dia un' altro più eccellente e sublime scopo della Carità fra gli Uomini. Consiste questo nell' amare gli altri, e nel far loro conoscere questo Amore colle operazioni potendo, pon già per quella baffa anfietà, e volgare speranza di riportar. da loro altrettanto e più di bene o di fervigi alle occasioni; ma per palesare a tutti, se sosse possibile, o almeno a i più meritevoli . il cuor generofo, e il genio benefico, di cui fiam provveduti. Così fa chi ha Animo grande, e sa far divenire l' Amore Civile, e l' Amicizia una Virtù Eroica: laddove il più delle volte non fono che un semplice lecito mercatantare, e talvolta ancora un Traffico viliffimo. E così operando, non si può già impedire, che ad un' Amatore sì fingolare de gli altri Uomini non tenga dietro una ben rilevante ricompensa, cioè quel premio, che anche non cercato si dà alla Virtà. Voglio dire la confolazione interna, che pruova il Saggio in operando virtuofamente; e fe ii vuole ancora, un buon Nome ira la gente, e un'acquisto di lode e di gloria, che nella vita Civile ser-

ve non di rado ad accrescere la fortuna e la felicità de' mortali . In fatti la Beneficenza, e la Liberalità, o sia la Munificenza, Virtù riserbate a i soli gran genj , e l' Affabilità , e la Cortesia, che fono Virtù alla portata d'ognuno, ci vuol poco a conoscerle per mezzi attissimi a comperare a se stesso il cuore de gli Uomini. Mirate un' Uomo, che in qualche guifa imitando la natura del fupremo Creatore del tutto, spande benefizi per quanto può sopra qualunque persona, che a lui ricorra, e senza mira d'interesse: o generolamente fa parte de' fuoi beni e tesori ad altrui; costui con raro spettacolo si mostra, quanto superiore al basso amore della Roba, tanto più degno di Roba; nato più che a se stesso, al pubblico bene; e quantunque non tutti godano de fuoi amorevoli influffi, pure tutti s' aspettano di poterne godere un giorno. Quello nondimeno, a che studiosamente dee por mente il Benefico e il Liberale, si è di tener sempre a' fianchi di queste belle Virtù la Prudenza, per non cadere ne difetti, o negli eccessi. Non è da Saggio il buttare alla rinfusa le grazie ; ci vuole scelta . Ricordarsi della bella offervazione di Publio Mimo: Beneficium dignis ubi des, omnes obligas. A chi fa Benefizj a persone degne, tutti gli restano obbligati. Poiche quando si giugnesse a beneficare viziosi, sgherri, buffoni, adulatori, ed altri fimili indegni, col posporre i degni, cioè, chi è virtuolo, e chi spezialmente conta molti anni di sedel fervitù in paragone di alcuni novamente venuti; o pure sprezzati i miseri e bisognosi, si rivolgesse la beneficenza unicamente ad accrescere i comodi di chi già è assai comodo, e ben veduto dalla fortuna: quelto farebbe o un' accusar se stesso di poco discernimento, o d'ingratitudine, o pure un far grande spesa per comperarfi il brutto titolo di amatore o fomentatore de cattivi.

Ma in fine è riferbata a pochi la Liberalità, perchè folo è de i Grandi, e dei beneflanti il praticatal; e quell'à in oltre per non poterfi efercitar se non verso pochi, resta anche suggetta all'invida e alle dicerie di tant'altri, che vorrebbono, e non possiono participare di si preziose rugiade. Non è così della Benssenza. Essa maggiore il suo campo, perchè ono solamente con doni, ma ancora con raccomandazioni, consigli, parole, e in altre all'assimiera spicialmente si ha da prevalere, chi aspira alla conquista dell'amore, per quanto si può, universide de gli unomini, e vuole si le stelle Virtu scegliere quella, che più assomiglia l'Uomo a Dio. Ne lo mi sesservo a para qui della Prossignia, en dell' Asanziva.

che sono l'una eccesso, e l'altra contrapposto delle suddette Virtù ? Poco ci vuole a scorgere l'Imprudenza de' Prodigbi, e le dannose confeguenze della foverchia loro facilità. Meno ancora ci vuole a intendere, che vilissimo, e abbominevol Vizio sia quel degli Avari, at quali manca tanto quel, che non hanno, quanto quello, che hanno; e i quali dopo mille o fordide o ingiuste maniere di accumulare Roba, non fanno mai far bene ad altri, e nè pure a fe stessi. Al Povero mancano molte cofe; all' Avaro tutte. Di questa lor bestialità ci avvertì ancora la divina Sapienza. Nè occorre spendere parole a descrivere o bialimare quest ultimo mostro, la cui bruttezza senza il mio dire è palefe a chiunque ne è libero; e con tutto il mio alzare la voce non si arriverebbe a far conoscere, e molto meno a far discacciare da se, a chi ne è preso. Finalmente se può tornare in nostro gran. prò il guadagnar de gli Amici, più anche importa lo studio di non iulcitarci de i Nemici. Talvolta non bastano cento Amici a far tantodi Bene, quanto può far di Male un folo Nemico. Nè ci è pelo . che non abbia la sua ombra. E non è già, che stia sempre in mano dell' Uomo la buona forte di non avere chi gli voglia male. A far nascere spontaneamente quest'erbe cattive, basta che nel Mondo ci sia. Malignità, e Invidia, oltre a certi contratempi, a' quali ognuno è fuggetto, ed oltre alla necessità di sostenere il Vero, o il Giusto, in cui trovandosi il Saggio, può contra sua voglia dispiacere ad altruie tirarsi addosso lo sdegno suo. Basta bene, che per colpa nostra non nascano i Nemici; cioè, che non andiamo a comperarci l'odio altrui colla nostra Lingua maledica o indiscreta, coll' Ingiustizia. colla matta Superbia, colla Rozzezza, coll' Altercazione, col Disprezzo, coll' Inciviltà, e con altri simili eccessi. Id agat, tuo te mevito ne quis oderit : fu un faggio ricordo a noi lasciato da Publio Mimo fuddetto.

# CAPO XXVII.

Dell' Ordine, che dee l'Uomo conservare in se stesso.

Inalimente l'Umno è tenuto a fluitare e confervar l'Ordine in fe felfo. È quefo d nell'una, come nell'atra parte, ondegià è compolio, cicè non meno nel Corpo, che nell' Anima fua. È quindi Gattrifice la necellità delle Virtà, che fi chiamano Temperanta e Fostetta, le quali fi dizamano in altre, delle quali

parleremo a suo luogo. Quanto al Corpo poco ci vuole a conoscere. ch' esso è da dire ben' ordinato e regolato, allorchè gode una persetta Sanità, e non pruova infermità o dolore alcuno. Da che una doglia di capo sopravviene, eccoti sconcertata questa macchina sì induîtriofamente formata da Dio. Sarà picciolo lo fconcerto, ma nondimeno farà fconcerto, ficcome è lo ftuonare d'una fola corda in un Leuto, o di una fola canna in un organo. Cresce il Disordine poi fe s'aggiunge la Febbre, o alcuno de tanti altri Mali e Dolori, a quali ciascuno è suggetto. Però, quantunque sì poca rissessione vi si faccia, la Sanità è un Bene fra i temporali d'incomparabil prezzo. Senza di questo Bene la Vita stessa, che pure è da stimare anche più, ci può venire talvolta a noja; perciocchè chi vive, ma con incomodi gravi di falute, e massimamente se colla giunta di sensazioni dolorose, e senza speranza di guarigione, comincia a riguardare la Morte come un Bene, perchè fine di tanti guai ed affanni. Ora eonvien confessare per tempo, che l'introdurre quest' Ordine, cioè la Sanità, nel Corpo nostro, poco dipende dall' Uomo, siccome poco è in poter nostro il ricuperarlo, perduto che sia. Dalle Leggi della Natura, che Dio ha stabilito nell'unione, miscuglio, e movimento de Corpi, proviene il nascere con buona o rea Sanità; e da i Cibi, dalle Stagioni, dall'Aria, e da non pochi altri accidenti il conservarla o il perderla, il ricuperarla, o pure il restar preda dell' inesorabil Morte. Per conseguente non è propriamente oggetto della Moral Filosofia la Sanità del Corpo; e se alcuno può pretenderva giurisdizione, sembra che ciò appartenga alla sola Medicina, Arte per altro più di pompa, che di fatti, cioè Arte di buona volontà, che promette molto, ma poco per sua fiacchezza attiene. Contuttoció fi vuoltanche avvertire, che può influire non lievemente la Virtù, e buona regola del Saggio, per rifparmiare parecchi dolori e malattie al Corpo nostro, e mantenerlo in calma, per quanto è posfibile, nel corfo dalla Provvidenza divina destinato a suoi giorni . Però secondo gl'insegnamenti della Filosofia suddetta, Ragion vuole, che si aspiri a quella parte di Felicità, che dipende dall'avere il Corpo fano, e non turbato da malore alcuno. Ma di ciò parleremo nel Cap. XXXIII.

Secondariamente à richiede l'Ordine nell'Anima nofira; e questo à che è precisimente oggetto della Fislosfia, per questo che riguarda i Costumi, e l'operar delle Creature Ragionevoli. Dico pertanto, che siccome il Corpo, allorchè è libero da ogni Male, o fia da quafrooglia Infermità e Dolore, e per conseguente Sano, si truova in

quell.

quell'Ordine, e buon fiftema, che ad effo conviene; così l'Anima è da dire ben'ordinata in fe stessa, qualora è libera dall' Errore, dal Peccato, e dal Delitto (veri Difordini dell' Anima, e perciò Mali Morali ) o almeno qualora ella fente vero abborrimento ad effi, e fa quanto può per guardarfene, o per liberarfene. Quando io dico Delitto, intendo l'operare contra le Leggi del proprio paese, alla trasgression delle quali è imposta Pena. Col nome di Peccato io significo il non ubbidire alle Leggi di Dio, il quale ficcome fupremo Legislator nostro ha preparato e minaccia un gastigo degno alla temerità di noi vili Creature, ogni qual volta facciamo si poco conto de comandamenti fuoi. Do poscia il nome di Errore, non già a tutti gli sbagli ed inganni, ne'quali può cader l'Uomo che fono infiniti; e niuno, sia quant'esser si voglia ingegnoso, dotto, ed accorto, ne va esente: ma a quei solamente, che concernono i Costumi, e le Azioni Morali dell' Uomo. Può effere, che il Filososo erri in affegnare i veri Principi de Corpi, le vere cagioni di tante rare produzioni, che la Natura ci presenta a gli occhi; può darsi, che lo studiofo della Letteratura falli in iffabilire un'avvenimento di Storia, un punto di Cronologia, o una fituazione di Geografia; può accadere, che il Matematico mal si apponga ne' suoi calcoli; e così discorrendo. Errori saran questi, ma che non appartengono a i Costumi dell'Uomo, nè per effi egli sarà stimato men Buono, o più Cattivo, se pure all'Errore del suo Ingegno egli per Superbia non aggiugnesse l'ostinazione della Volontà perveria in voler sostenere per Vero quello, che gli fosse dimostrato essere Falso. Al più al più somiglianti Errori scuoprono la debolezza dell' Intelletto o Memoria nostra; ma non lasciano macchia d'Onore, nè mostrano disetto di Morale Virtù. Incorreranno all'incontro facilmente in questa macchia o difetto coloro, i quali sì spictatamente o deridono o screditano altrui per cagione d'innocenti abbagli, che niun danno recano alla Repubblica, nè ad alcun privato, nè a chi in essi è caduto: troppo dimentichi d'effere anch'essi a un'eguale disavventura suggetti. Massimamente i Gramatici han satto qui e sanno delle brutte cene. Allora sì, che può essere lecita una maggior dosa di rigo e, quando gli Errori riescono o pericolosi o dannosi al Pubblico, lenchè anche nella confutazione di questi sempre sarà più lodevole la moderazione, e più utile alla guarigione altrui l'ulo della Ca ità Cristiana.

Ora per tener lungi da se, o per iscacciar suori dell' Anima i tre Disordini suddetti, necessario è all' Uomo il buon uso della Ragio-

ne e della Volontà, spezialmente consistente nell' Amore sincero e gelante del Vero e del Buono, in tutto ciò, che riguarda le operazioni umane. Queste hanno in primo luogo, siccome abbiam detto, da tendere all'Onore e alla Gloria, e non già allo sprezzo di Dio, nostro primo ed ultimo fine, guardandoci perciò dal Peccato, contrario al-la volontà e alle facrofante Leggi di lui. Debbono anche tendere alla Felicità del Pubblico; e per conseguente conformarsi alle Leggi della Giustizia, e della Repubblica, di cui è parte ciascuno di noi, col non nuocere indebitamente ad altrui, guardandoci con ciò dal Delitto. Finalmente hanno le Azioni da mirare alla Felicità propria dell'individuo nostro, col non nuocere a noi stessi, e col non dare volontariamente anfa a doglie ed affanni di tormentarci il Corpo e l'Animo. Chiunque è sì sconfigliato, che rechi nocumento a se medefimo, o non voglia valerfi di que mezzi ed ajuti, che la Natura gli fomministra, e sono in suo potere, per risparmiare all' Animo e al Corpo suo que dolori e Mali, o Fisici o Morali, che si potrebbono evitare o allontanare: costui opera da persona priva di Ragione, e va contra l'inclinazione della Natura, e però cade in Er-Fore, pregiudiziale alla propria particolare Felicità. Non mancano certo, e non mancheranno Mali Fifici nel Mondo, che contra voglia, e fenza cooperazione nostra, verranno a molestarci ed affliggerci; ma ciò accadendo, non v'interverrà Errore, e confeguentemente nè pur Colpa dal canto nostro. Ma per conto de i Mali Morali, indubitata cofa è, che avendoci Iddio forniti di Libero Arbitrio, niun d'essi senza la volontà e consentimento nostro entrerà nell'Anima nostra. Ci ha anche data Iddio la Ragione, affinchè a noi ferva di guida per eleggere tutto quello, che è alla portata di cadauno, confacente alla propria Felicità, e per ischivar tutto quello, che da noi dipende, contrario a questa Felicità: perciò in primo luogo nel buon ufo di esta Ragione si può costituire l'Ordine, necessario all' Anima dell' Uomo; e all'incontro il Disordine nel non valerci d'essa Ragione, per nostra dappocaggine o malizia, o pure nel valercene malamente, cioè per tirarci addosso de i malanni.

Apprello colla Ragione, dote efsenziale dell'Intelletto, o fia della Mente Umana, dec collegarfi la Volontà, con iermanente volere ciò, che la Ragione moltra doverfi abbracciare o fuggire. Benchè comunemente venga creduto, che la Volontà fia una Potraca cieca, e fia da tence per certo, chi effia non mai fi determini a volere, fe non lecondochi dall'Intelletto, occhio dell'Anma, 1e venguo rapprefentati gii oggetti gioveroli o dannofi, grati o ingrati: pure, ficcome

come altrove abbiam detto, la sperienza ci sa conoscere, che la Volontà può aver forza fopra l'Intelletto; e s'ella è difordinata, può difordinare anche l'altra Potenza. Offervate una Volontà abituata nel Male, come sarebbe nello smoderato Amore del Vino, del Giuoco, nella Luffuria, nell' Intereffe. Per quanto riconofca la Mente, o sia la Ragione, la desormità di quegli atti, e il nocumento, che ne viene, o che ne può venire: pure la Volontà non si arresta, e vuole ed elegge quegli oggetti. E qui si verifica il celebre detto d'Ovidio: Aliudque cupido, Ment aliud fuadet. Video meliora, proboque: deteriora sequor. Ecco il combattimento della Ragione coll' Appetito, e il foccombere della prima per l'empito non raffrenato dell'altro. Anzi non di rado accade, che questa Volontà abituata nel Difordine, travolga il lume dell'Intelletto, in maniera che il Bene a lui paja Male, e il Male paja Bene. Datemi una persona occupata dallo Spirito della Vendetta: la Volontà è in un moto perpetuo verfo colà, e spinto da essa l'Intelletto va ruminando sempre i mezzi di saziar questa brama. Poscia, allorchè si presenta un bel colpo di nuocere, resterà facilmente sovvertita la Potenza conoscitiva, e le comparirà dovuto a i demeriti altrui e giusto ciò, che tale non è. E come mai questo? Perchè la Volontà strascinerà l'Intelletto a meditare, a trovare, o creare le sole ragioni, che sembrano giustificare quell'atto; nè gli permetterà di riflettere all'altre più poderose, che militano in contrario; o riflettendovi, di riconoscerne il peso e l'importanza. In questo inganno ed abuso noi cadiamo spessissimo in altri incontri. E non è da maravigliarsene. Insieme coll'Intelletto, e prima anche della Ragione, nascono nell' Uomo, o vogliamo dire spuntano dalle radici della Natura i vari Appetiti Sensitivi, de quali ho ragionato in addietro, e per confeguente ancora le Passioni figliuole di questi Appetiti. Hanno gran possanza entro di noi non meno essi Appetiti, che le Passioni; e quanto più son gagliardi e rigogliosi quelli e queste, tanto meno allora ha di re-sistenza la Ragione; di modo che la Volontà bene spesso resta in quel frangente determinata non dalla Ragione, ma dall' Appetito imoderato, o dalla Passione dominante nell' Anima. Abbiamo detto di sopra nel Cap. XVI. dell' Appetito del Piacere, effere di parere il Locke fottilissimo Filosofo Inglese, che ogni qual volta la Volontà si determina ad operare, ciò provenga dall' Uneafiness, cioè dal Difagio, e dall' Inquietudine, che fi forma nell' Anima ; la quale Inquietudine attuale e presente non è, secondo lui, proprian ente diversa dal Defiderio; ed è poi quella, e non già il maggior Bene,

DELEA FILOSOFIA MORALE CAP. XXVII. che muove la Volontà ad eleggere o fuggire or quello, or quello oggetto. Ma sembra a me d'avere sufficientemente mostrato di sopra, che non può mai fostenersi una sì generale sentenza, perciocchè la fola diritta Ragione, riconoscendo il Bene, che può a noi provenire dalle tali e tali azioni, senza Disagio o Inquietudine alcuna, placidamente può e suol muovere la Volontà a farle. La Ragione dice, che è tempo di camminare, tempo di orare, di leggere, di lavorare, di andare a fervire il Padrone, di studiare. ec. fi fa tofto, ne v' entra la fpinta d' laquietudine veruna. Anzi talora accade, che l' Inquietudine sia dalla parte opposta alla Ragione, e che la possanza della Ragione superandola, induca la Volontà a non voler se non quello, che da essa Ragione vien consigliato. Contuttociò veriffimo è, che gran tumulto muovono nel Cuor dell' Uomo quelle, che noi chiamiamo Tentazioni, col proporre il godimento di qualche Bene utile o dilettevole, ma illecito: e lo pruovano anche i Buoni. In che agitazioni ancora fi truovi l'Anima, allorchè qualche vigorosa Passione in lei si suscita o d'A. more, od'Odio, o di Timore, o di Sdegno, o di Dolore, pochi ci fono, che nol sappiano per isperienza. Allora prosondamente si ficca nella Fantafia quel Fantafma o aggradevole, o disgustoso; ed essa poi l'ingrandisce, e a ogni tratto lo presenta con vivezza davanti al guardo dell' Anima, commovendo anche stranamente il Corpo, cioè i fuoi Spiriti o verso o contra quell'oggetto con tal'empito, che se non impazzifce l' Uomo, certo la Mente fua ne resta ottenebrata e confusa in guisa, che si scema di molto la di lei libertà e quiete per ponderarne posatamente le ragioni dell' una parte e dell' altra; o pure in quel tumulto non bada fe non a quelle, che favoriscono l'elezione o la fuga del proposto oggetto. Non è dunque da stupirsi , se bene spesso, non potendo reggere l'Anima all' Inquietudine, che pruova in se stella, corre ad appagare ciò, che le detta la Passione; e questo per torsi d'addosso la presente attuale molestia, che è un Male contrario alla propria Felicità. E ciò maggiormente accade, qualora l'Anima è abituata in qualche Vizio, o Costume, e nell'Odio, o Amore fregolato di qualche cosa. Properrà quanto vuole in suo cuore un' innamorato del Vino, o del Giuoco, o pure taluno immerso in un peccaminoso o pericoloso Amorazzo, di abbandonar quella pratica, e ne scorgerà e confesserà chiaramente il danno, che ne viene, o ne può avvenire. Ma fate, che rivegga la bettola, o la biscaccia, e che gli tornino davanti i giojosi suoi compagnoni, o quel volto incantatore: eccoti in iscompiglio

piglio di nuovo l' Animo suo, perchè affacciandosi tosto alla Fantasia quel tale oggetto con tutte le speranze del Guadagno, o pure con tutte le attrattive del Piacere, provato tante volte nel godimento d'esso; il doverne restar'ora privo, comincia a parere lo stato più infelice del Mondo, con eccitarii tali tormini, che la Volontà al dispetto della Ragione corre a liberarsi da sì cocente noja con rivolere e stoltamente ripigliare ciò, che poco prima aveva saggiamente abborrito e lasciato. Sicchè possiam riconoscere per verissimo, che l' Inquietudine determina la Volontà; ma ciò è folamente vero, quando la Passione ha luogo nelle nostre elezioni, e sa da Avvocato, e da Sollicitatore, o più tofto da Tiranno nell' Anima, affinchè ella inchini al partito, ch' essa sostiene. E allora sì che si verifica il Video meliora, ec. Ma non è già vero, dove la fola Ragione configlia e conduce la Volontà con far'argine all'empito della torbida Passione; perchè allora i motivi di aver da operare più in una maniera, che in un' altra, ravvifati o con un veloce guardo, o con maturo esame dalla stessa Ragione, quei sono, che sanno calare la bilancia della Volontà verso quella operazione, e non verso tant'altre.

Dalle cose poi finquì dette viene per conseguenza, essere necessario per l'Ordine proprio dell'Uomo un lodevol concerto della Volontà colla Ragione, e che si rimuova qualunque moto indiscreto e torbido de gli Appetiti e delle Passioni, onde possa essere impedito il buon' uso d'essa Ragione. Richiedesi in oltre, che si pianti e radichi forte nella medefima Volontà l' Amore fincero del Vero e del Buono. Certo è, che l'Intelletto, o sia la Ragione a questo fine è stata a noi data da Dio, acciocchè ci serva di fanale per conoscere la Verità, per guardarci dal Falso, e per distinguere il Bene dal Male. Ufizio poi della Volontà si è l'amare il Vero e il Buono, e l'abborrire e il fuggire il Falso, e il Cattivo, o sia il Male. Quanto più la Mente d'un' Uomo è acuta, cd abile a scoprire questi due oggetti, tanto più dee dirsi eccellente e fortunata. Ma io nel conolcimento del Vero e del Bene non oso costituire l' Ordine, di cui parliamo. Primieramente perchè l'avere o il non avere un penetrante e felice Intelletto non istà in mano dell' Uomo. Questo è dono della Natura, voglio dire dell' Autor della Natura. In fecondo luogo, perchè nè pure è in poter dell' Uomo affaiffime volte il raggiugnere colla Mente la Verità e Falsità delle cose, nè il Bene o Male Morale di tutte le umane azioni, incontrandosi non poche tenebre, dubbi, e controversie nel secondo caso, e moito più nel primo. Non v'ha dubbio, che noi fiam fatti per coltiva-

re le cognizioni Morali, e l'Arti utili o necessarie alla vita, avendoci apposta arricchiti il benefico Creatore della Facoltà Intellettuale, cioè di un mezzo efficace per disotterrare le miniere della Verità; ed ottimo configlio è l'applicarvisi a misura del suo Ingegno, e secondochè lo permettono i comodi e le esigenze dello stato di cadauno. Con ciò fenza fallo (benchè non fempre) si perfeziona l'Ordine della Mente nostra. Ma quantunque per gli motivi accennati non possa competere a tutti, anzi appartenga a pochi, il procurare a se stessi quest Ordine nello studio delle Scienze e dell' Arti: tuttavia un'altro Ordine ci resta, di cui è capace ognuno, perchè sta in mano di qualsivoglia Creatura ragionevole l'averlo in se medesimo. E questo è l' Amore sincero e zelante del Vero e del Buono, con cui ha d' andare congiunto l' Abborrimento all' Errore, al Falso, e ad ogni azione moralmente Cattiva, cioè riprovata dalle Leggi di Dio, o da quelle della Natura, o da gli editti de Superiori, o dal confentimento de i Saggi. Posto che sia nel cuor dell' Uomo, e ben radicato nella sua Volontà questo Amore, e con seco anche l'Abborrimento suddetto: io dico trovarsi in costui la principale prerogativa, per cui si possa chiamare ben'ordinato l'Animo fito. Allora nelle Azioni umane un retto Ordine apparisce, che si elegge un Fine convenevole a persona dotata di Ragione, e si adoperano i Mezzi proporzionati per ottener questo Fine. Ora la Verità, e la Bontà Morale è il più nobil Fine secondario, che possa proporre l' Uomo a se stesso, perchè con esso si ottiene anche il primario ed ultimo, che è quello di piacere a Dio, e di procacciare la Felicità a se medesimo. E chi ama, cioè, chi defidera daddovero di ottener questo Fine, facilmente ancora conosce ed usa i Mezzi per conseguirlo. Presentisi pure ad unº Uomo innamorato dell'operar bene (fia egli dotto, o pure idiota) un' Azione ingiusta, o peccaminosa da farsi : non sì tosto la ravvifa egli per tale, che ne fente ribrezzo, arroffifce, impallidifce , e l'Anima con avversione sugge da quel discaro oggetto, o gli refiste con generosa bravura. Saggiamente su detto: Che la fornace pruova l'Oro, e l'Oro pruova la Donna. Grande incanto, terribil' Oratore che è mai questo metallo alle nostre Fantasse : pur troppo ne miriam tutto dì i perniciosi effetti. Ma riluca pur esso quanto vuole, spieghi quanto può i Beni, ch'esso è atto a produrre: la Donna onesta (aggiunghiamo anche, l'Uomo dabbene) il riguarda e detesta come un Ladro e Assassino, che è dietro a rubare la bella gioia dell'Onestà, e della Virtà. Presentandosi per lo con-LI 2

trario all'amatore della Virth occasioni di onora Dio, di far giuttizia o benefizio al Prossimo, e di eferciara il attre opere adattare ai no trato e potere, volcniteri le fa; o non potendo, brama almeno di poter farle. In forma chi in fe fessio fenre questo nobili Aflato popera, o pure intenzion sempre ha di operare secondo la diritta Raopora, o pure intenzion sempre ha di operare secondo la diritta Rale buona armonia, nulla di più fosse fi ricerca, che l'osservare cod ben conformi ad essis Razione i designa secondo il con-

E quando io parlo così, non è ch'io non vegga una, o più difavventure, alle quali è fuggetto anche ogni amatore del Vero e del Buono. Può darsi, che la Mente nostra apprenda il Falso per Vero; può accadere che metta nel ruolo de Beni ciò, che è Male. E foezialmente a gl' Ignoranti fovrasta sì fatta diferazia. Se l'Errore occupa l'Intelletto, d'ordinario lo feguita la Volontà: ed eccoti quello, ch'io chiamai Difordine nell'Anima. Poffono in oltre gli Appetiti non ben domati, le Pattioni feroci, e massimamente le subitane, produrre de fieri sconvolgimenti in chi per altro ha il suo cuore sosamente volto alla Verità, e alle oneste Azioni. Adunque, potrebbe taluno inferire, non basta l'Amore del Vero e del Buono, per potere attribuire l'Ordine all'Anima nostra. Ma è d'avvertire, non parlar'io qui di Spiriti Angelici, l'Intendimento e la Volontà de' quali, perchè sempre fissi in Dio, e participanti del suo lume, non fallano, e non possono sallare, e per conseguente ne pure giammai cadere in Disordine. Parlo d'Anime unite col Corpo, e viatrici sopra la Terra; parlo d'Uomini, che fon vafi fragili di creta, capaci d'errare, non esenti dal peccare. In questi può ben desiderarsi quel perfetto Ordine, di cui godono l' Anime beate in Cielo: ma non è da sperare, se non in chi pruova anche sulla Terra la divina Misericordia singolarmente parziale verso di lui colle grazie sue. Per altro gli Errori involontari dell' Uomo regolarmente non guastano la buona simmetria dell' Anima sua, purchè non v'entri la troppa Negligenza, o la Superbia a produrli, o l'Oftinazione a covarli e non deporli. Avvegnachè per accidente allora falli l'Intelletto, pure l' Anima sta unita con Dio, colla Ragione, e colla Virtù, perchè perfuafa anche allora di voler quel folo, che vuol Dio, la Ragione, e la Virtù. E il giusto e clementissimo Iddio non c'imputa a colpa l'operare ciò, che ignorantemente crediamo ben fatto ed onesto, perchè non efige, che noi sopra le forze e la capacità nostra intendiamo in ogu cato la Verità, e la Bontà delle azioni. A formare una colpa ci vuole la cognizione del Male, e insieme il concorso della Volontà

lontà ad operarlo, non offante tal cognizione. In formar l'Involonitratio ordinariamente difiende dalla Colna; et ove non à Colpa, viv è Ordine. Ma per non ingannarei in querlo, non confituitiva. Il Ordine convieniente alla fainima Ragionerolei folio ordine Vero e del Busso. Vi ho di più aggiunto, che quello Amore la da effere Sintero e Zelante. Tale non è effo fovente, facome abbiam detto nel Cap. XI. Chi con fineerità e zelo cammina in traccia della Verirà, e del zetto operare, difficilmente s'inganna, o facilmente fi difinganna; e però fla faldo nell'Uomo l'Ordine, che all'Uomo conviene.

Per conto poi delle cadute, alle quali fon fottoposti anche i più finceri, e zelanti Amatori del Vero e del Buono, a cagione dell'empito, o della forpresa de gli Appetiti e delle Passioni; cadute, che per esfere volontarie, perciò sono colpevoli: questa miseria della fievole umana Natura pur troppo è vera : e convien consessare, che cadendovi noi, allora il Disordine alberga nell' Anima. Ma vero è altres), che chi ha ben conficcato nel cuore l' Abborrimento al Male, e all' opere disapprovate dalla Ragione, appena è precipitato, che a guila della Palma riforge. Non tarda la Coscienza a rimproverargli l'Errore; e però il Pentimento e il Dispiacere incontinente accorrono a ristabilire il buon tuono nell' Anima. Anzi talvolta i falli stessi partoriscono un miglior Ordine, che prima : perciocchè scoprendo quella debolezza, che dianzi non si conosceva mercè della Superbia intanata nel cuore, inducono o accrefcono nella stessa Anima l'Umiltà, che è un mezzo efficace per fondare, confervare e rimettere l'Ordine nelle di lei Potenze. Chi non sente in se stesso questo robusto Abborrimento al mal sare, facilmente dorme ne suoi Peccati; ma il Buono non sa trovar sonno, finchè non è tornato sul buon fentiero. Ed oh! piacesse a Dio, che l'Uomo nello studio e nella riforma di se stesso giugnesse a tanto, che saldo sentisse in suo cuore un verace Amore della Verità, e delle azioni Moralmente Buone, con avversione all'opposto: avrebbe costui da rallegrarsi per trovarsi già in lui il principale costitutivo della Sapienza, e dell'Ordine, conveniente a creatura fornita di Ragione. Quello che è più mirabile, si offerva non di rado questa nobil'impressione o disposizione d'Animo (almeno per quel che riguarda l'ufizio della Volontà) in gente idiota dell' uno e dell'altro fesso, in Giovinetti di mente per altro fvegliata, e infino ne i rozzi ed ignoranti villani. Gran vergogna, che dovrebbe effere il loro confronto con coloro, i quali fi ftimano d'effere grandi Ingegni, e forse hanno studiato non poco su i

Libri, e poi fi mirano operar cotanto contro alla diritta Ragione, è curar si poco il Bene Onello, perché lolo rivolti a cercare il Bene Utile o Dilettevole. Per effere Sapiente, giova molto il Saprer, so le l'aver cognizione de affailime Verirà e cole pertinenti al buon governo dell' Uomo. Ma il faper tanto, e poscia operar così male, altro nome non merita, che o digrande Ignoranza, o di fomma inquità, quando non fi voglia anche dire di una vera mal conosciuta Pazzia. E' qui tempo oranati di tornarci a mettere fotto gli occhi i principali Appetiti nolri, per cercare la maniera di lon regolari i, affinche non ci traspertino da accioni indegne della diquità di chi èdottatta della parte del differe, o di quella dell'eccello. Però a guità del Cavalli han bisogno ora di briglia, e do ra di fprone. Andiamo ora a vederlo.

#### CAPO XXVIII.

Del buon regolamento dell' Amor proprio.

Criffe pure a proposito l'Apostolo delle Genti: (\*) Ci saran de eli Dumini Amanti di se stessi, pieni di Cupidigia, Alteri, Superbi, Be-stemmiatori, Disubbidienti a i lor Genitori, Ingrati, Scellerati, privi d' amore verso gli altri , e privi di pace in se stessi , ec. Perchè amanti troppo di se stessi, perciò ebbero tutti questi Vizj. L'Amore intenfo, che portiamo a noi stessi, finchè ascolta la voce della Ragione, e si regola secondo le Leggi, e secondo le Massime del Vangelo e de i Saggi, è, o può effere un Motore di belle opere, e condottiere a tutte le Virtù. Ma essendo costui per diserazia nostra diviso in tanti Appetiti, ciascuno de quali vorrebbe appagarsi, egli sì fattamente commuove di quando in quando l' Animo nostro, che la Ragione destinata per argine a questo poderoso torrente, bene spesso non può reggere, e lascia libero il campo alla sua baldanza. E questo in due maniere abbiam detto che succede. L'una è, senza che noi ce ne accorgiamo; l'altra è, quando ad occhi aperti ci fa traviare. Nel primo caso sa questo Amore sì ben vestire le sattezze della Ragione e della Giustizia, con addurre motivi, con pescare argomenti favorevoli all' Appetito, e scuse, e discolpe, che a noi sembra

[ \* ] 2. ad Tim. III. 2. Erune homines feipfes amantes, cupidi, elati, foperbi, bisfphemi, pareatibus non obedientes, ingraci, fecielli, une aftechine, une pace de,

di ascoltare la retta Ragione, che parli, quando in fatti non ascoltiamo fe non quel grande faccendiere dell' Amore di noi stessi, che a noi fa comparire lecito e giusto tutto ciò, che da noi intensamente viene appetito. Efigerebbe la Ragione una gran Fedeltà da chiunque sufficientemente salariato maneggia la Roba altrui. Ma che? Pur troppo la sperienza ha dato occasione a due Proverbi, cioè: Arca aperta, Giufto vi pecca. E chi maneggia mele, fi lecca le dita. In fatti in chi ha cura della Roba altrui, e maneggia le fostanze d' un Padrone, d' un Pupillo, di una Comunità, non cessa mai l' Amor proprio di fottilizzare, e di trovar ragioni di compenfazione, di foverchia fatica, di troppo lieve ricompenía, d'Incerti dovuti; e fi fonda full'esempio, o sulla consuetudine; e interpreta in suo prò la mente de' padroni, anzi ogni lor minima parola: tanto che con tutta pace, e senza figurarsi di offendere punto la Giustizia, costui sa crefeere la borfa fua colle fostanze non fue, e si persuade, che non sia ingiusto il profitto. Nè è minore la burla, che fal' interno Configliere dell' Amor proprio a chi efercita la Giudicatura nel Mondo. Se questi fosse mai amante de i regali, e volentieri se li vedesse comparire in cafa prima di fentenziare; o li sperasse maggiori più dall'una, che dall'altra parte dopo la fentenza: il fuo voto per lo più afpettatelo più tosto in favor di chi dona o donerà più dell' altro. Perciocchè l' indifferenza necessaria a ben giudicare non sussisterà nel cuore di lui; e con fegreto impulso egli si fentirà portato a maggiormente gustare, e in fine a trovar più forti le ragioni del liberale, che quelle dell' avversario. E quando pur fosse così padron di se stesso questo Giudice vagheggiator de i doni, che nulla badando ad essi, ma alla pura Giustizia, profferisce la sentenza contro al donatore stesso: come scuserà egli se medesimo da una trusfa, o da un furto, coll'avere sì graziolamente preso da altrui ciò, ch'egli dee supporre esibito unicamente per comperare i suoi voti? Però troppo giustamente è vietato dalla Ragione, e dalle Leggi, a i Giudici del Popolo l' ammettere regali prima delle fentenze, o lo sperarne, non che l' efigerne dipoi. În fomma tanto fa fare, e sì celatamente opera questo potente Amor della Roba, o sia di noi stessi, che non solo ad illeciti o vili guadagni e contratti guida il volgo Secolaresco, ma da fcorto ladro può giugnere ad appiattarfi anche nel cuor di coloro . che si credono d' essere, o dovrebbono essere i migliori de gli altri; e travestendosi infin da zelo della Religione, disavvedutamente può condurli a fare, ma fotto titoli speciosi, quel mestiere medesimo, ch'eglino cotanto s'odono bialimare in altrui. Nè

Nè di meno, anzi peggio, opera l'Appetito del dominare. Oh! se per mala ventura più a i configli di coltui, e de gli Adulatori, che a quei della Ragione, bada chi è posto da Dio al governo de Popoli, non può dirfi, che Iliade di mali fovrafti al di dentro, e al di fuori del Regno. Certo che dei Conquistatori giusti ne miriamo anche ai dì nostri; ma in altri tempi non è mancato, chi o per diritto o per traverso nulla ha ommesso per islargare i confini del proprio dominio: con figurarfi ancora, che lo stesso fia il divenir Glo-rioso, che l'essere Conquistatore. Richiedevansi dunque ragioni o pretesti per invadere, ed occupare l'altrui? Facile era il trovarli in una Mente commoffa dalle grandi spinte dell' Ambizione; e molto più perchè in casi tali non s'hanno d'ordinario a cercar lungi i soccorsi, che può somministrare l'imbrogliatrice Giurisprudenza di chi egualmente è pronto a fostenere il torto e il diritto. Occorreva il nerbo della guerra, cioè gran copia di danaro? Tofto ancora compariva lecito lo spremere fin l'ultimo sangue dal povero popolo, e spogliare d'abitatori il paese proprio, e portare nello stesso tempo un lagrimevol eccidio e la defolazione all'altrui. Ma da i Troni fublimi scendendo al basso stato di tanti e tant'altri, si mirano ancor qui se non sì strepitosi, gli stessi però eccessi e consigli dell' Amor proprio, allorche si tratta d'arricchirsi, d'ingrandirsi, o di soddissare ad altri fimili umani Appetiti. Anche i più ignoranti truovano allora entro di se un gran dottore, che loro suggerisce ragioni di così operare, e insieme di credere Giusto quello, che si scorge essere Utile. Un gagliardo Desiderio non ha sovente occhi, nè orecchi, se non per ascoltare e vedere quel folo, che fa per lui; cieco e fordo al rimanente. Ma questa azione, direte voi, sarà manisestamente contraria alla retta Ragione: non importa, si sarà, e senza riconoscerla per tale. Non si ricorre allora, come pur si dovrebbe, anzi non si dà adito a chiunque potesse e volesse scoprire l' inganno ; e si piglia in sospetto chi ofa di configliare in contrario. E posciache allora torna il conto il credere folo a fe stesso, la Passione rappresenta per fievole ogni avviso e sentimento, che non s'accordi con questo dominante Affetto, ed Appetito. Ma spezialmente allora difficile si è il trattenere, che l'Amore di noi stessi non si metta soppiedi la Ragione, quando con esso lui va congiunta la Potenza e la Forza. Le fattezze e gli effetti di questa Forza, gioverà assaissimo il ben ravvisarli.

Si dà nel Mondo una Forza lodevole, perchè collegata colla Ragione; e questa è anche necessaria al buon governo del medesimo Mondo. Tale è la Forza, che ha ogni giusto dominante, sì nelle

Mo₊

Monarchie, che nelle Repubbliche, e che a lui compete sopra i suoi Sudditi ; che ha ogni Padre fopra i fuoi Figliuoli , ogni Padrone , Maestro, e Superiore sopra chiunque è dipendente da lui. Forza per impedire, che non si commettano disordini , per punire chi li commette, per conservare la quiete pubblica o privata, dare il suo ad ognuno, efigere i tributi convenevoli, l'ubbidienza, e il fervigio dovuto secondo la diversa qualità delle persone. Finquì la Forza è santa, e giusta, siccome tendente al pubblico bene, e approvata dalla Ragione. Senza un tal fustidio tanto la Repubblica, che le case private, altro non farebbono, che confusione e discordia, anzi un perpetuo albergo di scelleraggini . Ma qui bene spesso non si ferma la Forza. Da che si mette in gran volo l'Anima nostra coi desideri verfo di qualche oggetto, e sente in se tanta possanza da superare ogni ostacolo, che per avventura gliene contraltaffe il possesso è mai difficile, che questa sappia ritenere, e distorre se stessa da quel fospirato acquisto! Quella medesima Forza serve pur troppo anchi essa d'impulso a proseguir nel cammino, e aggiugne moto a moto, anzi bene spesso il precipizio a chi già correva. Perciò ne facri Libri della divina Sapienza cotanto è lodato, Chi può a man salva trasgredire le Leggi , e non le trafgredisce ; chi può fare del Male senza paura d'esferne gastigato da gli Uomini, e nol fa. Qui potuit transgre. di, & non est transgressus; facere mala, & non fecit. Il perchè a me sembrano Santi, o almeno veri nobilissimi Eroi passeggianti sulla Terra, que' Monarchi, i quali fra l'altre loro Virtù quella ancora posseggono di contenersi dal nuocere a gli Stati altrui, benchè mercè della loro potenza potessero farlo, e i pretesti per farlo non manchino giammai a chi vuol muovere guerra. Vero è, che non pochi li miriamo astenersi da sì fatti insulti, perchè li frena l'apprensione di una Forza maggiore, la quale se di presente non v'è, può però farsi co i maneggi e colle leghe in favore del meno potente. Contuttociò abbiamo anche dei vivi esempli di una moderazione sì rara; e volesse Dio, che lasciassero dopo di se de gl'imitatori in ogni paese. Nè minori fon dovuti i Panegirici a quegli altri, i quali potrebbono lasciar correre senza briglia la lor Forza sopra de propri popoli, cioè fopra le loro fostanze, e sopra le libertà, e i privilegi, de quali godono le Nazioni Cristiane, non nate Schiave, come certi sventurati popoli dell'Oriente: ma studiosamente si guardano di farlo per principio di vera Virtù. Ben fanno essi, che non troverebbe qui ostacolo la loro Potenza, comandando Iddio, che i Sudditi non refistano a i Padroni anche discoli, se non solo allorchè si trattasse di disubbidire

dire a lui, che è Re dei Regi: pure fa fronte alla perfusiva dei lon Appetiti in felfa floro Virti», non permettendo mai, che refti lefa la Ragione e la Giustitia, e massimamente con danon di chieghino riguardano benal come gente tuddita, ma del pari amano, odebbono amare come altrettanti Figliuoli. Non han biogno questi glotiosi Principi, che sia ricotato loro ciò, che lasicarano sentro i Vefeovi Franzesi nel Concilio di Turs dell' Anno 813, dove si leggono
queste paroje. ("J') banno da ammanie coloro, che comundano a Sudditi,
di trattaris con Pieta è Mispiricossia, speza condennari per qualunque loro trassport, o e força optimenti culla farça, e speza leura
indebitamente le poche iono sofiana, e prese loro sofiana
per condettà quello accora, che so tennati sa duditi a dare.

Benchè che dico io de Principi della Terra. Basta che anche ne privati si accoppi coll'indomito Appetito la Potenza, perchè si posla mirare in picciolo tutto ciò, di che son capaci gli altri in grande. Stendasi un poco talvolta il guardo sopra l'ampia fiera di questo Mondo, dove la maggior parte de gli Uomini si dà un sì gran moto, e tratta e conclude tanta copia d' affari, chi per far della Roba, chi per difenderla; chi per falire o crescere in onori, e nella grazia de' gran Signori, e chi per confervare i decorofi fuoi posti e profitti, o per acquiftar fama, gloria, riputazione; e chi per mantenersene in possessio; in una parola, per appagare quell' Appetito, che l' Amor proprio più particolarmente rende dominante nel loro cuore. E si osferverà, che dovrebbe ben la Ragione effere la dispensiera, e l'imperatrice di tutto; ma bene spesso non è che la Forza, la qual muove tutte le ruote, e fignoreggia in non poca parte del Mondo. Forza, che viene dalla possanza dell' Armi; Forza, che procede dal buon vento de Comandi, o dalla maggior copia de gli Amici potenti; Forza, che nasce dal Danaro, ben' applicata a tempo e suogo, da cui fi forma quel folenne incantesimo, che tutto di possiamo aver forto gli occhi . E onde mai viene se non di qua, che la Giustizia sì pronta contra de' Poveri, non ha poi mani contra de' Ricchi? e miriamo talora dispensati i posti e i savori, non a chi ha più merito, ma a chi ha più Protettori? e giugnere talvolta infino de gli empj, o degli scellerati, non che de gl'inetti, a i primi Ministeri, con risentime poi immensi danni l'intero popolo suggetto? O pure Forza, che viene dal saper' usare la cabala, la ciarlataneria, l'adulazione. la buffoneria, e dal faper formare delle fegrete leghe per fo-

[\*] Carell Twon III. Cep. XLIX. Admonstel fant doniel febliorum, in circa ser. e. mifesicorditer agant, net con qualibet injuità accafena condemnent, net vi oppriment, net illerum febficacionis inguiele toliant, net figi debita; quan febriair redecine funt, impia ac crudiciter suggiere.

stenere se, e i suoi, e per abbattere o screditare chiunque tenta di opporsi, o si teme che possa un giorno opporsi, o pure non ha la fortuna o la voglia d'effere del loro partito. Vasto in somma, vastisfimo è l'imperio della Forza; e se di più scene non ci sa vedere l' umano Teatro, è perchè manca a non pochi un' ugual Forza; di modo che chi assumesse di più minutamente descriverne gli esfetti. non ne troverebbe sì presto il fine; e facilmente ancora urterebbe in quella Forza medefima, di cui egli prende a parlare, ma che potrebbe infegnare a lui di tacere. Che non è già l'ultima prodezza, anzi è la prima di chi ha potere, il mettere lo sbadaglio a chi faprebbe dire il Vero, e non sofferire qualsisia Verità, che sembri o limitare l'autorità, o contrariare all'utile, o in qualche guifa difturbare il beato corfo di tutti i di lui voleri. Oh benedetto Iddio, come siamo mai noi cattivi usufruttuari de' vostri doni! Da che voi sì liberalmente ci regalate o d'Ingegno, o di Roba, o di gradi fublimi, questa medesima vottra parzialità e munificenza serve a noi non già per saziare i nostri bassi Appetiti, ma per maggiormente gonfiarli ed irritarli, fino a foperchiare e calpeftare palefemente chi non ha ricevuto da voi sì buona mifura di grazie terrene, e fino a strapazzare più sonoramente la fanta Legge vostra, e a recare nel

medefimo tempo un danno eterno a noi ftessi.

Ora tuttochè l' Uomo faggio e dabbene offervi il cammino traviato e torto di tanti altri mortali, pure ha coraggiosamente da stabilire in suo cuore di non voler punto uscire della strada Regale della Ragione e della Virtà. Ama anche il Saggio con invincibil' Amore se stesso; pruova arich' esso l' empito de gli Appetiti gagliardi; pruova gli affalti e i tumulti delle Paffioni. Ma nulla opera diciò. che questi interni e fregolati Consiglieri gli van suggerendo, se prima non confulta la retta Ragione, e non iscorge approvarsi da lei per Onesto, Giusto, e lodevole ciò, che vien si forte persuaso dal cuore stranamente commosso. E per maggior sicurezza, quando pur possa, si astiene dall'azione, allorchè bolle qualche indiscreta Passione. Ma perciocchè in questo Libro tanto acclamato dalla retta Ragione non tutti in ogni occorrenza fanno leggere ed intendere, o per la difficultà od oscurità delle materie, e de i casi, o per l'ignoranza propria: corre ben volentieri questo Ignorante, ma Saggio a configliarsi con chi egli crede più dotto ed intelligente di se, ed insieme atto a porgere con tutta onoratezza e fedeltà un buon parere. Per altro allorchè fi tratta di pesare le nostre risoluzioni ed azioni, non già ful bilancino dell' oro, ma colla stadera grossa : può di leggieri Mm 2 ognuno

oznuno essere un buon Maestro a se stesso, mercè dell' adoperare il fegreto già accennato, ed usato da' prudenti Avvocati e Giurisconfulti chiamati a patrocinare la caufa di taluno. Costoro non si perdono folo in raccogliere e fortificar le ragioni, che affiftono a quel cliente; ma con eguale atrenzione fcandagliano e pefano quelle ancora dell'avversario; e si figurano d'essere lui stesso, sostenendo in uno stesso tempo due figure contrarie, ma che influiscono tutte e due a far loro intendere, da qual parte fia la ragione, e fia da sperar la vittoria. Nella stessa guisa ancor noi, allorchè siamo per operare o parlare, se ci spoglieremo de panni nostri, per assumere quei d'altri, non dureremo fatica a ravvisare, che l'Appetito o l'Affetto è dietro talvolta a trarci in azioni per se stesse biasimevoli, e non efenti da colpa. Se riproveremo in altri quella calda parlata; quello sfogo d'ingiurie; quel contratto golofo; quello scavalcare il Proffimo per andargli noi poscia innanzi; quell'ostinazione di non perdonare giammai, e di cercare ogni via per vendicarci; quel fare la colcienza sì larga fulla Roba altrui ; quel fempre giudicar' in male delle azioni dubbiose ed anche indifferenti de gli altri mortali; quella vile adulazione; e così in tante altre occasioni: come poi non ciaccorgeremo effere nera, o viziosa, o disettosa quella medesima operazione, se la faremo ancor noi? Le facre Carte, che tante belle cose c'insegnano, non ci hanno taciuto questa metamorfosi così utile per iscoprir gl'inganni del nostro Amor proprio. L'ira contra del Figliuolo non permetteva al buon Re Davidde di discernere tutti i mali effetti originati dal fuo rigore. Eccoti una Donnicciuola, che con dipignergli fotto altro aspetto la medesima avventura, il faravvedere. Peggio ancora fi offervò in quel Principe stesso, allorchè non ravvifava gli eccessi, a' quali l'avea tratto la scandalosa sua Concupiscenza. Ma buon per lui, che un Proseta col singere in altrui. quello stesso reato, trasse selicemente il Re a prosserire la sentenza contra di se medesimo, e a pentirsi de falli commessi. Così le sa-cuosante Parabole del Vangelo, usate dal divino nostro Redentore secondo l'uso de popoli della Siria, anzi di tutto Oriente, contengono de' mirabili ammaestramenti . E se è lecito dopo que' grandi e fanti esemplari il proporne de i profani e plebei, si può aggiugnere, che a farci conoscere i trasporti e gl' inganni de' nostri Appetiti, e delle Passioni nostre, gioverà ancora alle volte il mettersi davanti le Favolette dell'antichissimo Esopo. Ve n'ha delle vivissime, sotto il velo delle quali noi troviamo ingegnofamente rapprefentati i noftri o buoni o rei Costumi. E noi sappiamo, che uno di sì fatti Apologi

fu l'unico falutevol mezzo, per quetare un fiero tumulto della Plebe Romana contra de Nobili; e che utilmente anora fe ne fevrirono talvolta i Greci. Di gran foccorfo ancora riufcirà lo ftudiare, purchè fectit, gli Apoftemmi, o fia le fentenze Morali dei Filosfo è Saggi antichi; in non poche delle quali fi contengono utilifirmi documen-

ti del ben vivere.

Il più facile nondimeno ed ordinario metodo, per cui possiamo riconoscere le furberie, i sutterfugi, e i falsi e nocevoli consigli dell' Amore fregolato di noi steffi, si è quello di ricorrere alle buone Storie tanto sacre, come profane, e alle Vite, giudiciosamente scritte, di chi prima di noi ha fatta la fua comparfa nel Mondo. All'offervare tanti e tanti miseramente cadenti in questo o quel Vizio, perchè rapiti dalle Passioni, e da i dominanti loro Appetiti; forse che troveremo noi stessi dipinti sotto que medesimi colori: e se ci si prefentano come ridicoli, o deformi, o deteftabili i loro difetti, inganni ed eccessi; potrà darsi, che le medesime macchie, scoperte in esfo noi, a noi non comparifcano più quai leggiadri ornamenti e giojelli del vivere, del conversare, dell' operar nostro. All' incontro avvenendoci noi nelle azioni virtuofe e luminofe di tanti altri , vincitori delle loro Passioni , Magnanimi , Pazienti , Continenti , Fedeli nelle loro parole, facili a perdonare, Grati a'loro benefattori, Coraggiosi ne pericoli, superiori al vile Interesse, Giusti ne loro contratti, in una parola di tanti veri seguaci della retta Ragione, o sia della Virtù; e trovando noi stessi cotanto diversi da loro: ci dovrebbe pur correre la vergogna ful volto, e ci avrebbe il cuore da far de" rimproveri pel tempo passato, e stimolarci al meglio in avvenire. E molto più a noi tornerà in profitto il leggere le Vite particolari de gli Uomini grandi, o rinomati per le loro prerogative e Virtù, per iscegliere il bello e il meglio delle loro azioni e sentenze; ma senza adottar quelle, che per avventura a noi paressero o fantastiche, o difettofe, o viziofe: il che appunto s'incontra nelle Vite de Filosofi Gentili. Per altro ancor quelle de Principi, che per la Sapienza, e per l'altre loro belle doti, più che per l'altezza de loro Troni, e delle loro Guerre e Conquiste, han saputo risplendere sulla Terra, possono anche a noi servire di un'utile Scuola per ben'operare. Ma incomparabilmente più di ogni altra lezione troveremo atte a renderci Saggi, e ad infegnarci le maniere di ben regolare i nostri Appetiti, e di frenar faviamente le Passioni nostre, le Vite da uomini faggi e fedeli scritte di que grandi e Santi Uomini , che la Religione di Cristo ha prodotto in vari tempi, e che furono eminenti in

tutte

tutte le Virtù, ma spezialmente in quelle della Vita attiva. Altri efemplari fenza dubbio fon questi, che quei di tutti i Filosofi ed Eroi del Gentilesimo, le Virtù de quali non isdegnavano punto la compagnia di molti Vizi. Io fo, che firecherebbono a vergogna parecchi d' impiegare il lor tempo in sì fatta lettura, ch'essi credono una caccia riferbata solamente per genti Religiose di professione, e per chi tende a quella perfezione, ch'essi sono ben lontani dal desiderare, non che dal conseguire. Mas' ingannano a partito. Se loro non dà il cuore d'imitare que' Santi Eroi ne' digiuni, ne' cilicci, e in tante altre mortificazioni del Corpo, nelle meditazioni, nelle Salmodie, nelle ritiratezze, e in altre simili sante ed austere pratiche della vita Religiosa : perchè almeno non possono apprendere da loro l'operare da Cristiano, da Saggio, da Virtuolo? Le Virtù non fono un patrimonio ferbato unicamente per chi fugge dal Secolo, o fi arruola nella milizia Ecclefiastica. Dovrebbono effere di chiunque è Uomo, di chiunque è Cristiano, di chiunque ancora vive in mezzo al Secolo. Se commendiamo, e siam pronti a prendere per nostri Macstri i Filosofi del Paganesimo: quanto più dovremo portarci alla Scuola de Filosofi incomparabilmente più saggi di quelli nel Cristianesimo: che tali appunto sono i buoni Servi del Signore?

Ma di questo non più. Nè mi pento d'aver detto tanto. Non son pochi coloro, e massimamente i Giovani, che s'attediano a leggere Libri precettivi e istruttivi, perchè inconsideratamente si figurano di sentire un rigido Vecchio, che saccia loro delle Prediche, e voglia far divenire anch'essi vecchi prima del tempo. Miglior fortuna non prometto nè pur'io a questa mia Operetta. Ma non fuole succedere un tale svantaggio alla Storia, e alle Vite de gli Uomini illustri, perciocchè nella varietà de gli accidenti anche il cuore di un giovinetto Lettore truova un dilettevol pascolo alla sua saggia curiofità. Egli intanto leggendo sta in iscuola, ma senza avvedersi d'esservi; e può apprendere in pratica ciò, che un Maestro di teorica, forse con poco suo gusto, vorrebbe insegnargli. E se un Maestro sacesse ben rislettere a'snoi discepoli il bello e il brutto di tanti Ritratti, che la Storia giudiciofamente composta suol somministrare; e se desse loro vari temi su questo, per indagare il loro Giudizio, sorse non ne verrebbe ad essi un lieve profitto. E sarebbe quel medesimo, che da un' Ajo, accorto e penetrante oltra alla superficie de gli oggetti, fogliono ricavare gli allievi alla fua cura commessi. Cioè d'imparare a conoscere e distinguere tutto ciò, che è lodevole, o pure bialimevole ne'diversi paesi, ne'Costumi, nel Governo, nell'Arti,

nel Conversare, e nelle altre varie maniere delle persone, che di mano in mano si vanno presentando davanti a chi gira pel Mondo. Pruova pur troppo sovente l'Uomo, e massimamente chi non ha peranche fatto gran viaggio di vita, la difavventura di non ravvifare i propri difetti, o per ignoranza, o per poca avvertenza fua. Pertanto possono a noi i Libri divenire Specchi utilissimi delle azioni e de costumi altrui, per imparare a conoscere i nostri. Il compimento poi di questa impresa non mai bene si otterrà, se non praticando il Mondo, ed offervando attentamente da fe stesso; o pure, se occorre, avendo a fianchi un buon notomista de caratteri, delle prerogative, o de brutti difetti, o del ridicolo altrui. Mirate, che Affettazione nelle parole, ne'gesti, nell'andare, nel vestire ci si sa vedere in quel tale. E ne ragionamenti di quell'altro, o di quell'altra, che parla tanto della Nobiltà de suoi maggiori, delle proprie avventure, delle sue ricchezze e bravure, o si paoneggia della sua confidenza con persone Grandi, o dell'avvenenza sua, con creder' anche intereffato tutto l'altro fesso a favorirlo: non si scorge egli un ritratto vivo della Vanità, cioè uno fregolato Amor di se stesso? All'incontro che delicatezza nel motteggiare, e dar la burla, fi truova in quel tale! che modestia nella gran fortuna! che rispetto anche a gl'inferiori! come prudentemente misura le sue parole, le fue lodi, le fue cenfure! come faviamente fa talvolta tacere, fenza ostinarsi nelle sue opinioni, senza mai prendere sopra gli altri il pulpito, senza farla da Maestro di Cattedra, senza voler perdere un' Amico per non perdere una bella botta! A queste, e ad infinite altre comparse de viventi, co quali si tratta, facendo mente un Giovane, non profuntuofo, non traviato da cattivi compagni, ma ajutato da buoni, e non invafato già da un'opinione troppo favorevole di se stesso: molto egli per avventura troverà da correggere, molto da riformare e pulire ne fuoi propri Costumi.

Finalmente non vo lafciar di dire, che si dovrebbono per tempo far imparare a memoria a giovanetti certi Proverbi sentaziosi, anche usati dal Popolo, che contengono qualche bell' avvertimento approvato dalla sperienza. Ogni Lingua, ogni page se ne la. Coma "Medicig si Aforsimi d'I-pocrate; coranto, e con tanta ragione ce-lebrati, servono di gran sussidio nella per altro sì incerta lor' Arte: così i Proverb) (non dico di tutti, dico solo de' Morali) possiono mirabilmente giovare all' Uomo per ben giudicar delle cose, e per ben regolarsi nelle azioni tite. Una bella scelta d'essi, presentazione gue, sussicientemente spiegata, e messa lorte in capo a i giovani, con

farne loro la ripetizione, e prescriverne l'uso ne Componimenti : formerebbe una quintessenza, o sia un facile compendio di ciò, che la Sperienza ha infegnato a i Saggi. E fopra tutto conviene attenersi alle sugose sentenze, che Dio stesso per nostro bene ci ha dettato ne' fuoi celesti Libri, e particolarmente in quelli de Proverbi, della Sapienza, dell'Ecclesiaste, e dell'Ecclesiastico. Ricca miniera che è quella di documenti utili a chi brama di vivere da Saggio! Gioverà ancora il leggere i Caratteri di Teofrasto colle giunte del Bruyere, ed altri fimili Libri; quantunque di tali Opere io non voglia tacere una difgrazia. Qualora le Sentenze o Riflessioni sieno infilzate o ammontate l'una sopra l'altra, senza ordine, e quel che è più senza Comento, gustosa ne può esfere la lettura, ma poco ne suol'esfere il profitto. Arena fenza calce non fa buon muro. Tosto entrano per la lor brevità, tosto ancora se ne volano via; nè la Memoria ne forma tesoro; perchè la Mente scappando oltre, cioè badando a quella che sopravviene, a niuna o a ben poche lascia tempo per imprimersi nel cervello. In fomma faranno bei lampi, ma quai lampi ancora in un punto spariranno. Perciò il vero profitto s'ha da sperare da i Libri metodici, che stendano e inculchino i punti più importanti della Filosofia de' Costumi. E perciocchè il Mondo vuol pur ridere, e sarebbe un Misantropo, chi non ammettesse pubblici e privati Divertimenti, io non ho difficultà di dire, che anche le Commedie potrebbono influire non poco nel medefimo fine. Non già quelle buffonesche Commedie, o Rapsodie mal concertate, che si fanno bene spesso udire ne Teatri Italiani. Molto men quelle, che sporcate da laidi Equivoci, da osceni Amori, da malizie insegnate, da Vizi trionfanti, in qualche paele hanno un libero, ma illecito passaporto. Parlo delle Commedie Morate, che fanno ridere fenza cose brutte; che mettono accortamente in ridicolo i difetti più ufuali dell'Uomo; non infegnano Massime viziose, nè sottigliezze per diventar cattivi; e rappresentano bensì i Vizi, ma insieme il gastigo, che non tarda a tener loro dietro. Di queste, formate di giudiciosi e verisimili intrecci, con un bel filo, e sparse destramente di utili documenti in commendazione delle Virtù, e in discredito dell'Opere malfatte, è da desiderare ben fornito il postro Teatro, che ne' tempi addietro non mirò se non copie di Plauto e di Terenzio, e talvolta ancora più licenziose, che quelle. Buon frutto parimente si può aspettare dalle Tragedie, composte da valorosi Ingegni; ma forse non tanto, quanto dalle Commedie, le quali (oltre al Ridicolo, che più facilmente che il Serio s'infinua nel cuore dell'Uomo) hanno

anche la fortuna di effere più alla portata d'ognuno, perchè intese non solo dalle menti elevate, ma anche dal più basso e rozzo popolo: il che non suole spesso ottenere la Tragedia.

## CAPO XXIX.

Della Prudenza.

A fopra tutto l'Uomo per ben regolare l'Amor proprio, e per ben condurfi nell elercizio delle Virtù, fenza trascorre-re nel disetto, o eccesso vizioso delle medesime, ha bisono d'una general Virtù , che si appella Prudenza . Intorno a questo nome Prudenza, e a' fuoi ufizi, e come fi diftingua dalla Sa-pienza, e se sia Virrà, o pure solamente direttrice delle Virrà, e se possa appellarsi Virrà Morale, quantunque certo sia Virtù Intellettuale, ec., fanno di gran dispute i Filosofi. Ma in fine si può mettere in quistione, se tutte queste dispute ad altro servano, che a barattar parole senza frutto veruno di chi viene per imparare non a disputare, ma a vivere. Il punto dunque sta a conoscer bene ciò, che sia Prudenza, e molto più ad averla in se stesso, e ad esercitarla alle occasioni, che sono infinite. In poche parole: la Prudenza è quella Virtà, che c'insegna ne casi particolari, e nell'operare, a distinguere ed elegger quello, che è conforme alla Ragione, e può ridondare onestamente in nostro ed altrui bene; e a schivare tutto quello, che è riprovato dalla Ragione, e può tornare in nostro ed altrui pregiudizio e danno; con saper eleggere i mezzi conducenti a questo. Tutte poi l'altre Virtù abbisognano della scorta e guida di questa: altrimenti possono urtar ne gli estremi e cessare d'essere Virtà, per cagione o di poca rissessione, o de gli fregolati moti ed impulli dell' Amor di noi stessi: di maniera che la Prudenza può meritare il glorioso elogio di Regina, Maestra, e Governatrice delle altre Virtu. Ma questa Virtu quanto è bella, quanto è necessaria sopra l'altre all' Uomo, altrettanto (e ben me duole di doverlo dire) essa è difficile ad ottenersi; e per quanto l' Uomo in tutta la vita fua vi metta studio, pure sempre gli resta da imparare, non giugnendo noi quali mai a possederla con perfezione. e tutto dì essendo noi sottoposti a qualche errore appunto d'Imprudenza, o sia di poca Prudenza. Volessero pur qui parlare schietto coloro ancora, che si credono Sapienti o Prudenti di prima sfera, i quali torrebbono a governare non dirò una Città, ma una delle

quattro parti del Mondo: mi lufingo ben'io, che non faprebbono darmi in questo una mentita. Grande attenzione, troppe viste bifogna che abbia il Prudente, perchè infiniti fono gli oggetti, ch' egli ha da confiderare; e quantunque egli fi prefigga varie Regole per operar con faviezza, pure variando ad ogni caso le circostanze, ed entrando non di rado nel maneggio de gli affari le altrui Volontà, e diversi accidenti, maraviglia non è, se anche i più Savj hanno talvolta da rimproverare a se stessi di non aver ben'aperti gli occhi, in fomma d'effere caduti in falli talvolta irremediabili. Anche Ariflotele ( se pure non su un'altro Filosofo ) dicea d' essersi in sua vita pentito di tre cose, cioè, di aver confidato a Donna cose da tener segrete. Di aver fatto a cavallo un viaggio, che potea farsi a piedi. E d' aver passato un sol giorno senza aver fatto Testamento. Contuttociò inutile non farà il toccar qui qualche punto, che possa servire, non già a farci Prudenti, ma almeno a renderci in qualche congiuntura meno che fia possibile Imprudenti.

Adunque affinché s'intenda l'ampiezza del mare, in cui dee navigare il Prudente, si osservi, aver egli bisogno di sapere il Passato. di conoscere il Presente, e di prevedere, per quanto si può, l'Avvenire. Non v'ha dubbio: il Paffato è un gran Maestro dell' Avvenire. Lo avvertì anche Publio Mimo con dire, che l'un giorno insegna all'altro. Discipulus est prioris posterior dies. L'osservare, e l' aver pronti alla mente i casi seguiti, e questi in gran copia, mirabilmente può servire a diriggere l'Intendimento e l'operare de gli Uomini in altri, se non i medesimi, almeno non molto dissimili casi. Non è quasi possibile, ch' Uomo per se stesso arrivi a fare acquisto di Prudenza, se non ha prima fatto un'attento studio su i Costumi, e su le Inclinazioni ed Azioni de gli altri mortali, per regolare le proprie. A ciò possono giovare i Libri; ma chi si fermasse in que foli. Dio sa che gliene avverrebbe. Non è già cosa forestiera il vedere anche de i Dotti semplici, ed Imprudenti. Il gran Libro del Mondo bene studiato, e in oltre un lungo noviziato fatto in trattare con gli altri Uomini, questi sono i mezzi più ordinari e spediti di profittare in questa Virtù, per chi ha da stare in esso Mondo, e non già in un Chiostro. Ma ad un tale studio ed esercizio si richiede gran tempo. Però non fi fa torto a i Fanciulli e Giovanetti con dir loro, che meriterebbono forte il titolo d'Imprudenti, se mai si figuraffero d'essere sì di buon'ora Prudenti, e di potersi imbarcare da per fe stelli in affari e rifoluzioni di qualche confeguenza, con perfuaderfi di non fallare, e con istimarsi non bisognosi dell'ajuto e

della direzione di chi ha più senno di loro. Polledri bizzari e inesperti, se non avran chi si guidi e freni, troppo è facile che nuocano ad altri, e quel che più spesso accade, a se medesimi. La Prudenza dunque di un Giovane consiste nell'apprendere di buon'ora delle rette Massime; nel riflettere a quello, che è accaduto ad altri; nel configliarfi, massimamente qualor si tratta di ben regolare la vita propria, con chi è fincero e capace di dar buon lume; enell'abbracciar volentieri i configli di chi per faviezza e onoratezza fi può credere che non li darà se non utili e buoni. Uno de gli ordinari premurofi defideri della Gioventù fi è quello di vedersi tolti d'attorno Ajo, Maestri, e Direttori, e di uscire di un Collegio, per arrivare al beato giorno di godere della libertà del Mondo, e di operar da se soli. Ma hanno essi forse in addietro, insieme colle Scienze ed Arti oneste apprese, fatta competente provvisione anche di Prudenza? S1? è da rallegrariene con loro, e da iperare che fapranno ben camminare anche nella nuova larga carriera, in cui si mettono. Ma se mai con seco non portano questa Virtù, non istaran molto a perdersi nell'ozio, nelle bagattelle, e quel che è peggio, ne'pazzi amori, e nelle impudicizie, ne giuochi divoratori delle fostanze, nelle risse, e in altre voragini, preparate appunto per chi è mancante non meno della vera Pietà, che della Prudenza de Saggi.

Nè solamente il gran Libro del Mondo quello è, che co suoi varj avvenimenti, e col badare attentamente alla favia condotta tenuta da altri, o pure a gli errori e disordini commessi da altri, può divenire per chi ha cervello Scuola utile di Prudenza: ma è necessaria ancora la propria Sperienza. Pur troppo i più de gli Uomini fono così fatti : non mai imparano bene , nè s' imprimono in capo quello che è pernicioso, per guardarsene, se non quando ne han fatta eglino stessi sventuratamente la pruova. Non si conosce il bene ( dice uno de' nostri Proverbj ) se prima non si pruova il Male. D'ordinario non si apprezza la Sanita, se non dopo averla perduta; e per questa ragione per quanto si dica ad un Fanciullo, che gli verrà del male, maneggiando Archibugi e Pistole, egli non defisterà. Verificato il pronostico, allora si che la lezione non gli uscirà più di mente. Così tant'altri udiranno, ma senza farne caso, quanto sacile sia il guadagnarsi una doglia di costa , allorchè il Corpo riscaldato dal fuoco, o dal moto, e non affai custodito con panni, resta esposto all'aria fresca, o al freddo. Allora sì lo crederanno, che ne avran fatta la dolorosa pruova, se pure la passeranno netta con ricoverare la Sanità. Nella stessa guisa finchè quel Giovinetto non ha a sue spese provato, Nn 2

provato, quanto costi il parlare di certi fatti altrui senza ritegno e riguardo alcuno, e massimamente prorompendo in censure, o motti pungenti, ed irrifioni, dove intervengono persone non confidenti, persone che anche senza malizia da un luogo ad altro facilmente rapportano, e spesso con delle grosse frange, tutto quanto hanno udito da altri: costui non imparerà davvero, qual circospezione e Prudenza occorra nelle Converfazioni in favellando e giudicando delle altrui Azioni, Uno sproposito commesso ne risparmia cento. Si avrà altresì un bel dire a quell' altro Giovane, uscito di fresco delle Scuole, turgido del fuo fapere, che il contradire a gli altri nelle Converfazioni con aria Magistrale, con ira, con voce alta e sprezzante, è un' andare cercando il glorioso titolo di Pedante, e nello stesso tempo un far sapere a chi forse nol sapeva, che si è pieno di se stesso, e che con tanto studio non s' è punto studiata la Civiltà. Quando anche nelle dispute s'abbia ragione, la retta Ragione insegna, che va esposto con calma e modestia il sentimento suo, e impugnato con garbo e grazia l' altrui . Quelta delicata maniera di combattere suole tirarii dietro la benevolenza, se non dell' avversario, almeno de gli alcoltanti. E troppa opinione in vero ha di se stesso, chi s'adira, perch'altri sia d'opinione diversa dalla sua. Ma forse a questo spirito di contradizione non gioveran tanto le prediche, quanto l'accorgerst egli in fine d'essers un di stoltamente infocato per sostenere un' afferzione falfa, o un' Opinione ridicola, o pure che s'è comperato un fattidiolo impegno con un par fuo, o l'odio di molti, e che alcuni fuggono la conversazione troppo disgustosa di lui. Allora può darfi, che il borioso contradittore impari a sar guerra da uomo civile, cioè una particella di quella Prudenza, che nel conversare è necessaria a tutti, ed è vergogna, se ne patisce inopia, chi crede di saper più de gli altri. Potrebbonsi infiniti altri casi accennare, e spezialmente far conoscere il gran vantaggio della scuola de i Disinganni, i quali non s'imparano d'ordinario ne' Libri; folamente s'appresdono a proprie spese. Ma questo basti per ora, perchè assai già si è detto per intendere, che di molte scarpellate di Sperienza ci vogliono per giugnere a formare l'Uomo degno del raro elogio di Pru-

Pofis fi ricerca la conofernza del Profeste: mare vastissimo, e di cui o sono si vede mai il fine, o si tratova folo da pochi. Quando l'Uomo, animale fociable, non voglia ritriardi in un Romitaggio, egli ba da conversare e trattare a poco a poco con una gran torre appersone, tutte di differente umore e cervello. Se non s'è ben' av-

vertita

vertita dianzi la delicatezza e impazienza de gli uni, la doppiezza e furberia de gli altri, l'instabilità di questo, la vanità, l'ipocondria, la gelofia di quello, e così tutte l'altre o buone o ree qualità delle teste umane: facile è che si urti, che si resti ingannato, in fomma che vadano male gli affari. Imperocchè ad operare prudentemente bisogna eleggere ed usare i mezzi opportuni; e questi non si conosceranno, se prima non si conoscono le circostanze delle cose, e il Naturale, il Costume, e la Passione almeno dominante delle persone. Con una fola chiave non si sogliono già aprir tutte le casse e porte del fuo vicinato. Perciò il Prudente acutamente fcandaglia i cuori altrui, per fapere come governarsi in trattando con loro; e avanti di ben conoscerli, va guardingo, e con destrezza, solamente usando que' preliminari, che possono conciliare la benevolenza, e non punto dispiacere; e guardandosi di non essere deluso, incantato, fedotto dalle altrui belle parole, efibizioni, speranze, e promesse. Che s'egli è da tanto di sapere scoprire le seconde intenzioni, le malizie, le menzogne, el'altre furberie e magagne, delle quali abbonda il Mondo cattivo; e s'egli fa schermirsi d'essere burlato e deluso da chichesia : la Prudenza di lui diventa Accortezza, Virtù troppo necessaria per chi conversa nel Mondo, e spezialmente per chi ha negozi e interessi da trattare con altri. Nulladimeno assinchè questa sia Virtù vera, e non ombra di Virtù, convien tenersi lungi da gli estremi. Certo non è da lodare, nè da desiderare una cerra Semplicità e goffaggine di chi crede tutto, e crede a tutti, espezialmente fi lascia tosto menar via da i franchi ciarlatori, da i gran promettitori, parendogli di far torto a tanti e tanti, se non si fida di loro. Ma ne pure è mai da comportare, non che da commendare il soverchio maliziare d'alcuni altri, fieri Fiscali di tutte le parole ed azioni altrui , trovando eglino fempre in effe colla loro gran mente dell' artificio, e delle intenzioni viziofe, e temendo inganni dapertutto, col giugnere in fine a non saper più di chi fidarsi, e quafi nè pur di se stessi, solamente perchè qualche fiata si son troppo fidati. Di quella smoderata Semplicità, e di questa esorbitante Malizia gioverà il fare una bella unione: che così potrà rifultarne quella mediocrità, onde è formata la vera Virtù. Che per altro una delle principali attenzioni dell' Uomo Prudente è quella di non ingannarfi, per quanto fia possibile, nè di lasciarsi ingannare da gli altri, e molto più poi di non ingannare altrui. Ce ne avvisò ancora il divino Maestro nostro con dire , che ci vuole Semplici al pari delle Colembe, e Prudenti ed Accorti come le Serpi. Semplici per non usar

doppiezze, cabale, e bugie con altri; ma infieme Accorti per non venire scherniti, giuntati, e traditi da quelle de gli altri. Le Donne principalmente, nelle quali troppo di rado si truova il pregio dell' Accortezza, dovrebbono ben defiderare d'averne la lor parte, se pure la Moda le porta a conversar col gran Mondo. Ancorchè elle si sentano in cuore una buona intenzione, fappiano che questa verrà facilmente meno, qualora danno una benigna udienza alle melate proteste de gli adoratori, e si lasciano mettere in dolcezza il cuore. Se non oggi, domani potrà la lor costanza traballare. La Donna e il bicchiere son sempre in pericolo, dicevano i nostri Vecchi. Tanti incensi son vapori d' animo, che medita la lor vergogna ed infamia. Colla spada del rigore, o colla fuga si dee in tali casi combattere contra chi fa lo spasimato, per tentare, se truova una Semplice Imprudente, e forse prorompe in giuramenti per maggiormente ingannare. Altri per altro verso ci sono, il continuo mestiere de quali si è il dare ad intendere, e il fingere, con proteste e sparate mirabili d' amicizia, d' offequio, d' obbligazioni , di premura per gli altrui vantaggi, con frasi pregnanti, che rapiscono il cuore di chi ha la bella forte d'abboccarfi con loro. Ai fatti s'hanno da afpettar costoro, per conoscere, se la bottega corrisponda a sì bella insegna. Le Lettere familiari, e fin le conversazioni, e i negozi, son pieni oggidì di questo linguaggio affettato. Bugie, che volano per l'aria dissimulazioni e simulazioni, zeri e poi zeri. Intanto coloro, che più spaccio fanno di questa aerea mercatanzia, e mandano dalla presenza loro sì contenta la gente credula, quanto più sanno incantare ed ingannare altrui , tanto più forse in cuor loro si tengono per Prudenti, Accorti, e Scaltri. La Gentilezza sì sta bene ad ognuno, ma non già l'essere Impostore, nè il figurarsi di poter imporre a tutti con sì vistose apparenze, e di guadagnarsi presso d'ognuno il credito di Cortefi e di cuori aurei e fini. Poco fi fla a fcoprire ciò, che è brillo, ciò che è diamante; nè ci vuol molto a riconoscere, che si trattava con ciarlatani nobili, con gente di niuna sede; e il frutto, ch'essi ne ricavano, non è in fine se non quel pagamento, che si dà a gli altri Bugiardi, a' quali da lì innanzi nè pure si crede la Verità. Ma il vero Prudente sa ben Dissimulare (che questo è lecito ) ma non già Simulare. Tratta con tutti con cortefia, ma non mai per ingannare alcuno, nè con pensiero di vendere ad altrui lucciole per lanterne. Sempre la Cortesta su e sarà Virtù. E si può ben comportare in iscrivendo ad altri una misura discreta d'incenso: che finalmente ognuno sa valutarla per quel che vale secondo

condo l'usanza del tempo; ma non è già tollerabile un Cuore, che vada in maschera, discorde affatto dalla Lingua, e con conoscenza ed intenzione di far'inganno al Prossimo suo. Però il Saggio, il Prudente non mai perde di vista la bella Virtù della Sincerità, sapendo che questa, se bene non darà nel genio a qualche villano esattore, fuol nondimeno regolarmente piacere a qualunque non indifereta persona. E tanto più, s' egli sa condire il suo Nò con sì affettuose parole, e con sì bel garbo, che anche nella stessa negativa gli resta obbligato, chi indarno s'è presentato a lui per ottenere un Sì. Per altro la Sincerità, che pure s'alza al nobil grado delle Virtù, se non ha per condottiera la Prudenza dapertutto, può nuocere a noi , nuocere anche a gli altri. Adunque andare guardingo. Non dobbiamo parlare contra la Verità, ma tutte le Verità non siam tenuti a dirle; e secondo le circostanze è Virtù il saperle tacere. Per conto poi de Furbi e doppj di cuore, dediti ad infinocchiare altrui, e mercatanti di Bugie; le mai si figurassero d'esser'eglino più Prudenti ed Accorti, che gli altri, fallerebbono pure all'ingrofio. L' Accortezza dee confistere nel sapersi guardare dalla malizia altrui e non già in sapere ingannare altrui. Anche la Lepre si crede d'aver buone gambe; ma migliori le ha il Can, che la chiappa. Così dico io: per Aftuto che l' Uomo fia, egli non può lungamente stare, che non sia colto in fallo; e scoperta la Volpe, e accortasi la gente delle sue Furberie, niuno più se ne fida; di modo che il guadagno, che si sa colle Menzogne, è quello, che nè pur si crede al Bugiardo la Verità; e chiunque può, fugge i Furbi. E costoro crederan se steffi Prudenti?

In terzo luogo cura dell'uomo Prudente fi è di prevedere, per quanto egli può, l'Avtoraire. Non dico di quello, la cui conofecna à caccia bandita folo di chi fece e governa con infinita Provvidenza il tutto, e di cui vanamente fi lufigano gli Afrologi, e i fabbricatori d' Almanacchi, di potere feoprire gli arcani. Dico di quell' Avvenire, che l'uomo Savio e giudiziolo può con fondamento coojetturare che fuccederà, ben rifiettendo a gli efempli paffati, e all'ordinario operar de gli uomini ; e fortilmente conidicarado cutte le circoftanze prefenti, e quali fieno i coftumi, le inclinazioni, lo paffioni, la etta di coloro, con cui ha da parlare, e da trattar nego-zi. Non bafta mirare, le farà ben fatta, o fe piace l' Aziono prefente. Bilancia con conference le confeguenze, che o infallibilmente, o troppo verifiimilmente fogliono produrti, pofte le tali premeffe. Bilanciato tutto quelfo, fideterninai l'Prudente per operare, onno operare,

con dire fra se stesso: S' io adopererò queste parole, queste ragioni ; questi mezzi; ne accaderà questo, ne avverrà quest'altro. E così egli paffa a prevenire per quanto fi può i mali, o i difordini, e le difficultà, che possono occorrere, e successivamente a preparar quegli ordigni, che secondo il suo giudizio a lui parranno più propri per ottenere il fine. Non v'ha dubbio: la Prudenza in questo è un' Arte folamente conjetturale, troppi essendo gli accidenti della vita varie le voglie, cupi i pensieri de mortali. Si può pertanto fallare, e falla anche talvolta il Prudente ne' fuoi giudizi; ma non lascia egli per questo di godere tre vantaggi sopra de gl'Imprudenti. Il primo è, che quantunque egli non colpica alle volte ne fuoi maneggi contratti, ed interessi, per lo più nondimeno colpisce; e ciò in vigore de'mezzi avvedutamente da lui scelti ed usati: laddove l'Imprudente di rado imbrocca, e questo anche per accidente. Il secondo è, che il Prudente ben conoscendo l'incertezza de gli umani avvenimenti, non fa mai conto, che un'effetto contingente, cioè che può accadere, e può non accadere, abbia indubitatamente a venire, quale egli lo defidera; ma mettendo il freno alle fue speranze, sta disposto a qualunque tanto favorevole, quanto contraria avventura; e però a lui nulla accade, che non fia ftato anche preveduto, e fenza aver provveduto, fe mai contro la verifimiglianza non riuscisse l'impresa. Gl'Imprudenti a qualsissa bella apparenza di un' affare ben incamminato, strabiliano per l'allegrezza, e sel tengono per già fatto; ma il Saggio, a cui sono assai note le strane vicende del Mondo, non si lusinga mai di dire a se stesso, o ad altri, che il giorno farà tutto bello, perchè non ne può prevedere ficuramente la fera. Il terzo vantaggio, che ha fopra gl'Imprudenti il Prudente, fi è, che quand'anche contra l'opinione fua nonfucceda ciò, ch'egli ha intrapreso, nulla per lo più ha da rimproverare a se stesso; perciocchè qual colpa ha egli, se avendo dal canto fuo messo in opera quanto si conveniva per fare riuscire l'intento, qualche accidente sopravvenuto, o altro irreparabil'ostacolo ha rotto le misure tutte? È qui si vuol rammentare una affai triviale ingiustizia, che ha voga nel Mondo, cioè del misurare dal solo evento o felice, o infelice, il merito o demerito di chi maneggia affari. Regola anche avvertita da gli antichi con dire: Extrema femper de antefactis judicant. Regola giusta in molti casi, ma ingiustissima in tant'altri; e Regola, secondo la quale non vorrebbe certo essere mai giudicato, chi se ne serve sì facilmente a giudicare de gli altri. Prendono costoro la Fortuna per Prudenza, cioè una cieca

per chi fuol estre ben'occhiuta: il che è un manistio abbaglio. E che ne è da desderare, che chi è Prudente, sia del part Fortunato; pure indubitata così è, che il Fortunato fenza Prudenza, se ogi per un'affare terminato a leconda de fuoi voti ride, in troppe altre congiunture piagnerà, perch'egli opera per azzardo: laddove il Prudente opera con rasjone, cioè con fondamento, che se oggi non gli riefce un maneggio, altri a lui appoggiati avran felice riuscita. La nostra Vanità ci porta ancora a fare i faccenti fulle avventa. La nostra Vanità ci gonsiamo con dire: Così andava fatto. lo l'avrei condotta così. Eh che dopo il fatto anche l'Afinello si afra da Maestro. In quella Improvitata, in quelle Circoltanze, in quell' imbroglio, senza poterne prevedere il sne, se quelle cime d'uomini si fossifore tovavez, forsi anche avrebbono fatto di peggio.

Non fi può finalmente abbaftanza spiegare l'importanza e il pregio della Prudenza, e quanto sia da stimare quaggiù chi ne è provveduto. Ma convien'offervare, che questa sì infigne Virtà, siccome è chiaro, che può mancare dalla parte del difetto, avendo noi fraº piedi tutto di chi è poco Prudente, così anche dalla parte dell'eccesfo può divenire manchevole. Sembrerà un paradoffo il dire, che Uomo possa essere troppo Prudente; e pure la sperienza cel mostra. Dansi in fatti persone di gran mente e senno, le quali, perchè alla meditazion loro si presenta in ogni ardua benchè giusta impresa, e talvolta anche nelle minime, la sterminata schiera di tutti i possibili, che possono frastornare l'intento, o produrre sconcerti, o tirar loro addosso l'odio d'uno, il dispiacere d'un'altro; si fermano tosto, e non osano entrarvi; o pure entrati che sieno, perdono tosto il cuore, e si ritirano. Fa loro paura l'apprensione di qualche sinistro evento, o di una brutta negativa, di un'aspra risposta, di contraere troppe obbligazioni, o troppo impegno, con altre riflessioni pefate tutte col bilancino dell' oro, di modo che vorrebbono far molto; ma cauti, timidi, sospettosi, nulla fanno in fine nè per se, nè per altri. Lor pare in tal guisa d'essere Prudentissimi, ma senza accorgersi, che un Prudente buono da nulla è un nulla fra i Prudenti ; e che la troppa Prudenza genera l' Irrefoluzione, Male anch' esso pregiudiziale a noi e al Pubblico in chi vi è posto al governo. Pertanto la vera Prudenza, purchè preventivamente conosca, che la cosa proposta da fare è giusta, decente, e che v'ha convenevol fondamento di sperarne anche buona riuscita, con coraggio l'intraprende; e senza lasciarsi sgomentare nè per ostacoli che truovi, nè per accidenti, che sopravvengono, non posa, finchè

20

finchè non ne ha veduto il fine. E' celebre il configlio d'un'antico Filosofo: Maturamente pensa a metterti in un'impresa; ma entrato che vi fii, opera con coftanza e franchezza. Aggredere tarde agenda; fed aggreffus age conftanter. Ne fidee temere di tutto. Far quanto fi può per non disgustare alcuno; ma quando occorra, non restare per questo di operare il Giusto, e di fare il suo dovere. Non è colpa del Prudente, s'altri indebitamente si corruccia. Convien pazientare, destreggiare, ripiegare, non contentarsi de primi assalti; e sopra tutto con quella fidanza, che viene da una buona caufa, non fi lasciar morire le parole in bocca: sempre nondimeno con allegria, con rispetto. E ciò senza pregiudicare ad un'altra Massima ben giusta della Prudenza, cioè: Meglio è piegare, che rompere. E in chi governa, e in chi tratta affari, guai se non si dà luogo a ripieghi, e si sta sempre ostinato in volere a puntino quello, che giustamente si pretende. La vince in fine, chi ha più dura la testa. Ma io farei più Imprudente di quel che fono, se di più dicessi in questo proposito; giacchè quel poco ancora, che ho detto, confifte in rifleffioni troppo generali, facili da proporre, ma difficili ad efeguirfi in pratica. E certo questa pratica ciascuno l'ha da procurare da se stesso. e non già aspettarla da foli Libri, e molto meno da chi non ha preso a scrivere che poche righe di questo. Per la stessa cagione non mi fento d'entrare a ragionar partitamente delle différenti spezie o classi della Prudenza, cioè della Privata, che dee regolare i costumi particolari d'ognuno; dell' Economica, che riguarda il governo della cafa, e delle fostanze sue; della Militare, che concerne il saggio regolamento della guerra, e d'un'armata; della Regale e Politica, che tratta del governo del Pubblico. Secondochè già accennai, altre classi a queste si potrebbono aggiugnere, come la Paterna, la Maritale, la Padronale, la Magistrale, per ben reggere i Figliuoli, la Moglie, i Servi, i Sudditi, i Discepoli; la Mercantile per ben governarsi nel commercio; la Cortigianesca, ec. Che più? quante classi, quanti impieghi di persone ci sono, tutte esigono documenti di una particolare determinata Prudenza. La fola vista di sì vasto argomento è bastante a spaventar chichesia : però meglio sia passare innanzi.

Prima nondimeno di farlo, chieggo licenza di ritornare a i Giovani, a'quali o lolo, o fpezialmente, ho pretefo d'indirizzare que fla mia, qualinque fla, fatica. Brutta nuova che è quella, ch'io loro ho già data con accennare, che la Prudenza non fuol'effere la Vittù loro favorita; perché mancanti del Difermimento neceffario, e della Sperienza gran Macstra di tutti, se si vogliono fidare di se

Ressi nel mettersi ad operar cose suori dell'uso loro ordinario, troppo è facile che fallino, e si truovino scherniti. Peggio poi, se perduta la tramontana della Ragione e della Pietà, caderanno in qualche Vizio od eccesso: mancherà loro la Prudenza per ritirarsene; o sorse per coprire quello sproposito ne commetteran de più gravi. In fine li troverà il gastigo, e se non altro, quello di restare svergognati, e di guadagnarsi il discredito, quando appunto era il tempo di cominciar'a formare quel patrimonio di Riputazione, che dovrebbe accompagnar tutta la vita. Il perchè, oltre a quanto si è detto di fopra, accolgano in bene questi poc'altri avvertimenti che aggiungo. Per me, allorchè veggo un Giovane Prudente, Savio, e Timorato di Dio, che ha abborrimento all'Ozio, ma vie più ad ogni azione viziofa; che fa accoppiare coll' Allegria la Modestia; che senza lasciarsi inviluppare da bassi Amori, opera nondimeno, e parla in guifa, che si sa amare da tutti: mi sembra di vedere una delle belle gioje delle Repubbliche; perchè un Giovane tale dee appunto dirfi nel fuo genere una cola preziola, e merita più elogi, che cento Vecchi posseditori di queste Virtù. Ma per giugnere a questo pregio, si richiede una buona Volontà, e richiedesi non già un' elevato ed acuto Ingegno, ma sì bene una Mente alquanto chiara e pofata, che fappia riflettere su quello, che può giovare o nuocere, piacere o dispiacere. Le teste calde, gl' Ingegni servidi, sottili, Poetici, pochi pochissimi sono, che oggi un pugno, domani una bastonata non dieno alla povera Prudenza. Le teste leggieri poi, vanarelle, instabili, apprensive, santastiche, prive di riffessione, non folo non fanno mai trovarla, ma quasi se ne san vedere come giurați nemici. E per conto di queste ultime persone il peggio è, che indamo si cercherà bottega, dove si venda la lor guarigione. Per chi poi è provveduto di focoso Ingegno, certamente lo studio, l'applicazione. l'imparare a far forza a se stesso per contenersi, può mirabilmente giovare, affinchè acquistino una buona dosa di Prudenza, se non in tutte le loro azioni e ragionamenti, almeno in gran parte.

Ende Ja Mente maturalmente pofata, o tale fatta divenir con lo fitudio. Ricercafi in oltre quella tanto necesfiari Marificacione, di cui favuleiremo fra poco. Se la Prudenza ha da fignoreggiar neli Uomo, hilogna che i Defiderj fieno tenuti in briglia, che le Pafioni fieno feniave: altrimenti fe una, e tanto più fe più d'una di quelle dominerà nell' Uomo, la fentenza è data: egli commetterà Azioni (sonze, caderà nel Rudiccio), non porrà impediere, che ni altri e più competita del propositione de

003

gli sia assegnata la sua stanza nello Spedale de gl'Imprudenti. Proprio delle Passioni è l'offuscare l'intendimento, l'impedire la riflesfione, il suggerire, e far abbracciare risoluzioni contrarie alla Ragione, al Decoro, e alla Legge fanta, che si professa; in una parola, opposte alla Prudenza, di cui più che d'altro dovrebbe esser vago. chiunque non ha scarsezza di cervello. Tutte le gagliarde Passioni in effetto han questo di brutto, che fanno comparir grandi le cose picciole, e picciole le grandi. L' Anima con questi occhiali travede; e se la Prudenza col far ben riflettere all' interna disposizione sua non diffipa queste nebbie, aspettatevi pur de i grossi falli nel giudicare ed operare. Chiedete un poco, chi sia quel Nobile, che strapazza si sovente i suoi samigli; che dà nelle smanie per ogni piccio-la contradizione de suoi pari, o di chi parla con lui; che litiga si facilmente colla Moglie per altro savia: vi sarà risposto, ch' egli è una persona dominata dalla Passione dell' Iracondia, ad accendere il nitro della cui Collera ogni picciola scintilla è bastante. Ma forse un' altro v'aggiugnerà, non effere una sola sola quella Passione . e che v' ha anche la troppa Stima di se medesimo, cioè la Passione della Superbia, che gli foffia in cuore, e dà moto a que' trasporti di bile. Avrebbe poscia un bel che sare, chi pigliasse a notare e ferivere tutte le ridicole e fanciullesche, o pure spropositate azione dichi fi lascia prendere gagliardamente dalla Passione Amatoria dell' un fesso all'altro, ovvero dal Timore, dalla Gelosia, dall'Odio, e successivamente da altri simili turbolenti Affetti . Purchè questi sieno vigorofi, congiunta con esso loro ha d'andare l' Imprudenza, e con alcuni eziandio l' Iniquità. Però o precauzione ci vuole, perchè non vengano questi sediziosi imbrogliatori a sar da padroni in casa nostra, o pure risolutezza per iscacciarli. Diceva Aristotele, che una delle sue principali cure e brame era quella d'insegnare il Silenzio a i Giovani. E l'aveva egli imparato da Pittagora, nella cui Scuola i discepoli venivano condennati per cinque anni a non aprir bocca. Ma fe la Natura hadata la Lingua anche ai Giovanetti per parlare, come mai volerneli per sì lungo tempo privi? Oh non vuol già dir questo, che non possano anche i Garzoni co' pari loro barattar parole intorno a i piccioli loro affari e studi . Vuol dire, che dove ragionino persone gravi, dove sieno dotti, dove si parli di cose serie. la più bella eloquenza d'un Giovane sarà per lo più quella del saper tacere, e sapere ascoltare. Due orecchi, e una sola Lingua ci ha dato Iddio: segno che più si dee ascoltare, che parlare. Non su mai un carattere di persona Prudente, quello de' gran parlatori , di

qualunque età ch' egli si sieno. Ce ne avvisò anche la divina Scrittura. Per conto spezialmente de Giovanetti basterà in mille occasioni che folamente parlino, per guadagnarsi il titolo d'Imprudenti, di scioccherelli. Come voler eglino entrare in mazzo, e fare i saccenti in materie, dove peranche non arriva l'intendimento loro, e si esige sperienza, e ristessione? Facile troppo è, che le loro interrogazioni, o i loro giudizj ( fieno lodi o cenfure ) producano noja, o riso, perchè scipitezze, o spropositi. Imparar dunque prima a tacere, e poscia a parlare. S'hanno essi da ricordare, che Assai sa, chi non fa, fe fa tacere. E per loro spezialmente su detto: Bocca chiusa non prende mosche. Anche per chi è veterano nel Mondo riesce difficile il colpir sempre tempus lequendi, & tempus tacendi, cioè, saper quello che va parlato, o va taciuto in tante diverse occorrenze e circoftanze del nostro conversare. Intanto, finche si formi e si associali Giudizio, avrà tutta l'aria di Prudente quel Giovane, che alle converfazioni altro bene spesso non porterà che gli orecchi. Più senno ancora per tempo in lui si osserverà, se saprà scegliere od amerà quelle conversazioni, dalle quali è bandita la bagattella, e dove ha luogo l'Ingegno, e la faviezza; e si ride sì occorrendo, ma si può anche ridendo imparare. Scuola di Prudenza, Scuola di quel Mondo, in cui essi hanno da vivere, potrà divenire per loro il praticare chi è già Prudente, e ne fa più di loro.

Finalmente ritornando colà, onde mi partii, fi ha da inculcare continuamente a i Giovani il tenere davanti a gli occhi, se bramano di riufcire Prudenti e Saggi, il Fine delle loro Azioni, e quello che ragionevolmente ne potra accadere di bene o di male. L' Avvenire fopra tutto è quello, a cui fi ha certamente da riflettere, per ben regolare il Presente. Non si può ripetere abbastanza: l' Uomo ordinariamente falla, pecca, e si conduce al pentimento, ed anche alle miferie o in questa, o nell'altra vita, perchè solo bada al Prefente. Non fapendo, e non volendo egli stendere il guardo all'Avvenire, cioè riflettere, se ciò, che gli pare ora buono, dolce, utile, possa tornargli in danno, dispiacere, e vergogna ne tempi che verranno: va foddisfacendo a i fuoi capricci e voleri; abbraccia ogni Piacere alla cieca; fa vendette, guadagni illeciti; parla de gli alti e de i bassi senza verun rispetto; mette in ridicolo le azioni e le parole d'ognuno, e così discorrendo. Il Saggio all' incontro adopera la bilancia in tutto. S' io fo questo, che ne avverrà dipoi, o fra un mele, o fra un'anno, o fra due? che succederà dopo morte? Miriamo povera gente, ignoranti, e vili, che quantunque nulla abbiano

fludiato, nè sieno gran teste: pure sanno adoperar queste bilance e si conducono con senno ne loro costumi ed affari. S' io rubo, dicono in lor cuore, s' io fo quello, che ora mi configlia la Collera, la Libidine, l'Interesse, ec., me ne può venir male in questo, o al più nell'altro Mondo. Posso tirarmi addosso un processo criminale, una lite, una malattia, un pericolo, e vari altri affanni. Dio permetterà, che si scuopra ciò ch'io facessi in occulto. E' accaduto a tant' altri. Anche le campagne, non che le case, hanno occhi, e i boschi hanno orecchie. Più peferebbe il Male, che me ne potrebbe venire, che il Piacere presente. Adunque non l'ho a fare; not voglio fare. La Prudenza nol permette; l'Amore ben regolato, ch' io debbo portare a mestesso, nol consente, e mel vieta. All'incontro tanti altri, che si credono delle prime teste, si perdono nel Presente, senza riflettere all' Avvenire, e perciò cadono in tante traversie, malattie, povertà, ec. Mirate per esempio tanti, che appelliamo sfortunati. Chi ne peserà attentamente la vita e le azioni, troverà bene spesso, ch'eglino stessi sono stati i fabbricatori della lor poca fortuna. Non basta nè pure in altre Gerarchie l'avere del Merito. Con questo è necessaria anche la Prudenza. Diceva il Cardinale di Richelieu, che Imprudente e Sfortunato son due Sinonimi . Può questa Regola fallare di molto ne Cortigiani, ne Generali d'armata, ne Politici, e in altri eziandio, che fenza lor colpa fono fuggetti a troppi rovesci di fortuna. La Prudenza, tuttochè più fina, non è atta a preveder tutto e sempre. Nulladimeno il corso ordinario del Mondo porta, che il Prudente va innanzi, e l'Imprudente anche alzato precipita. Se non altro, una specie di Prudenza sommamente importante è. l'operar sempre Rettamente, e Onoratamente, con abborrimento ad ogni inganno, ed Azione malvagia. Ma a chiunque viziofamente opera, se gli potrà facilmente provare, ch'egli è un' Imprudente; e se non se n'accorge egli oggi, starà poco ad avvedersene. Intanto, per maggiormente facilitare a i Giovani il oammino della Prudenza, mi riferbo di aggiugnere dopo questi miei Ragionamenti una scelta d'Avvertimenti, non peranche pubblicati, di un veterano Maestro di questa Virtà, cioè di Monsignore Speziano, persuaso, che la lettura d' essi piacerà a i Saggi, e gioverà in molti incontri a i meno Saggi..

#### CAPO XXX.

Del buon regolamento del Desiderio de i Beni.

Amare e desiderare il Bene, siccome abbiam detto, è una legge impressa da Dio nella Natura nostra; anzi quantunque io vada qui sovente rappresentando come cose diverse l' Amore di noi steffi , la brama della Felicità , e il desiderio de' Beni : tuttavia allo strignere de i conti possiam dire, che una sola cosa in sostanza significhiamo con tre diversi Nomi. Sembra dunque a tutta prima, che qualunque cosa, che a noi si presenti col nome e carattere di Bene, si possa da noi eleggere a man salva, in esecuzione di ciò, che la Natura stessa c' inlegna. E pure non è così. Qui pertanto convien riflettere, avere i Saggi con tutta ragione diffinti i Beni in tre classi, cioè in Beni Onesti, Utili, e Dilettevoli; o vogliam dire in tre qualità l'una dall'altra diverse, che possono concorrere in tutto quanto porta il nome di Bene. Certo è, darsi moltissime Azioni, a cadauna delle quali competono tutti e tre i suddetti titoli, come l'Amare e Lodar Dio, che è azione fommamente Onesta, Buona, e Giusta di sua natura, troppo convenendo all' Uomo questo tributo de nostri cuori verso chi è l'Autore d'ogni nostro Bene . Similmente è Utile a cagione de gli altri Beni , che qui , e incomparabilmente più nell' altra vita fi sperano, e si riceveranno da quel benefico Monarca, che può e vuol premiare da par suo chiunque l'ama. Finalmente merita il titolo di Dilettevole, perchè l'Amore per se stesso è Affetto recante Diletto, e massimamente se rivolto verso un' oggetto, di cui il più bello ed amabile non può immaginarsi, non che trovarsi. All'incontro può essere un' Azione Utile fenza essere Onesta, o Dilettevole; ovvero può essere Dilettevole senza essere Utile od Onesta; e così discorrendo. Nè occorre ch' io ne rapporti gli esempli, perchè facile è a cadauno il trovarli. Ora per Bene Onesto già avvertimmo intendersi da noi quello, che per quanto si può tende all'imitazione di Dio, ed è consorme all'Ordine voluto da esso Dio per la Felicità universale de gli Uomini. Per Bene Utile significhiamo ciò, che è mezzo o strumento a farci conseguir qualche Piacere, e Gioja, o a liberarci da qualche Dolore e Male. Tali fono i beni stabili, il Danaro, i gradi onorevoli, l'aver Figliuoli, Servi, ec. Bene finalmente Dilettevole appelliam quello, che attualmente produce in noi qualche grado di Piacere, Gaudio, e Conten-

rezza: come fa per lo più il mangiare, il bere, l'imparar belle notizie, ec. Otre a ciù di deo por mente, che fra i Beni Omefia alcuni portano con fe tal bellezza e raccomandazione, che poffeduti procacciano loca all'Uomo, e gli fanno fperarne gran premio da Dio. E quelli confiftono ne gli atti delle Virtù, a noi preferitte da effo Dio, e infegnate in buona parte dalla Filofofa, ali cui ora trattino. Danfi poi altri Beni Onfiji, che non fon figliuoli propri della Virtù, ma sì bene della Natura umana, e tali che non fi oppongon alle Leggi divine ed umane; ed anoro quelti, quand'a anche non meritino lode o premio, certo fen vanno efenti dal biafimo; e confitono in quelle, che fi chiamano azioni indifferenti della vita noftra, come il dormire, il cantare, lo ftudiare, il lavorare, il paffeggio, ce.

Ándando noi ora alla scelta de i Beni, oh qui sì che il Saggio dee follecitamente aprir gli occhi per non ingannarsi . E pur troppo li miriam frequenti in altrui, e li troveremo fors' anche in noi stessi, questi inganni procedenti dall' ignoranza, o dalla trascuraggine nostra. Cioè, non può negarsi, che in tutto ciò, che da noi si desidera e si opera, noi unicamente cerchiamo qualche grande o picciolo ritaglio di Felicità: che questa è la primaria ruota motrice delle umane Volontà; e ciò che fento io, lo sente il resto de gli Uomini, sieno dotti, o fieno idioti. Ma infieme è veriffimo, che a riferva del Bene Onesto, consistente nella Virtù, e ne gli atti virtuosi, e di molte ancora Azioni buone indifferenti , gli altri Beni , o Utili , o Dilettevoli, possono oltre al privarci della buona armonia con Dio, divenir Mali nostri terreni a cagione delle lor confeguenze. Ed è parimente certo, che noi fovente, perchè non facciamo un' efatto bilancio d'essi Beni, e ci lasciam consigliare e trasportare dalle ardenti Passioni, perdiamo la Felicità, o cadiamo nell' Infelicità, che è appunto un viaggio tutto opposto alle nostre quotidiane brame. Riduco io a poche classi cotali inganni, quantunque molte se ne potrebbono addurre. Il primo è di coloro, che fan più conto di un Piacere presente e nuovo, benchè picciolo, che d'altri maggiori, da loro o defiderati, od anche posseduti. Ecco uno de più familiari nostri abbagli. Basta che ci cada in acconcio di cogliere qualche anche menomo Bene profittevole o dilettevole, che sia presente, e che fenza gran fatica fi possa ottenere : che noi vi corriamo , senza far riflessione, se con ciò si venga a perdere un Bene di gran lunga più defiderabile e mafficcio, di cui fiamo in possesso, o che bramiam d' ottenere. La presenza di quell'oggetto, e la facilità di goderne, congiunta

giunta coll' Inquietudine, che in noi vien commossa dall' Appetito e dalla Passione, qualor si voglia astenere da quel godimento, fanno tal'empito nel nostro interno, e spezialmente nella nostra Fantasia. che ci risolviamo senz'altro ad operare, e a soddisfarci. Non mancherà bene spesso la Ragione, o sia la Mente di gridare: Questa risoluzione la pagherai ben caro, perchè volendo ora questo sì tenue Ben dilettevole, ne vai a perdere un grande, che già possiedi, o pure che è lontano sì, ma certo merita più dell'altro d'effere bramato, e con tutte le forze ricercato. Non importa: a quel Bene maggiore o non si pensa, o pure vien esso impicciolito dalla Passione; ovvero fi dubita, fe fia tale, quale ci vien proposto; o in fine si figura l'Uomo di potere trovar via, dopo aver goduto il picciolo Bene, di conservare, o di conseguire anche a suo tempo il più rilevante e grande. Il buon Nome o di persona Prudente e Saggia, o di Cavalier d'Onore, o di sedel Mercatante, o d'uomo di delicata coscienza, o di Religioso osservante, ec., certo che è un Bene fra i terreni di fomma importanza. Chi nol defidera, ha fcarfezza di Giudicio; e di tutto è poi privo, chi nol cura, e lo disprezza. Ma quante volte, per non perdere un leggier Guadagno o Piacere presente, per soddisfare anche ad un capriccio ridicolo, o per non saper dire di nò a i fuoi attuali Appetiti, fi giuoca tutto il capitale della Riputazione, che costa tanto ad acquistarlo, e sì poco a perderlo!

Il secondo Inganno è posto nell'innamorarsi così perdutamente di un Bene Dilettevole, o Utile presente, e in volerne godere; che non si ristetta alle sue conseguenze, cioè a i Dolori, che ne possono avvenire. Ciò avvien tutto di a coloro, che cadono in mano della Giustizia de gli Uomini per gli loro delitti. Allorchè costoro erano per far sua la Roba altrui senza gran fatica o spesa, o pure per issogare la lor libidine in amorazzi, e fors' anche con ingiuria altrui, od erano per capitare al dolce invito delle taverne, o d'altri dispendiosi solazzi; se avessero seriamente, come ragion voleva, stesa in prima un' occhiata a i brutti frutti, che da quel Bene Utile o Dilettevole, cioè da quel Guadagno o Piacere poteano nascere : forse ora non bestemmierebbono essi i rigori d'essa Giustizia, o la lor Povertà. Nè s'ingannano certo i Crapuloni, i gran bevitori, e gli accecati dalla Lusturia in credere di provar qualche Piacere prelente, allorchè appagano le loro voglie; ma s'ingannano forte a non volerne considerare i perniciosi non tolo possibili, ma quasi inevitabili effetti. Verran poscia i Mali e i Dolori, che son preparati a questi cacciatori di Piaceri bestiali; e verranno non già passaggieri, ma flabili :

stabili; verrà la Poverià, le Malattie, le Prigionie, il concorso de Creditori : verranno altri malanni e pentimenti : e allora si troverà, effere incomparabilmente maggiore il Male, che s'è guadagnato, e dura, che il Bene dilettevole goduto, e passato qual vento. Il Saggio in tutte le operazioni sue, avanti d'imprenderle, sa un diligente scandaglio del Piacere, che viene a lui offerto dalla Concupifcenza, e del Dispiacere ordinariamente eccessivo, che suol'accompagnare qualfifia Azione riprovata dalla Ragione, e dal confentimento de i Savi. Di più non ci vuole, perch'egli facilmente scorgendo quel Bene sì secondo di Mali, tosto se ne astenga. Se a i Pazzi, ciò non ostante, piace un tal contratto, è in loro libertà il farlo. Confifte il terzo Inganno nel volere talvolta l'Uomo fofferir Mali ed Inquietudini grandi per conseguire un Bene picciolo, o un breve Piacere. Che non fanno alcuni e giorno e notte per espugnar pure un' Onestà ricordevole del fuo dovere ! Che falti non si mirano in altri, i quali non badano nè a perigli, nè a roba, per fostenere un puntiglio, una picca, per fare una vendetta, o cavarsi un capriccio! Che i mortali prefiggendosi un gran Bene, un Bene vero ed ottenibile, e un Bene approvato dalla retta Ragione, s'espongono a lunghi ed anche duri travagli per farne la conquista; meriteran sovente lode, saranno almeno degni di scusa. A un traffico tale non manca Prudenza; ben pagate e oltrapagate vedranno essi le fatiche, allorchè giugneranno alla defiata lor meta. Ma che taluno si logori sì miseramente il capo, e vada a scialacquare sanità, roba, contentezza d'animo, e fi dia tante pene per un leggiere, o transitorio, o sognato Bene: dove è mai il Giudizio? E pure che non sa la Fantasia commossa da una gagliarda Passione? Ella ingrandisce gli oggetti . ella mette tutto l'interno in moto ver quella parte; perchè le a lei si crede, ottenuto quel Bene, Bene mirato con sì cattivo cannocchiale, la Beatitudine s' avrà forse in pugno: però a gonsie vele si porta il defiderio e l'azione colà. E tanto più pontano certi cocciuti cervelli, quanto maggiori truovano quivi gli oftacoli e le difficultà. Oh se quetamente si esaminassero prima d'imbarcarsi tante e tante delle nostre ridicole o dannose Azioni ; ovvero qualor dorma la nostra Ragione, se si ascoltasse almen la sincera e vigilante de gli Amici faggi : quanti inganni e pentimenti si risparmierebbono mai nella vita nostra!

Pure anche più strano si scorgerà il quarto Inganno. Ed è di coloro, che lasciandosi soprasare dalla Passione, operano senza Diletto alcuno, anzi con grande assanno, per un sine, da cui niun Bene,

e solamente si può produrre Danno grande o Dolore. Mirate la Gelofia, una delle più torbide e nojose Passioni, a cui sia l' Uomo suggetto. Non è già, che il Geloso anch'egli non cerchi secondo il corso delle umane Volontà un Bene in tutti i suoi dolorosi moti. L'oggetto, per cui è Geloso, è l'oggetto da lui amato, cioè un Bene, ch'egli desidera di conservare a se stesso, e va temendo che gli fia involato da altri . Ne' Maritati v'entra ancora il punto d'Onore. Dirò di più: nè pure farà talvolta biasimevole, anzi diverrà Virtù Civile, una qualche dosa discreta di questa Passione ne saggi Maritati, non già per dubitare della fedeltà altrui, ma per prevenire ogni pericolo di mai dubitarne. Se a questa savia Vigilanza, che non reca affanno, che non turba lo spirito, indirizzata unicamente al bene, e alla difefa di chi forse per cagion di sua debolezza potesse averne bifogno, non fi vorrà dare il nome di Gelofia, poco a me importa. Quel che pur troppo è vero, qui per lo più non si ferma questa maligna Passione, ma occupa talmente la Fantasia, che diventa un fordo e infoffribil flagello a chiunque le dà ricetto. Nè s'accorge il Geloso, che con tanti dubbi, sospetti, ed ombre, che gli tengono il cuor nelle spine, e gli fanno fare talvolta delle cose da pazzo, egli va cercando fempre un fegreto, il quale se per difavventura si scoprisse, rovinerebbe affatto la Felicità di un sì sconsigliato cacciatore. Ed è questa una Passione sorda, il cui tarlo può giugnere a fconcertar tutta la Ragione, ed anche il cervello. Guai per chi ne è preso sorte: non bastano le più vive e tenere proteste di sedeltà per disingannarlo, o quetarlo: sempre si teme, che sieno frodi. Unº occhiata, un gesto, una parola è sufficiente a dar la tortura. Se la persona amata gli comparisce di buon' umore, conchiude questo Aguzzino di fe itesso, ch'ella pensa ad altri che a lui. Se è malinconica, s'immagina d'efferne egli folo la cagione. Ma di tutto questo il frutto in fine qual'è? Che il Geloso nulla più cercando, che d'effere amato da quella persona, per cui tanto teme, sa disavvedutamente quanto sa e può per non esserne amato, anzi per esserne fieramente odiato. Ciò, che ho detto della Gelofia, proporzionatamente dee applicarsi alla Passione dell' Invidia. Senza frutto alcuno può anch'essa solamente servire a lacerar'il cuore di chi le dà ricetto, e può anche talvolta divenir configliera d'Azioni torte e nere. Che s'abbia Indignazione contra de i Cattivi ed Indegni, allorchè le prosperità piovono loro in seno, e veggonsi esaltati sopra i Buoni e i Degni: giusta può essere e lodevole questa Passione. Se poi cotale Indignazione possa chiamarsi un' Invidia depurata dal suo veleno, Pp 2

nol cercherd io. Similmente che s'abbia Emulazione, cioè un movimento per raggiugnere i Beni, che si mirano in altrui, e per arricchire se stesso, senza bramare di spogliarne il Prossimo: ancor questa potrà effere Passione onesta e ragionevole, purchè l'Emulazione confista nel Bene onesto, e non già in Azioni cattive, nè in oggetti condennati dalla retta Ragione. E fe ancor questa virtuosa Emulazione possa appellarsi la stessa Passione dell'Invidia moderata dalla Ragione, non ardirò io di dirlo; perciocchè noi tanto dell'Indignazione, quanto dell' Emulazione abbiamo Idee diverse da quella dell' Invidia, Passione solamente maligna, perchè sempre nemica dell'altrui Felicità, o per dir meglio della Carità Civile. Certo che il dolersi, perche altri sia Felice, quasiche egli rubi a noi qualche cosa del nostro: non è se non viltà d'animo, e malignità di cuore. E che prò ne vien per questo all'Invidioso? Solamente scuopre egli una gran voglia d'effere Infelice; mentre non contento de Bisogni e Mali propri, fi va crucciando ancora per gli Beni altrui. E intanto chi è felice s'ode cantare il Proverbio: Meglio è l'effere Invidiato, che Compatito. Avrebbe poi un bel che fare, chi volesse mettersi a registrar tanti altri casi, ne'quali noi facciamo di mani e di piedi per conquistare un'immaginario Bene, che alle pruove poi si truova un veso Male. Ma il maggiore di tutti gl'inganni dee poi dirfi quello di un Cristiano, il quale tanto smania e fatica, e batte ancora le vie dell'iniquità, per procurare a se stesso sulla Terra una breve, e per lo più fognata Felicità, fenza curar punto la fomma ed eterna, che noi aspetiiam dopo morte, anzi con tirarsi addosso l'eterna miseria dell'altra vita. Se noi fiam perfuafi, per quanto la divina infallibil Religione nostra c'insegna, aver Dio preparato e premi infiniti, e ene infinite, per dare più forza alle fante Leggi, da lui proposte all' Uomo viatore fulla Terra : di tale importanza equesto affare , che eleggendo noi la vita fregolata e cattiva, le cui confeguenze possono essere I eterna Miseria, e anteponendola alla vita buona, a cui terrà dictro un'eccellente e perpetua Felicità nel beatissimo Regno di Dio; bisogna consessare, che o noi siam Pazzi, o non crediam daddovero ciò che pure professiamo di credere. Il solo pericolo di poter perdere quell' immenso Bene, e di poter precipitare in quell' immenso Male, bastar dovrebbe a metterci, o a tenerci saldi nel buon cammino. E certo può dirfi uno de più vifibili fregolamenti della Mente, in cui possano cader gli Uomini, il non conoscere alla prima occhiata, qual partito fi debba prendere, da che ognun fospira d'essere Felice, e non Inselice. Può darsi, e per lo più si dà, che i Buoni godano anche in questa vita uno stato invisitabile, perchè d'ocdinario migliore ancor qui situlor effere la forte di chi giustimente vive: ma certo non mancherà loro una incomparabile e perenne riconpensi nel paese de le più. Dio non può mentire. All'incontro chi batte le vie dell'iniquità, di rado è che goda quaggià paec e contento; o e se può giugnere ancora a provar slopo quello breve sioggiamo gli orribili gastigni, e Mali immensi, dovuti e preparati a chi conculca le Leggi di Dio e della Ragione: come mai preferire una Vita Cattiva, accompagnate dal rischio di una si terribil pensione, alla Vita Buona, consiguinta colla dole effectazione di una Felicità teterna?

E in questi e in altri mille inganni cadono i malaccorti mortali, per non volere studiar le vie della Sapienza, e per lasciarsi trasportare a chiusi occhi dal Costume, dall' Esempio, dalle Passioni, e da i falsi loro Giudizj. Una dunque delle nostre più favorite ed importanti applicazioni dee effere il bene regolar qui il nostro Amor proprio, e il non lasciargli eleggere si ciecamente qualunque Bene, che a lui venga propolto, se prima non esamina con sincera attenzione le qualità e le consegnenze di questi Beni. Così sanno i saggi Mercatanti nella scelta e nel traffico delle loro merci: molto più dee farsi in ciò, che riguarda la vera e la salsa nostra Felicità. Bisogna pertanto fisfarsi in capo alcune Massime buone, e concertare secondo quelle le nostre elezioni ed azioni. Primieramente certo è, che tuttì i Piaceri, che possono indebolire, oscurare, od abbattere l'uso della nostra Ragione, non son veri Piaceri, nè Beni. Sono Mali mascherati di Bene. Secondariamente, tutti i Piaceri e Beni, i quali tendono a fminuire o togliere la Sanità del Corpo, non son veri Piaceri, ma son da dire Mali, perchè cagioni di parecchi Pentimenti e Dolori. Terzo, tutti i Piaceri e Beni, che ci possono far perdere la Grazia di chi ci ha da fare eternamente Felici, non son veri Piaceri, nè Beni; ma bensì veri verissimi Mali. Finalmente fia Utile, fia Dilettevole quant'effer si voglia un' Azione, non può mai questa essere un vero Bene dell' Uomo, quando non sia anche Onesta, cioè non abbia quell'interno valore, che la faccia a noi conoscere approvata, o almeno non difapprovata da Dio, e dal confentimento de i Saggi. Se questo le manca, o presto o tardi potrà venirne del Male: e l'amaro di questo non farà mai compensato dal poco dolce, che dianzi si provò. Noi certo non possiam di meno di non cercare ciò, che a noi rechi Diletto, o possa servire di strumento e mezzo per dilettarci. Ma conviene aver paura e sospetto di tutti i Beni Sensitivi Dilettevoli. Forse non saranno Onesti; e questo ba-

sta, perchè il Saggio se ne guardi. Fors'anche non saranno Utili. anzi potranno recare gran danno. Adunque faranno mercatanzia cattiva e da fuggire. E massimamente aver l'occhio a i Piaceri della Gola e del Tatto. Questi al certo, purchè sieno leciti, purchè presi con moderazione, ordinariamente non noceranno. Ma ogni eccello in essi si trarrà dietro, o presto o tardi, de fastidiosi Mali; e tanto più se saran contrarj alla Legge di Dio. Chiunque ama daddovero esso Dio, se stesso, la sua Sanità, la sua Quiete, e non ha perduto il Giudizio, tosto dice fra se: questo non è buon cammino per esser Felice: per poco potrei godere, ma scontar poscia troppo caro questo breve godimento. Similmente bisogna volgere gli occhi a i gravi spropositi dell' Ira, dell' Odio, della Vendetta, o pur delle gare, figliuole della nostra Superbia, o della Vanità, o del Giuoco, che scialacqua i patrimonj. Grida immantinente chi ha un po' di Senno: questo non è Utile per me, non è Bene per me; per questa via fi va diritto all' Infelicità. In fomma non basta dire: ricaverò Diletto da questo, Profitto da quest'altro. Tanti Beni ci sono, che in apparenza fon Beni, ma in fostanza son Mali; e quand'anche tali immediatamente non sieno, dopo breve tempo, o a lungo andare diventano Mali grandi e infopportabili. Santo è ancora il Matrimonio, lodevole ne è il desiderio in chi vuole e può eleggere quello stato; e quindi non di rado proviene una bella serie di comodi e contentamenti vicendevoli, qualora colla Carità, concordia, e Saviezza si fa di due Anime, per così dire, un' Anima sola. Ma non avvien già questo in certi maritaggi, che a tutta prima comparvero fortune degne d'invidia. Cercatene la cagione. Pensò egli quel fortunato Sposo, prima d'imbarcarsi, se quell' Idolo portava seco dote di buoni Costumi, di Giudizio, e di saggie inclinazioni? Lo dimenticò, o non gli parve che occorresse, perchè bastava e a tutto suppliva o la rara Bellezza, o la Nobiltà, o la groffa dote, o la speranza di una eredità. Forse che un tanto Bene si scoprirà da lì a non molto un gran Male. E quella tale, che al mirar lo sfarzo, la bizzaria, e l'occhiate focose di quel Giovane, se ne incapricciò sino a non voler altro che lui per suo Compagno: ove ella, siccome era di dovere, avesse prima considerato, qual frutto si possa sperare dalle teste sventate, da gli orgogliosi, da i genj instabili, ec.; non farebbe ella ora una sì dura penitenza della sconfigliata sua elezione. Però gli occhi sì al Presente, ma insieme, anzi più all'Avvenire. Ogni qual volta l' Utile o il Diletto presente può ragionevolmente preveders, che tornerà in Danno e Dolore, sicco-

me fuol'avvenire in chi opera configliato dalla fola Paffione, o da i foli Senfi, e dalla Fantafia, e non già dalla Ragione: chi mai, fe non un forfennato, eleggerà un Bene, di cui in breve s'abbia a pentire? Ma gl' lunamonti ( bifogna pur dirlo ) fon cicchi, e nol conofono. Può effere che col ancora s'abbattano in Bene; ma colla flefifi facilità può anche darfi, che urrino in Male. O di molto diadebolito, o affatto è totto dalla dominante Paffione il toro Giudizio. Prima dunque di dar luogo alla Pallione, fi vuol feriamente e lungamente pefare il merito, i colfuni, e; geni delle perfone. Ciò fatto, fe torna il conto, potrà effere commendable, o almen degno di fuula il ricaldarfi, fempre nondimeno con fenimenti leciti ed onefti, verfo d'un'ogetto, che prudentemente fi crede, che posfa contribuire a formare o da cercefere la propria Felicità.

Bisogna in fine tirar bene i conti a guisa de saggi Mercatanti, confiderando l'utilità e il bene presente, non meno che l'avvenire, per e leggere ciò, che può tornare in maggior vantaggio. Chi è scarso di cervello, pensa solo al dì d'oggi, e purchè non gli scappi un guadagno o piacere presente, niun pensiero si mette d'altri di lunga mano maggiori, che gliene potrebbono col tempo venire, e ch'egli va a perdere. All'incontro il Saggio rifiuta ogni presente lucro e diletto, ove questo gl'impedisca l'acquisto probabile, non che certo, di maggior fortuna. Però dice egli : Ben perduto è un bamo, per pigliare un Salmone. Il Buono è buono ; ma il Meglio ba d'aver la vittoria. Il che dico ful fupposto che questo Meglio si possa ottenere. Perciocchè convien guardarsi dal folle consiglio d'alcuni, i quali trascurano il Buono, allorchè non possono raggiugnere il Meglio: nel qual caso fi verifica un'altro proverbio, cioè: Il Meglio talvolta è un gran nimico del Bene. Occorrono per lo più, è vero, fatiche e stenti per l'acquisto de i Beni Onesti, e massimamente de i più rilevanti della vita temporale. Ma non vien'egli ben pagato dipoi il sudore dalla giocondità e ricompensa di Piaceri maggiori, perchè puri e stabili, che produce poscia un grande e vero Bene acquistato? E questo poi quanto più è da dire per chi fatica a fine di confeguire la Felicità eterna? Però l'Apostolo proponeva a i Cristiani l'elempio de gli Atleti e Lottatori, che si guardavano studiosamente da parecchi Piaceri, per defio e speranza di conseguire una Corona di corruttibili foglie, tanto pareva loro saporito quell'Onore: or quanto più debbono fare i seguaci di Cristo, per arrivare ad una Corona, e ad un Regno beatifilmo, che non avrà mai fine?

CAPO

#### CAPO XXXI.

Del buon regolamento dell' Abborrimento a i Mali, e della Fortezza.

CIa pur Saggio a tutta pruova e Prudente l'Uomo; studi pure con quanta cura può mai di quetare i suoi Desideri, di arrivare a quanto mai si può di Tranquillità d' animo, e di Felicità quaggià; è sia liberale di comodi e beni terreni verso di lui la divina benificenza: contuttociò non sarà egli mai quaggiù pienamente Felice. Ho detto poco. Anzi s'ha egli da aspettare di tanto in tanto des travagli, de dispiaceri, de pericoli, de gli affanni. Questi regali ha in pronto per ognun de mortali questa, che pure è, o pare sì bella stanza, dove abitiamo; e a questo calice ha da bere, chiunque molto vive. Si faccia un po' avanti, chi da questa legge sia finora vivuto esente: ch' io il mostrerò per una rara meraviglia a tutti. E sia benedetto il sapientissimo sabbricatore del Tutto, il quale assinchè non c'innamorassimo troppo di questo esilio, ma sospirassimo la vera Patria nostra, nel cui seno, e non altrove, ha da essere la vera Felicità nostra, ha mischiato coi Beni terreni anche i Mali, capaci di tenerci svegliati, e di condurci, colle brusche ancora, a cercare ed amar lui, che è il fommo de Beni. A quanti guai e dolori fia fottopolto il Corpo nostro, niuno è che nol sappia, o per la sperienza propria, o per gli esempli altrui. Sterminata poi può dirsi la copia de gli altri, che possono, senza toccare il Corpo, affliggere l' Animo. Sembrerà bene talora, che sia ristretto l'amaro tutto delle Tribulazioni in chi è straziato dalla Povertà, dalle Malattie, dalle Prigionie, Calunnie, Persecuzioni, e da simili altri sonori malanni; e che intanto fguazzino gli altri, a' quali nulla manca, perchè abbondano di Sanità, di Onori, e di Roba. Tutto falso. Anche in questa schiera, che a prima vista pare la favorita della Fortuna, cercate attentamente, e troverete, che sa entrare il tarlo dei disgusti e delle afflizioni; o perchè la stessa molta Roba non va mai difgiunta da gravi e gravissime cure; o perchè qualche discordia dimeffica, qualche parente pazzo, o figliuolo torbido, una gelofia, una lite, o altro molesto accidente, la mette tutta sossopra. Quel che è più strano, alla maggior parte di quella, che credereste si fortunata gente, sì lontana dalle scosse de gli affanni, perchè pia e divota, o perchè ritirata anche fuori del Mondo in un Chiostro, non

ci vuole per lo più molto affenzio per amareggiarla, e per empierle il cuore d'eltrema malinconia. Balfa un fuicellino di una risposta alquanto incivile, di un laver torto, o [garbo, di una correzione un po' calda, di una diceria, di una distrenzione altrui, di un picciolo fallo commello da se, per eccitare in esti non minore tempella o d'ira, o di umor nero di quello, che si pruovino gsi altri, battuti dalla mala forte cor più strepito stagia ilbiam tutti da provarso e mondo del algrime: presto o tardi abbiam tutti da provarso e

confessarlo per tale.

Ora il Saggio ha bisogno qui d'antidoto e di rimedi; e però in due guise fi porta contra qualsivoglia affalto d' umane Sciagure . Cioè, o bravamente le affronta per allontanarle, s'è mai possibile; ovvero non potendo schivarle, coraggiosamente le sopporta, di modo che l' Animo suo, tuttochè al pari di tant'altri ne senta le spine, pure non si sa avvilire, non si abbatte; non sa come le Anime basse, che non hanno se non lamenti, lagrime, e singhiozzi da opporre a i Mali; ma con occhio intrepido mirandoli, s'indura in certa guifa contra di quelli , e allora ancora ferba il tenore della fua Tranquillità, dignità, e grandezza. Chiamasi da i Filosofi Fortezza questa Virtù, Virtù principalissima, e troppo necessaria a chiunque ha da soggiornare nella patria dei guai. È quelle, che noi appelliamo Pazienza, e Coftanza, altro non fono, che diverse maniere d'operare della stessa Fortezza, la quale scaccia il Timore, e la Pufillanimità, allorche vengono i Pericoli, e si ha da far fronte a i Mali per evitarli venendo; e inspira Coraggio e Intrepidezza, allorchè si tratta di sosserili venuti. È perciocchè il più terribile de' Mali quaggià è la Morte, perciò non mai sì gloriosamente risplende questa Virtà, che nell'incontrare i Pericoli d'essa, o nel sopportare il colpo finale di lei medefima , quando la necessità la richiede . Che magnifici elogi abbia dato l'antichità, e tuttavia si dieno a chi nel Valore, o fia nella Fortezza Militare, fi va fegnalando in guerra, purchè non Temerario, purchè non Brutale, purchè anche Giusto in essa: non occorre ch'io lo dimostri. La difesa della Patria, e del Principe, è cola troppo importante, e chiaramente onesta. L' esporsi per essa a i cimenti e alle ferite, ed occorrendo impiegare anche la vita, può per conseguenza divenire un'atto di generosa Virtù . E certo è interesse del Pubblico il coronare almeno di lodi (giacchè più non sono in uso le Corone vere de gli antichi) coloro, che più valorosamente resistono a i pubblici ingiusti nemici, o vanno, se così ragion vuole, in campo, o in una breccia ad affalirli. Altronon

vo io aggiugnere su questo; considerando che potrei abbattermi in varie difficultà intorno alle Guerre de' tempi andati, e presenti e potrebbono clatar sioni diverte condizioni, senza le quali non è promessa una vera Gloria alle persone seguaci della Militzia. Penso ancora, che non mi torno il conto a voler' entrare in guerraco i Guerrieri n e amo mosto di avere per nemico, chi più che la penna

fuole menar le mani.

Un'altra specie sì di Eroica Fortezza è quella di que' santi e prodi Cristiani, che in vari tempi, ma principalmente ne' primi tre Se-coli della Chiesa, con intrepidezza mirabile fra gli eculei, estra tanti altri tormenti, e fotto le fcuri lasciarono ia vita, più tosto che lasciare la Fede immacolata di Cristo. Oh questa sì che su piena Virtù, edegna di que continuati onori e Panegirici, che a que beati Campioni va ogni anno pagando la Chiefa fanta! Softenere crudeliffimi strazi e poi morte, con tanto coraggio, e per una cagionesì giusta, e senza ira o spirito di vendetta: ecco l'idea dell' Animo più grande e forte, che mai si possa immaginare. E chi anche oggidì sofferisse di simili tempeste, e desse francamente la vita, per non commettere Azione riprovata dalla retta Ragione, e dalla Santissima Legge nostra ( chi ne dubita? ) verrebbe riguardato qual' Eroe di sublime Fortezza in Terra, e molto più nel beatissimo Regno di Dio. Ma noi non siam degni della bella sorte de primi ; e della seconda troppo son rari i casi. Però meglio sia discendere senza più dimora a quella specie di Fortezza, che abbiam detto chiamarsi Pazienza, giacchè le occasioni di esercitarla sono sì pronte, e niun vo ha, che possa vantarsi di non averne bisogno. S' io volessi qui stendere il catalogo delle tante doglie e malattie, che possono mettere alla tortura il Corpo nostro; se annoverare tante altre cagioni, onde può venire aspramente inquietato, afflitto, e lacerato l'Animo nostro : empierei presto di noia tutto me stesso., e chi legge . Ora a questi Mali indiscreti, che senza creanza si cacciano, or l'uno, or l'altro, in cafa d'ognuno, e talora non fanno più trovare la porta per uscirne, l'accoglienza, che noi tutti facciamo, è troppo nota . O avviliti alla lor comparía perdiamo ogni allegria, e infin la parola, e per così dire ci cade il cuore per terra. O pure prorompiamo in empiti furiosi d'ira; ovvero sciosta la lingua alle querele, a i lamenti, e gli occhi al pianto, vogliamo informar chichefia de' patimenti nostri ; e disavvedutamente gl' informiamo della gran ripugnanza, che abbiamo a que' Mali, o del grave torto, che a noi ian gli Uomini o la Natura.

Di questi tre stati di persone colte dalle Tribulazioni il peggiore, e più pericoloso si è il primo. Avverrà, che taluno cadendo da alto in basso stato, o dalla grazia del Principe, per cui dianzi era cotanto rispettato, regalato, e fors' anche temuto da tutti; o pure coperto d'ignominia e d'infamia, o cacciato in rigida prigione, fi abbandoni in precia al dolore, e mutolo divenuto non badi a ragione, non ascolti conforto. Fisicamente può costargli la vita un tale abbandonamento di se stesso per la depressione, che allora succede de gli Spiriti Animali, e per la forza, che la Fantasia ha sopra le funzioni vitali. Per lo contrario ( bilogna ben badarci ) suscitandosi l'Ira ne più molesti infortunj, si tengono allora in moto e vigore gli Spiriti, nè v'ha pericolo, che a cagione di quella disavventura l'Uomo chiuda con una tutte le scene del vivere suo. Ma chieggo io: e con lasciarsi abbattere dal Cordoglio, e con dar nelle smanie, e col non rifinare di lagnarfi, metteremo noi forfe in fuga i nostri Mali, o ne sminuiremo punto l'ingratissimo peso? Non certo. A che dunque serve tanto martirizzarli senza profitto veruno? Però il Saggio in si brutti frangenti chiede foccorfo alla Filosofia, ma spezialmente a quella, che professano i veri Cristiani. E la Ragione tosto grida, essere un gran Male il non sapere sopportare i Mali; e che qualora si può conservare la Vita, dono tanto prezioso a noi dato da Dio, la somma delle pazzie tarebbe il volere per troppo affanno, e con lasciarsi opprimere dal cordoglio, perdere questo massimo Bene, solo perchè s'è perduto qualche minor Bene, e massimamente se di fortuna. Essendo la Vita in salvo, il meglio è in salvo. Stilpone, uno de gli antichi Filosofi, cacciato dalla Patria, perduta la Moglie, i Figliuoli, e spogliato d'ogni avere, intrepido se n'andava, e dicea: Tutti i miei beni io li porto meco. Meritamente Seneca il loda. Può, non v'ha dubbio, il pesantissimo e recente colpo di qualche fierissima avversità talmente sbalordire l'animo anche de più affennati, che allora venga a tedio il vivere, di modo che parrebbe un regalo la Morte in quel punto. Ora per rimettere in selto, per quanto fia possibile, 1º animo allora sì perturbato, conviene por mente a due rimedi, che possono tornare in gran giovamento. Il primo è di divertire, se mai si può, in altra parte il pensiero. Molti in vece di riflettere tanto alla disavventura incorsa, pensano, che poteva e potrebbe tuttavia accadere di peggio, e si van consolando col Manco Male. V'è andata parte della Roba: poteva andar tutta. In quella caduta è toccato folo ad un braccio di rompersi: intanto il capo e il resto è in falvo. Bella consolazione! dirà taluno soghignando. Ma non dirà così, chi

ha fenno. Sempre fu, e fempre farà Prudenza il rimirar le cofe umane, che d'ordinario hanno due faccie, da quella, che può rallegrarci o confolarci. Chi folamente volge gli occhi all'altra, folamente atta a produrre, o a mantener vivo, o ad aumentare in esso noi il Dolore; se nol sa, ha una gran voglia d'essere Inselice, e senza avvederlene la guerra a se stesso. Accadendo poi la morre de suoi cari; o pure lo spoglio di un pingue e decoroso stato, per un fallimento, per una lite, ad una numerofa Famiglia: ovvero mettendo una Calunnia tutto a facco il credito di una persona onorata: s' imprime profondamente nella Fantalia l'Immagine orrida di quella peripezia: e quasi che quel Fantasma la riempia tutta, l'Anima allora è come forzata a rimirare esso solo, che pure le cagiona tanti tormini, e va accrescendo piaghe sopra piaghe. A chi dunque riesce o col mutar luogo, o col fare un viaggio, o colla conversazione d'ingegnosi Amici, o in altra guisa, di condurre altrove il pensiero, distaccandolo da quel sì spiacente oggetto, verrà anche satto di delu-

dere e spuntare le pungenti spine, onde è lacerato.

Secondariamente, allora più che mai è il tempo di badare a gli effetti della nostra Fantasia, e di guarir le Opinioni. Perciocchè oltre a i Mali veri, Fisici, e reali, ve n'ha de gli altri, che sono dipendenti dall' Opinione, ed efagerati o di troppo ingranditi dall' Immaginazione nostra. Oggi per esempio non sa trovar posa un'assista per la perdita ingiustamente patita di una Dignità decorosa, o di unposto lucroso, o per una iniquissima prepotenza, o superchieria, o per la morte inferita dalla Giustizia ad un sue Figlinolo. Onde è mai, che passati pochi mesi, o se volete, qualche anno ancora, quella disavventura, che non lascia già d'essere la stessa, lascia nondimeno d'essere tormentosa; e quel tale, dianzi sì inconsolabile, ora gode un' invidiabil fereno? Non per altro, se non perchè nel progresso del tempo quel sì vivace nero Fantasma smonta di sorze, e sopragiugnendone de nuovi, cessa a poco a poco di presentarsi davanti all' Anima. Andando innanzi, fi dà udienza pian piano alla Ragione, e si viene perciò a conoscere, che non meritava quella sciagura tanti pianti, urli, e crepacuori; e che tutto quel sì strepitofo Malore era una macchina fabbricata principalmente nell' Immaginazione. Allora si vede chiaro, che senza splendore di Dignità. lenza comandare a Servi e Gastaldi, senza aver gravide di contanti le casse, o lauta la mensa, può l'Uomo nè più nè meno vivere lieto e contento di se medesimo. Alla Natura non si richiede già molto pel vitto e vestito. E ridono ancora, e si rallegrano i Pove-

ri, e mangiano fovente il poco lor cibo, condito dall'appetito, con più piacere, che non fanno i Ricchi fatolli le tante loro manipolate e saporose vivande. Oltre di che un basso stato va esente da un'infinità di Cure, che accompagnano le alte Dignità, e le molte Ricchezze. E quanti Saggi miriamo noi tutto dì, che dato un calcio alle lor nobili ed agiate Case, e conculcando gli Onori tutti, eleg-gono con grandezza d'Animo, ed hanno per deliziosa quella Povertà, che pure a tant' altri fa paura e ribrezzo? In tal maniera guarita l'Opinione, abbattuto quel sì deforme Fantasma, quasi più non si riguarda per disgrazia quella, che poc'anzi sembrava intollerabil dilgrazia. Ma se la Ragione collegata col Tempo è da tanto di calmar gli animi, e di buttare per terra que Tragici patiboli, che l' Immaginativa spezialmente aveva formato: come mai non notrà la stessa Ragione, kenza aspettare l'ajuto del Tempo, recare a tali afflitti la medicina medefima. Lo potrà fenza fallo. Ma è neceffario, cessati i primi moti del Dolore, compatibili in cadauno, che l'Anima risolutamente, pacatamente, e con farfi coraggio, ascolti, o cerchi le ragioni di consolarsi. Non mancano queste in casi tali: basta volerle ricercare e pefare. Necessario è, che riconosciuto, trattarsi allora di un Male, che in tanto fa sì gran ribellione nell' interno, in quanto che fugge ogni medicamento, cioè i conforti e le ragioni suddette; l'Anima comandi una tregua al dolore, per far bene i conti, se torni in prò alcuno quel tanto rammaricarsi. Nè sol questo può far l' Anima in ciò, che nasce per lo più dall' Immaginazione nostra; ma può anche intimare al suo cuore una totale intrepidezza, e non curanza, con dire imperiofamente: Non voglio ora dolermi. Così han fatto tant'altri, che avevano fenno: perchè non posso ora, e non debbo farlo anch'io? Se è in mano nostra il comandare la fermezza al cuore per lasciarsi strappare un dente guasto. o tagliare una mano, o un piede, qualora lo richiegga il bisogno: quanto più varrà un tal comando, ove solamente fi tratta di far tacere la nostra apprensione? Cuer ferte rompe cattiva sorte. Il peggio delle disgrazie è, il perdere nelle disgrazie la voce della nostra Ragione, e gli spiriti del nostro cuore, de quali più allora abbiam bifogno, e il perderli per viltà o difattenzione nostra. Altre ragioni poi hanno da venire in soccorio in altri casi. Cacciato che sia taluno in efilio, privo della fua cara Patria, de gli Amici, de comodi fuoi domestici: gli parrà sorse una valta montagna, che se gli rovesci sul capo, Ah poco spirito! ingannatrice Opinione! E' egli finito il Mondo per questo? Può essere ogni paese patria nostra. All Uom Virtuo.

so ogni paele è Patria; e in quella dove nasciamo non abbiam certo a far le radici. A molti ancora lo stesso esilio è stato principio di maggior fortuna. Adunque portar seco il coraggio, e l' Animo grande ; figurarfi, che in quel tempo fia desolata la sua contrada dalle guerre, dalla pestilenza, da i tremuoti; e ringraziar Dio, che lasciandoci in Libertà ci abbia lasciato un'altro ricovero sulla Terra per abitarvi. La privazione poi della Libertà medefima, cadendo l'Uomo nella prigionia, o nella schiavitù de Barbari, benchè sia Male di fomma importanza, e di gravissima miseria: pure non abbatte mai talmente il Saggio, che l'induca ad odiare la vita, o a cedere alle batterie della malinconia e della disperazione. Certo non è allora libero il Corpo suo; ma non si toglie già la Libertà all'Animo fuo. Però riducendo alla memoria efempli fimili di maggiori di fe, e talvolta innocenti; e che quello è il tempo più opportuno di esercitar la Fortezza, e di adorare il volere sovrano, e non mai ingiusto, di chi regola le forti de mortali; si anima a tollerare; e sa nascere in suo cuore, e tien salda la Speranza di uscire o presto o tardi da quello stato inselice. Che se la Morte ci ruba i Parenti e gli Amici, o spoglia una ricca Famiglia dell'unico suo ben'allevato e graziofo Erede: eccoci a gli spafimi. Ma non abbiam noi da tener loro dietro in breve? Nacquero essi con questa pensione; e da questa nè pur noi esenti saremo. Nulla sicuramente giova loro il nostro dolerci; anzi essendo eglino approdati, siccome è da sperare, dopotante tempeste in buon porto: a che lagnarci della loro felicità? E mancheranno forse Eredi, se mancò quello, su cui si sondavano tante speranze? Allorchè poi sarà l'Uomo passato al Mondo di là, crediam noi, che gl'importerà molto, che sia terminata la Famiglia fua nel Mondo di qua, e che fi goda più tosto questi che quegli i fuoi ancorchè vasti beni, Regni, ed Imperi? Ognun sa, qual risposta ci vada. Però a che permettere, che il cuore per questo pensier gli si spezzi? Qui il Saggio si sente tutto tranquillo; e se pure ha vogha di avere un Figliuolo per Erede, giacche la Natura gliet niega, fel può egli formare coll' Adozione, come facevano gli antichi Romani, e accertare anche nella scelta sua. E non ci vuol molto ad intendere, quanto vana sia l'Immaginazione di que Genitori, che si credono di sopravivere ne loro Figliuoli. Adunque ben'attendere a ravvilar ciò, che è Opinione, ed Immaginazione, per prevenime o correggerne i perniciosi effetti. E in fatti il Saggio non fa come gl'ignoranti, a'quali è sempre in bocca: io non credeva; io non fapeva; ma fi avvezza a penfare a i Mali avvenire coll'andar contemplando i miferabili efempli altrui, o riflettendo a tanti fomcerti, a quali e fottopolta ogni Repubblica, e ciacum particolare, e che lui pure minacciano non meno che gli altri. Nulla perciò a lui giugne nuovo: a tutto egli è preparato. Gran vanaggio è quello di chi prevede i colpi e gli affaiti, e fil premunific come può il meglio.

Restano i Mali reali, non dipendenti dall' Opinione nostra. Tali possiamo appellare i Dolori corporei, e la Morte in fine d'esso Corpo. Può ben quanto vuole comandare l' Anima, che non sì fentano i fieri infulti della gotta, della pietra, della febbre, e di tanti altri malanni: se ne riderà quel Dolore, e converrà sentirne i morsi crudeli, volere o non volere. Ma giacchè non si può ottener pace da questo Carnefice, la Prudenza esige, che almeno per quanto si può. a mitighi col pensiero il Dolore; e la Virtù può comandare, che si tolleri con valorosa Costanza, o con umile Pazienza. Lo so io bene: a una gran pruova è messa l' Anima, allorchè il Corpo si truova posto nel crocciuolo delle calamità e de i tormenti. Confesso ancor io con Publio Mimo, che si pena ad accordare insieme il Dolore e la Sapienza: Difficile eft Dolori convenire cum Sapientia. Tuttavia il Saggio dee andar dicendo a se stesso: Se questo Dolore è intollerabile. farà breve, e la sbrigheremo presto. Ma se è tollerabile: perchè non ho io da far Coraggio? Il gemere, ed anche lo strillare, può essere allora lecito. Ma il dar nelle escandescenze atto è solo a maggiormente iritar il Dolore. Ora qui facevano una volta gran parata di grandiose parole, e di magnifici consigli gli Stoici, per addestrar gli Animi alla tolleranza de i Dolori , e della Morte stessa . Quanto a me tengo, che il miglior conforto s'abbia a prendere, e il vero follievo da sperare dalla unica Scuola di Cristo crocifisso, e da gl' infegnamenti ed esempli suoi, ed anche de suoi Martiri, e de suoi Santi, che possono essere di mirabil' energia nel cuor d' un Cristiano. tanto qui, come in ogni altra sciagura testè accennata. Da che noi non fappiamo difingannarci di questo Mondo, per rivolgerci daddo. vero all'ultimo nostro fine Iddio; e da che nulla sa uniliare la Superbia nostra; buon per noi, se il nostro celeste Padre ci manda i difinganni, e si prende la cura di sarci conoscere cota sia questo Corpo, che si perdutamente amiamo, e a cui procuriamo tante delizie; cosa questo basso soggiorno, dietro al quale spendiamo tutti i desideri ed affetti nostri, senza innalzar giammai i pensieri al Cielo Patria nostra: e su quale acrea pase in fine stra appoggiata l'Alterigia e l'Orgoglio nostro, e ogni fabbrica di tante Speranze terrene, Non

Non abbiam finora studiata, non che appresa, la vera Filosofia: sia benedetto il Signore, che ce l' infegna. Però confiderando, che la sferza, che ci percuote, viene da chi ci ama, per farci di cattivi buoni, di buoni migliori; tosto intendiamo, che allora spezialmente siamo citati a riconoscere ed adorare la mano, che pare aspra, ma in fatti è pietola, di chi ci regge; e ch'egli sta a vedere, se siam pronti ad uniformare la nostra alla sua Volontà. Quando ciò sia, ecco la Pazienza, ecco la Fortezza impossessarsi pienamente de Buoni. E tanto più mirando quel divino Duce, che ci è andato avanti, ed ha spianata co suoi patimenti la strada a i nostri. Se tanti de Pagani col folo ajuto della loro affai mancante Filosofia diedero tanta elempj d'Intrepidezza e Costanza ne i Mali: quanto più può e dee aspertarsi di Virtù da chi è bene imbevuto della celeste Filosofia de' Cristiani? La Speranza delle cose eterne è l'unico vero ristoro delle Azioni umane, e dee anche efferne il fine. Che se pure seguita ad inferocire il Dolore, portifi un' occhiata fiffa a quell' immento premio, che principalmente è destinato per chiunque di buon cuore porterà con Cristo, e per amore di Cristo, la Croce: e ne verra un lenitivo mirabile a i nostri affanni e tormenti, e con petto forte s' incontrerà la Morte istessa. Per conto poi di questa Morte, mi sento ora un rimprovero per averla chiamata con si universale sentenza un male tutto reale, e in cui non abbia parte l'opinione. Ella non è tale in fatti, se non la precedono Dolori, osservando noi la maggior parte de gli Uomini passare con tranquillità quel gran golfo, e senza nè pure avvedersene. Quel tanto esagerare alcuni, e il tanto figurarsi da altri come una penosa e insosfribil battaglia la separazione dell' Anima dal Corpo, e il tempo allora più perigliofo per le Tentazioni; fa divenir troppo terribile il Fantalma della Morte naturale. Alle pruove non è così. Per l'ordinario s'esce dal Mondo senza sentirlo, come succedette all'entrarvi. E molto meno poi la Morte ha un orrido ceffo per chi saggiamente si è fatto strada ad una Morte buona colla Vita buona; poichè affidato dalle promesse infallibili di chi non può mentire, spera (ed oh Speranza dolce!) che il suo pasfaggio farà fine di tante pazzie e guai, e principio d'infiniti contenti. Però per tempo corregge il Saggio ancor qui l'Opinione, rappresentante a noi tutti pel più spaventoso de Mali la Morte. In mano nostra è, se vogliamo, il farle mutare aspetto, meditandola sovente, e preparandoci coll' Opere de' Giusti alla Morte de' Giusti , la quale in ogni tempo è stata, e sarà soave ed invidiabile. Fino un de Filosofi Pagani offervò, che la vera Filosofia altro non era, che

e il poco all'incontro poco gioverebbe .

Resta ora, che dichiamo ancora due parole della Fortezza necesfaria nelle Ignominie, e in tutto ciò, che può ferir l'Onore, e la buona Fama. Che il patrimonio del buon Nome debba anche apprezzarsi dal Saggio, e più che quello della Roba, ma non già più della Vita: non occorre ch' io lo pruovi. Ne è ben persuaso il Mondo; e piacesse a Dio, che troppo ancora non ne sosse persuaso, da che tanti e dell'alto e del baffo ordine, quasi ubbriachi di questo nome Onore, non guardando mifura alcuna, e travallicando le sbarre delle Leggi, e di tutti gl'insegnamenti de' Saggi, per una menoma, non dirò ingiuria, ma parola dubbiofa, per un menomo fatto, indicante poca stima, imbestialiscono, s'imbarcano in risse e inimicizie, e stimano anche Onore il farsi ammazzare, o l'ammazzare altrui. La conclusione è questa. O l'Uomo sa azioni tali , onde incorra Insamia, e perda il buon concetto; ed egli ha da lagnarsi solamente di fe stesso, se al missatto suo tien dietro quel gastigo, che il Pubblico dà a chi penfatamente e pubblicamente commette delle iniquità. S' è voluto configliatamente il Male; se n' ha a volere saggiamente e con pazienza la Penitenza. La patente di non effere mai vituperato o derifo, se alcuno l'ha, l'ha il solo Uomo dabbene, che rettamente operando, e guardandosi da ogni malvagia anche picciola Azione, pianta in cuore di chiunque il conosce una ben giusta onorevole stima di se medesimo. Sicchè l'una delle due: o diligentemente operar fempre, secondochè la Giustizia e la Ragione richiede; o se per difavventura si è trascorso in qualche eccesso, per cui la buona Fama abbia patito naufragio, s'ha con tante onorate Azioni da lì innanzi da mostrarne il pentimento e l'emenda, che per quanto fia possibile, si riacquisti il buon Nome, e giovi il credito di penitente. da che quello d'innocente più ricuperar non fi può.

Ma non a i foli Cattivi è riferbara la pena del Biafimo preffo il popolo. Sono esposti anche i Biuoni a provare un regual trattamento, non già a titulo di pena, non già per loro demento o colpa, ma per la malignità, per l'invidia altrul, o per qualche accidente, propenza, o di ingano: frutti del Mondo perverso, cioè di un Giudice non rade volte cieco delle intenzioni ed operazioni dell'Unone et troppo inclianto a trovar maggine, anche dove non fono. Chi spectorio di control dell'uno con control dell'uno con control dell'uno con control dell'uno con control dell'uno control dell

zialmente è collocato sul candeliere, ed ha più merito che gli altri: ficcome quegli, che vien più invidiato, e più sta in bocca alle genti, vive sempre in pericolo di provare si fatta ingiustizia. Niuno più de i Principi, e de grandi Uomini sta esposto al bersaglio della Censura. Però Antistene, o pure Alessandro il Grande, non senza ragione diffe : Regium eft, quum benefeceris, male audire . Anche facendo de i benefizi, e operando bene, i Re danno occasion di sparlare. E basta alle volte il disetto di pochi , per trinciare alla peggio fopra un'ampia Università di persone dignissime di stima, e per levare il credito, per quanto si può, ad una intera Nazione. Il peggio è, che si giugne alle Calunnie, e s'inventano missatti, che altro sondamento in fine non hanno, se non la malvagità d'un cuore malevolo . Pertanto fra i Buoni non mancano di quegli , che s'impazientano, e si lagnano sorte, all' udire, con che franchezza indebite dicerie contra di loro si spargano, e prendano piede fra il volgo, e falgano talvolta anche più alto. Par loro intollerabile questo indegno pagamento, che al retto loro operare si dà ; e però si scorano veggendo sì malmenata la propria Riputazione, e non isperabile il rimedio; perciocchè la Maldicenza truova ben tosto mille corrieri, che la dilatano; ma la Giustificazione niuno la cerca, o non si cura d' intenderla, e non ha mai tante ale e piedi, quante la Censura : Ora gl'insegnamenti de i Saggi consigliano qui più che mai l'uso della Fortezza, cioè, non dirò di sprezzare, ma di tollerare con animo coraggiolo e superiore i maligni fiati de gl'Invidiosi, de i Detrattori, e di qualunque ingiusto Censore. Avete da riputar quasi impossibile, che non ci sia alcuno, il quale dica male di voi . Se ne dice anche de più buoni, e fino de i fanti. Ma contrassegno d' Animo grande si è il non turbarsi nè inquietarsi per questi sossi dell'umana imprudenza o malignità. Il difendersi , il giustificarsi in tali occasioni, se si può con prudenza, non è già vietato, e talvolta sarà necessario. Ma anche prescindendo da questo, è, ed ha da essere un gran conforto a i Buoni la Coscienza buona. Testimoni della loro innocenza e onoratezza fono Iddio, e qualunque perfona, che abbia pratica delle loro lodevoli massime, azioni, e costumi. In oltre non andrà molto, che svaniranno da se stesse le ciarle mal composte, e le caluppie. Dio non fuole permettere che abbiano lunga durata . Almeno la gente savia ben sa, che tutti non son Ladri coloro, a' quali abbajano i Cani. Intanto bella lezione che è quetta per umiliarfi . e per meglio conoscere, coia è quella Terra, dove ai itiamo, e in cui fabbrichiamo tanti castelli di desideri e speranze. Se non altro, que-

ste disgustose sferzate ci torranno di capo i grilli della superbia, o ci tratterranno da certe cadute, alle quali eravamo forse sottoposti nell' andar noi sì gai e contenti della nostra felicità. La fortuna prospera fa faltar fuori i Vizi ; la contraria le Virtà . In fatti i Santi in vece di dolerfi , gioivano a fimili incontri, perchè da i difinganni, e da i motivi di umiliarfi più profitto riportavano, che da qualfivoglia plaufo e lode. Ma fe è di pochi l'avertanta lena, e il poggiar sì avanti, può ben'effere e dee esfere di tutti il farsi coraggio, e di più il comandare animosamente a se stesso di non desistere per questo dalle imprese ben'incamminate. e massimamente se in onore di Dio, o in vantaggio del Pubblico. E' una debolezza il far tanto caso di chi essendo nato colla Lingua per parlare, non sa mai farla tacere. Interrogato un Filosofo da un discepolo, in che maniera egli dovesse vivere per issuggire i morsi della gente Invidiosa , rispose : Va , e non far cosa alcuna bene , ne valorosamente, nè prudentemente : che così sarai sicuro dalla guerra de gl' Invidiosi. Opera da Pazzo, e ti lascerà stare l' Invidia. O pure, se ciò non t'aggrada, opera da Prudente, e sopporta, senza mettertene pena, l' Invidia. Nè forse si troverà alcuno de' più riguardevoli personaggi, o antichi, o moderni, che non abbia dovuto pagare il dazio alla Maldicenza. Platone, effendogli riferito, che certuno sparlava di lui : Poco importa, rispose, lo m' ingegnerò di vivere in maniera, che niuno presti fede a costui. E Aristotele di un'altro simile disse: Mi dia anche delle bastonate, quando io son lontano; che me ne con-

Per altro fi vuole avvertire, avere il Corpo nostro non poca infuenza nel rendere noi o Timidi e Pufilanimi , o Coraggioli e Co-flanti, ed anche Temerari e Profuntuosi nei pericoli . A mitura de gliSpiriti o pochi o molio, ovvero melenso i vogorosi, che Gororoo pe' nervi e pei fangue dell' Uomo, il fuo cuore è porrato alla Paura, e infino alla Codardia, o pure all'Interpièzza e all' Ardire. Chiaro è , che la Natura ha dato la Timidità per retaggio al fesso debile, appuntuo perchè è debile. E quantunque fi truovino nonpochi Uomini , che non la cedono in questo alle Dome, e tali , che le Dome gli Uomini fon provveduti di Coraggio; ed alcumi ne pur famo che fia Paura; ed altri fienza dura fattua veruna digrificoso le più fionore traverse, pon che le ciance del popolazzo, e le ceimo ficarfezza di spiriti, e si senta facilmene score porri dall'ustro vone il Timore, pute la che la Ragione, e la Fanta facilmene score per vone il Timore, pute la che la Ragione, e la Fanta facilmene score per vone il Timore, pute la che la Ragione, e la Fanta facilmene score per con contrare per con contrare del propolazzo.

fono qui supplire al difetto della Natura. Cioè, per conto della Fanitafa giova di molto il correggere mille flolte Opinioni cagionanti Terrore, che hanno gran voga fra le Donnicciuole, fuggette perciò a non poca inquietudine, e talvolta a farfi aprire la vena contra lor volontà, delle quali parleremo nel Cap. XXXV. Conviene eziandio accoflumenti a mirare con altura e imperturbabilità d'amimo qualunque spertacolo atroce, o viltà di fangue sparso, ma senza laciari trassportare all'altro estremo, cioè alla crudeltà, come sece Nerone, ai schivo e delicatone principi del suo governo. Va strabato il Timor giusto e prudente per que veri oggetti, che possono, se non se ne guarda i Uomo, recargli morte, o pure danno, e per que d'uri percioli, a'quali la Prudenza vuole, ch' egli non si estopoga, se non quando o la necessità, o la tutela della Virtà, o il bene della Repubblica esseges la adrisontati.

La Ragion poscia, torno a dirlo, ha forza di comandare a coloro ancora, che non hanno grand' animo, il farfelo nascere in cuore, se così richiede il bisogno, l'onesto, e il decoro. Si son veduti Tagliacantoni e Sgherri avvilirsi alla vista di un patibolo destinato alle loro iniquità, perchè non ascoltavano se non la Coscienza, che li rampognava forte allora, da che non l'aveauo voluta afcoltare tante volte dianzi. E all'incontro anche delle Verginelle con generofo ed invito animo furono vedute prefentarfi alla morte per la Fede di Cristo. Questo animo veniva loro dal Cielo bensì, ma eziandio dalla Ragione, cioè dalla conoscenza d'una gloriosa e santissima impresa. Altri poscia meritamente condennati all' ultimo supplicio, perchè ben riflettevano alla giustizia del gastigo, intrepidi sottomisero il capo alla mannaja. Ora fe un guerriero farà mente alle voci della Ragione, fi fentirà incoraggire dall' Onore, dalla Fede dovuta al fuo Principe, dalla buona causa, e da altri somiglianti motivi, per combattere valorofamente, e non paventare i pericoli della fua vita. Certo che l'orrido cesso d'un Lione sciolto può giustamente sgomentare un'intera Città, non che una fola persona. E in satti così avvenne a Firenze, scappata che su dal suo serraglio una di queste terribili siere, per quanto narra Giovanni Villani, Scrittore di vista, nella sua storia. E pure una Donnicciuola, veduto preso un suo figliuolino dal Lione, corse intrepida a levarglielo dalle branche, e il salvò con istupore d'ognuno, senza che la fiera ne sacesse risentimento alcuno. L'Amore materno diè tanto animo ad una femminuccia: perchè non potrà darne altrettanto la Ragione in altre occorrenze o di operare, o di pazientare? Ma non mai dee darlo per divenir Temerario e Profuntuolo.

funtuolo, effendo la Tramrità una specie di Pazzia, e dovendo ogni Virth camminare sempre colla Prudenza ai fianchi. Finalmente abbiam detto, efferci una sorta di Fortezza, di cui ha bilogno chiunque intraprende delle risoluzioni grandi in prò del Pubblico, o in disefa della Giustizia, per non lassiarti spomentarene fermare da gio oltacoli, che possono in maria. Ma ancor qui fa d'utopo più che mai la Prudenza, per misurar bene le sue forze, e tutte le difficulta delle imprese. Si può eziandio in casi fali incorrere nella taccia di Temerario, volendo la Ragione, che si coda in certi casi, e che taivolta fi da luogo a i Ripeipile: altrimenti volendo vincere più di quel che si può, si corre rischio di predere tutto. I cervelli troppo forti, i caparbi, che non fanon mai pegare, non sono atti a ben governar grossi navigli. Le secche, e gli leogli stanno preparati per questi tali.

#### CAPO XXXII.

Dell' Animo grande, o picciolo de gli Uomini; e qual fia la vera Virtù della Magnanimità.

■ Na Virtù dipendente dalla Fortezza comunemente si crede che fia la Magnanimità. Potrebbesi forse con più ragion sostenere, che la Magnanimità sia Genere, e Specie la Fortezza. Voglio dire, che la Fortezza fia figliuola, non madre della Magnanimità, perciocchè chi ha l' Animo grande, non solamente è Forte, ma Generoso, ma superiore alla Roba, a i Risentimenti, alla Vendetta: e più largamente che il Forte può produrre atti di Virtù Ma replico io sempre, che non son qui per entrare in dispute somiglianti, che fervono di pascolo e divertimento a gl' Ingegni Metafisici, ma nulla giovano all'operare, che è quello, a cui tende la Filosofia de Costumi. Pertanto andiamo avanti con dire, o con ricordare di nuovo, essere segno d'Animo grande lo sprezzar la Roba per amore di Dio, eleggendo la via della Povertà a fin d'essere più spedito nel cammino dello Spirito. Ora convien più chiaramente dare a conoscere ciò che sia questa Grandezza d' Animo, siccome quella che fra le Virtù Morali è di non poca importanza, nè riguarda il folo Valore, e la fola Roba, ma altri oggetti della vita del Saggio. Dico adunque, che ficcome non tutte le teste umane ion fatte ad un modo stesso, nè interiormente, nè esteriormente, ancorchè nella sostanza sieno composte delle medesime parti: così nè pur gli Animi

sono tutti uniformi. Possiamo spezialmente osservare de gli Animi grandi, e de gli Animi piccioli: la qual diversità pare, che unicamente si debba attribuire alla Natura, mentre essa ci sa vedere un gran divario, che paffa fra i maschi e le semmine: solendo ancora per lo più ne maschi chi ha l' Animo grande, maggiormente abbondare di spiriti, che non sa chi è d' Animo vile. Aristotele ci dipinfe l' Uomo Magnanimo con dire, essere colui, che conoscendo il merito proprio tende a i grandi Onori. Tengali egli il suo Magnanimo, qualunque sia. L' Ambizione, una delle malatue morali dell' Uomo, confiftente nel defiderio imoderato de gli Onori, s'accosta forte alla Magnanimità Aristotelica: e però più sicuro sia l'attenersi alla Magnanimità Cristiana, con cui l'Uomo nulla tralascia per meritar gli Onori, ma nello fteffo tempo non si mette in pena, e non sospira per ottenerli; e se pur gli ottiene, non se ne gloria; anzi, come vedremo, nè pur vuole talvolta ottenerli. Non il tendere ad Onori grandi, ma il tendere ad imprese illustri, e ad azioni grandi, e oneste, quello è, che costituisce la vera Magnanimità. Dico pertanto, poterfi appellare Uomo di Cuor grande, e Magnanimo, chi per un più nobil fine o non cerca d'avere, o ricufa d'avere le cofe più stimate e desiderate da i più de gli Uomini; o se le ha, non le prezza in guifa, che presentandosi un più nobil fine, non sia prontissimo a privarsene. La Vita senza fallo è cosa preziosissima, e vien dalla Natura stessa l'intenso amore, che le portiamo, e il sommo abborrimento, che fi pruova al perderla. Anzi un pressante obbligo ci è imposto dalle Leggi della Natura, e della Religione, di confervarla, e di non buttarla a capriccio nostro. In oltre il difenderla contra chi ingiustamente ce ne vuole spogliare, è un diritto competente a tutti. Tuttavia venendo il cafo di difendere la Patria, cioè il Bene universale, che prepondera al Bene particolare, se l'Uomo per un motivo sì nobile esporrà a i pericoli la Vita propria, e incontrerà anche la Morte: ecco un' Animo grande, ed ecco un'atto di bella Virtù. Altrettanto è da dire di chi elegga più tosto di lasciarsi torre la Vita, che di calpestare le Leggi di Dio, e di commettere azione contraria alla retta Ragione. Niuno è stato più Magnanimo de Santi Martiri, gloriofi anche oggidì fulla Terra, e più gloriosi in Cielo.

Secondariamente gli Onori, le Dignità, i Comandi, che incanto sieno sulla Terra, ognun lo sa, ognun lo vede. Basta solo mirar lo sforzo, le gare, gli affanni della gente per colpirli, per confervarli. Non parlo io qui dell' Onore, cioè del buon Nome, e della Ripu-

tazione,

tazione, che è Bene di specie diversa. Ora fate, che un'Uomo, benchè degno di questi Onori, pure non per viltà o dappocaggine, ma per fini più alti, non li desideri, anzi li fugga, ed esibiti non gli accetti: vien fenza dubbio a scoprirsi la grandezza dell' Animo fuo. Appagare, non che empiere, non possono un Cuore sì vasto nè Corone, nè Cappelli, nè Mitre, nè tant'altre luminose e utili Cariche, le quali pure son l'oggetto comune de i voti de gli Uomini. Egli cerca Dio, che folo può faziare i fuoi desideri, poco perciò stimando ciò, che è da meno di lui, e può anche recar seco pericoli di farglielo perdere un giorno. Tanti esempi abbiamo di sì generofi rifiuti, che non occorre rammentarne nè pur'uno; ed ogni volta che avvengono, quanto è raro il vederli, tanto maggiore è l' ammirazion, che producono. Però ebbe a dire Publio Mimo quella grave sentenza: Nil magnum eft in rebus bumanis, nifi animus magna despiciens. Nelle cose umane nulla di grande si truova, fuorche l' Animo, che sprezza le cose grandi. Nè dico per quetto, che lascino d'esfere Animi grandi altri ancora, che per leciti ed onesti fini, e per le vie del merito corrono pacatamente dietro a gli Onori. Non però di meno sempre sarà vero, essere più grande quell' Animo, che superiore si mostra a quegli stessi Onori; e certo dee consessarsi più depurata da ogni fermento d'Ambizione, di Vanità, d'Interesse, la rifoluzione di questi.

In terzo luogo può darsi a conoscere la grandezza dell' Animo nel perdonare ad altrui, e spezialmente allora che si è in istato di potere a man falva farne vendetta, o la Giustizia del Mondo è pronta a farla per chi è offeso, quand'egli perdonare non voglia. Chi è Clemente, è anche Magnanimo, altro non essendo la Clemenza, che un generolo dono della pena meritata da altri, fatto da chi può farla pagare. Allorchè noi fiamo offesi nel Corpo, o nella Riputazione, o in altre guise, che ci portano dolore o danno: non si può dire come l' Amor proprio di ciascuno si risenta ed insurj. Il meno che faccia, è quello di desiderarne un degno galtigo. Ma si va più oltre, sino a non mirar più volentieri fra vivi, chi ha tanto ofato, e può fecondo l'apprensione, che se ne ha, tornar di nuovo a gl'insulti medesimi. Credesi interesse non solo privato, ma pubblico, che questo turbatore della pace e de i diritti altrui fia tolto di mezzo; e alcuni sedotti dall'ira si lasciano talvolta trasportare all'eccesso di recare, o di procurar di recare eglino a gli offenfori quella pena, che spetta unicamente al Tribunale non a pationato detta pubblica Giuffizia di decretare e di dare; e la recano anche per lo più senza misura.

Tutti effetti di quella molesta e odiosa Immagine, che si ficca nella Fantalia dell'offeso, nè torna mai davanti all' Anima, che insieme non si svegli la memoria del torto o danno, che s'è ricevuto, e forse si teme di ricever di nuovo. Ma questo spirito vendicativo convien più a i cuori timidi e rabbiofi delle Femmine, che a i generofi cuori de maschi. Però su saggiamente detto: Che la Vendetta è semmina. Grande animo all'incontro è quel di colui, il quale non per tema o codardia, ma per motivo di Virtù, e per imitare Iddio infinitamente buono e clemente, perdona, cioè dona ogni rifentimento ed ogni credito e pretensione sua al nemico; e maggiormente poi se sa dimenticare i torti e le ingiurie ricevute. E tanto maggior diviene, o pure tanto più chiaramente si scuopre la Virtù in quest'atto, quanto più grande è la persona, che concede il perdono a chi gli è inseriore; perchè allora si fa più manifesto, non procedere ciò nè da viltà, nè da paura, ma unicamente da amore della Virtù. La Clemenza, la Generosità sono i nomi, che noi diamo a queste Virtà, figliuole di quella Magnanimità, di cui ora parliamo. E appunto fu detto, che il Saggio perdona a tutti, fuorche a se stesso : il che nondimeno s'ha da intendere fenza pregiudicio del Pubblico Bene, e de gli obblighi della Giustizia. La Genorosità poi si stende ad altre simili azioni, come al cedere e donare ad altrui il giusto diritto, che si ha per ottener qualche posto o Dignità, qualche persona amata o utile per Moglie, o alcun'altro vantaggio e decoro. Di tutto ciò la Storia, e la sperienza del Mondo somministra gli esempli, e però mi dispenso io dal rapportarli.

Enalmente Jaime grand, ami Eroico, dite pur che fi truora in chiunque è, e fi moftra imperturbabile ad opsi finiftro colpo di fortuna, e corregiofamente accoglie qualinque difgrazia, fenza mai avviliră. È quefia una gran pruova, e forfe la madifina, per concere la grandeza d'un'Animo, perché if fende fino a ricevere placidamente l'avvilio della Morte, e la Morte iltefla. Similmente fi da conoficere un tal' Animo, perché if idmetine posifiede Roba o Danari, che voenedo occasioni giusfie di privariene, con facilità e allegia te ne priva. Fra gl'infimi Beni della Terra meritano d'effere autoverati i Beni di Fortuna. Vergognerebbeli perciò un cuor gentro doi mettere la fia felicità e contenezza i noggetto si baffo. Vuol·effere padrone, e non già fichiavo della Roba. È prò quando occorre convenevo ragione o di fependere, o di donare, non fente in fe ripugnanza, ne rabbia, anzi pruova giubilo in far fervire o al bifo gno ragionevole proprio, o alla Virtà in bene altrui, il Danaro;

fenza

fenza perdere di vista la condizione e le sorze sue, secondo le quali più o meno si dee sare di spesa, con lasciare a i Pazzi corti di sofianze il gareggiare co i Ricchi, e con chi è da più di loro.

Dopo tali notizie sacile sarà a chichesia il conoscere ancora, in che confista l' Animo picciolo, Vizio secondo di molti altri Vizi. Però in primo luogo lo ravvisate ne i Codardi, semmine vestite da Uomo, che tremano ad ogni anche lieve pericolo, e cadono fino in deliquio, se mirano sangue. Per qualunque disavventura, che loro accada, eccoli affatto abbattuti. Se cercate allora, dove alloggia la Malinconia, la Taciturnità, il defiderio della Morte, battete alla lor porta, e non fallerete. Ma che dico io di Morte? Il folo ricordarla a certuni, basta per levar loro di cuore ogni allegrezza. E potrà ben'essa venire di nascosto a guarirli da ogni paura; ma non v' aspettate, che sì fatti conigli mai vadano ad affrontarla nè pure ne' maggiori bisogni della Patria loro; o se v'andranno, l'Animo loro darà del valore a i piedi, non già alle braccia e alle mani. Che Animo poi sia quello di coloro, che quantunque pregati e ripregati, non fanno mai indursi a dare il perdono a chi con offese od affronti apportò nocumento al Corpo, o alla Riputazione di loro, o de'loro parenti; fi comprenderà tosto al riflettere, che sono signoreggiati da due basse e vili Passioni, cioè dall' Odio per quello, che è avvenuto. e dal Timore che possa di nuovo avvenir lo stesso, se l'Offensore resti in vita, o pure se il gastigo non gl'insegni a trattare più civilmente o più giuffamente per l'avvenire. Pieno il loro cuore, il loro Animo di queste due Passioni, non ammette ragioni, non esortazioni, non preghiere: al contrario de gli Animi augusti, che sprezzano, o facilmente obbliano le ingiurie e l'offefe, o generofamente le perdonano, o perchè fon superiori ad ogni plebea Passione, e non temono nuovi infulti, o pure perchè ne i falli commessi da gli altri confiderano quelli, a'quali anch'eglino sono suggetti, se non verso gli altri Uomini, almen verso Dio. Penerebbono questi Animi bassi fino a perdonare ad un Cerufico, che difavvedutamente in falasfarli tagliasse loro un'arteria, per cui morissero. Ma non solamente perdonò ad un tale il Cardinal Federigo Borromeo juniore, Segretario di Stato del Papa, ma gli lasciò le spese in vita, ben prevedendo in quanto danno di quel misero sarebbe tornato il discredito, in cui era incorfo.

Nulla però maggiormente può palesar l'Animo angusto e basso de gli Uomini, quanto un certo attaccamento alla Roba e al Danaro, il cui godimento bassa per empiere il loro cuore. E ancor qui entra

il Timore a serrar quel cuore, e a non permettere nè pur le necessarie o decorose spese, benchè si abbondi di Beni di fortuna, perchè più del dovere quelta Passione va rappresentando pericoli e sciagure in avvenire, e fa credere atto di Prudenza il folamente ammaffare, difgrazia il dovere spendere. Non parlo qui de i troppo screditati Avari, nè de i rinomati seguaci della Scuola della Lesina, comentata, e accresciuta di nuove invenzioni e sottigliezze di risparmio da loro stess. Parlo d'altri, che spendono sì, ma col sar comparire sempre nelle loro spese una certa meschinità, corrispondente al meschino Animo loro. Sieno Ricchi, spendano pure; non importa. Voi leggerete nelle lor fabbriche, se le fanno, storpiata or questa or quella parte: tutto perchè si vuol' andare alla minore spesa. Ardiscono di far convitti, ma in quella mensa apparisce chiaro il genio ristretto di chi l' ha imbandita. Badate ancora al pagar gli Operaj, quanti ribrezzi, fors' anche tormini si pruovino al cavar fuori dello scrigno il danaro, e come si prorompa facilmente in collera allora per uno, o per altro motivo, ma in fatti perchè è una ferita troppo sensibile per que tali il divorzio, che dee far da loro l'Amata pecunia. Partirebbono anche il zero, se potessero, a fine di risparmiar qualche briciolo. Carlo I. Re di Napoli, superato che ebbe il Re Mansredi, fatti portare nella fala i numerofi facchetti dell' Oro, dianzi raunati o da esso Manfredi, o da Federigo II. Imperadore fuo padre, e formatane una gran massa, ordinò a Beltramo del Balzo, nobile Cavalier Provenzale, che ne facesse tre parti; una pel Re, l'altra per la Regina, la terza per gli Ufiziali, che avevano sì bravamente fervito a conquistare quel Regno. Che sarebbess allora aspettato in una tal commissione da un' Animo picciolo? Numerati e pesati diligentemente tutti que pezzi d'oro, e calcolato il valor di ciascuno. colla penna alla mano, avrebbe costui fatta la divisione esatta delle tre parti, che non vi farebbe stato divario d'un picciolo. In fatti vi fu chi corfe a prendere le bilancie, affinchè fervissero al bisogno. Ma non l'intese così quel magnanimo Cavaliere. Immantinente senza chinarfi, co foli piedi partì egli in tre masse quell'Oro, con dire al Re: Che volete far di bilancie? eccovi partito il vostro tesoro. Prele tutti gli affanti la maraviglia al mirare atto cotanto eroico.

Sf 2 CAPO

#### CAPO XXXIII.

Del buon regolamento dell' Appetito della conservazione dell' Individuo, e della Specie. E della Temperanza.

Aturalmente siam portati ad amare la Vita; ed è ben di ragione, che l'amiamo, perchè questo regalo a noi fatto da Dio è fra i temporali il Bene primario e fondamentale, da cui dipende il godimento di tutti gli altri Beni, che si possono avere o desiderar sulla Terra. Mancando la Vita, tutto il resto quaggiù sparisce. Truovansi bensì alle volte alcuni, che sprezzando il loro vivere, temerariamente, cioè senza bisogno o suo, o del Pubblico, si espongono a i pericoli di perderla. Ci è licenza di appellarli pazzi e bestie. Per altro l'universale de gli Uomini porta dalla culla un'intenso e incessante desiderio di vivere, anzi di vivere lunghisfimamente; e quantunque forga talvolta in taluno stanco del Mondo la brama di terminar la Vita (il che spezialmente avviene ne à grandi affanni d' Animo, o in gravistimi o pur lunghi dolori di Corpo) pure non è fincero per lo più un sì fatto defiderio, e forfe all' aspetto della Morte si cambierebbe presto linguaggio. Il vero è, che noi defideriamo allora il fine di que guai; ma non è sempre vero, che si brami daddovero di finirli con troncare il filo de nostri giorni. Anche a quella povera Vecchierella, che non poteva alzarfi in capo le legua raunate nel bosco, venne in pensiero di augurarsi, e d'invocare la Morte; ma comparendo questa, che era lì vicino, e chiesto che volesse, rispose la Donna: Signora, io v bo chiamata, perchè mi ajutiate ad alzar questo fascio. Nè noi ci accorgiamo mai bene, di che importanza sia la Vita, se non allora che qualche o disastro o malattia ci avvisa, che possiamo perderla. Oh allora sì, che tutto si dà a vedere, e sbalza fuori l'amore della Vita nostra, e l'abborrimento alla dipartenza da questo Mondo; e si tempesta con voti il Cielo, per ischivar pure, se è possibile, quel colpo amaro. Però da questo Appetito scaturisce l'altro di godere una persetta e lunga sanità; perciocchè durando questa, le pretensioni della Morte si credono per lungo tempo fallite ful nostro individuo. Ora qui s'hanno ad offervare gli sbagli, ne quali poffiam cadere, o fia col troppo, o fia col troppo poco amore e defiderio della Vita . Pare, che non possa darsi, chi ami poco la Vita, tesoro sì prezioso per l'Uomo; e

pure tutto di miriamo questo disordine, perchè tanti amano si pocola lor Sanità, cioè non l'apprezzano, come sarebbe di dovere; anzi la strappazzano, e fanno alla peggio per restarne privi. Non così sa il Saggio, che diligentemente studia, e conosce quell' Ordine, che la Ragione e la Natura c'infegnano doversi da noi osservare verso il Corpo nostro; e però si applica alla Virtù della Temperanza, col cui mezzo ed ajuto s'ingegna, per quanto può, di confervare esente da i Mali, e prosperosa l'abitazione terrena dell' Anima sua. Vari sono gli Ufizi di questa Virtù. Cioè di frenare i nostri Appetiti in ciò, che riguarda il Gufto; e così operando essa, noi le diamo il nome di Sobrietà, Virtù, che è parte della medesima Temperanza. E in quanto essa frena gli Appetiti concernenti il Tatto, noi la chiamiamo Continenza. È in quanto essa reprime e regola tutti gli altri Appetiti, e tutte le nostre Passioni, vien da noi appellata Mortificazione. Di tutti questi distinti ufizi della Temperanza favellando noi , verremo a conoscere tutto l'intero della Temperanza medesima. E per conto del fuo primo ufizio, pur troppo è vero, che noi non facciamo mai riflessione, di qual pregio sia la Sanità : e però che meraviglia è, se così facilmente vegniamo a perderla, e per conseguente ad abbreviare non di rado la tela del nostro vivere? Qui certo più che gli altri d'una buona ed efficace lezione hanno bisogno i Giovani. Si tentono essi robusti della persona, pieni di spiriti, senza alcuna di quelle pensioni, che son facili a trovarsi nell' età declinante dell' Uomo. La Morte per loro sta lontana millioni di miglia; e se non altro, sono assai persuasi, che non ardirebbe d'assaire la lor forte corporatura, e florida età. Ma gli scioccherelli non badano, che per godere una lunga e selice Sanità di Corpo, convien di buon'ora aver cura di questo Corpo, non opprimerlo co disordini, e non isnervarlo coll' Intemperanza del Vitto e de i Piaceri.

Una dunque delle più attente considerazioni di chi ha senno, dee essere il riconoscere meglio, e fissarsi bene in capo, quanto importi la Conservazione della Sanità, per andar coerenti al desiderio di vivere quaggiù lungamente, e in istato felice. Non s'ha da aspettare ad effer vecchio per imparare questa verità; perchè non apprendendola da giovane, può darfi, che non fi arrivi alla vecchiaja stessa, o folamente vi fi arrivi carico di malanni, a' quali indarno fi cerchi il rimedio . Saggiamente offervò Giovenale , doversi più che tant' altre vane cose chiedere a Dio Mens sana in Corpore sano, E la Chiesa Santa anch' ella c'insegna in varie sue belle Orazioni a domandare incessantemente all' Altissimo falutem Mentis & Corporis; o pure Mentis

Mentis & Corporis sanitate gaudere. Sì, dobbiamo aspettar da Dio come un dono l' avere il Corpo nostro sano, e la Mente nostra vigorofa, e retta nel giudicare e nell'eleggere: che questa è la sua Sanità. Ma infieme questo buon Dio ci raccomanda, che dal canto noftro niuna diligenza ommettiamo per tener lungi non meno dalla parte nostra terrena, che dalla spirituale, per quanto mai possiamo, le Infermità. In così fatto concerto principalmente confilte quello flato felice, a cui aspiriamo sulla Terra. Ognun lo sa, ognun lo vede: ove a questa mirabil macchina del Corpo umano si sconcertino le ruote, che sono ben più numerose e più delicate, che quelle d' ogni più ingegnoso Orologio, e d' ogni altro più delicato umano artificio: immantinente ne nasce il Dolore nell'Anima al Corpo congiunta. E tant'oltre può giugnere un tale sconcerto, che l'Anima stessa sia costretta ad abbandonare una casa scompaginata sì fortemente, e rovinosa, con seguirne quella, che Morte chiamiamo. Ora il principale ingrediente della umana Felicità quaggiù confiste nell' efentarfi dal Dolore; e però troppo rilieva il contenere in tale armonia il Corpo nostro, che sia esente da' Mali, i quali in essa non nafcono, nè durano, senza che l' Anima ne risenta Dolore e molestia. Cioè, che questo Corpo goda, per quanto si può, una prosperosa Sanità; e quando mai questa venisse meno, dee studiosamente ognuno tentare di ricuperarla. La Sanità è l'Ordine, che conviene al Corpo nostro secondo l'istituzione di chi con tanta maestria lo creò, di modo che contra Dio peccherebbe, chi per fua colpa, ed anche a motivo di Penitenza, gualtaffe un così nobil composto; e reo sarebbe di un'enorme delitto, chi volontariamente levasse al proprio Corpo ( o pure all' altrui, fuorche per difesa di se stesso ) la vita. Se noi non abbiamo l'autorità d'uccidere altri, nè pur possiamo vantarla di potere abbreviare a nostro talento i giorni nostri; perciocchè non già noi, ma Iddio è il padrone legittimo de nostri Corpi, e della vita nostra; e a lui solo tocca il troncarne il filo, qualora a lui piaccia, ficcome è a lui piaciuto di darci la stessa vita senza nostra saputa o preghiera, quando egli lo ha creduto a proposito. E se a noi. che non fiam Principi, non lice il recar danno al Corpo dell' altro Uomo, perchè sopra esso non abbiamo giurisdizione: così nè pure ci è permesso di nuocere al nostro, nè di tirargli addosso il Disordine, cioè Malattie, essendo questo un' usurpazione de i diritti di Dio, e una contravvenzione all' Ordine e alle Leggi della Natura, e infieme un dichiararsi calpestatore della Ragione, e pazzo.

Ma e chi ci è, potrebbe chieder taluno, che avendo il capo fano, voglia

voglia a bella posta recar nocumento al proprio Corpo? Chi? Anzi innumerabili fon quelli, che fan quello cattivo meltiere, coll'abbreviarsi i giorni della vita, o coll'andare a caccia di Malattie, alcune ancora delle quali tutto il resto d'essa lor vita, o parte d'essa tengono in gravi incomodi e pene. Vero è, che i più disavvedutamente, e fenza badarvi , fanno questa guerra a se medesimi : ma pure la fanno. Uno dunque de gl' importantifimi punti, a quali dee por mente, e ben per tempo, l'uomo Saggio, è ancor questo. La Na-tura ci spigne ad amare il Corpo nostro, e noi in satti l'amiamo senza aver bisogno che Maestro alcuno c'insegni questa lezione. Nè può biasimarsi un tale amore, purchè sia ben regolato ed ordinato; e tanto più da che abbiam veduto, averne noi un precetto. Cioè, che si cerchi e custodisca la Sanità, ma in guisa che non s'ami più il Corpo, che l' Anima, ne il Corpo induca l' Anima a ricalcitrare alle leggi della retta Ragione. Oh abbiam dunque tutti da studiare la Medicina? No, che questo non occorre. Non avrebbe nondimeno a pentirsi il Saggio, se consecrasse un po' di tempo per leggere que' soli e pochi Libri, che trattano de tuenda valetudine, o sia della Dieta, e delle maniere di conservare la Sanità; che da Marsilio Ficino, dal nostro Ramazzini, da Lodovico Cornaro (la cui Opera fu messa in Latino dal celebre P. Lessio) e da altri furono scritti. Ma lasciando questo, dico, aver l' Uomo necessità di una determinata Virtu, sì fe vuol mantenere in buon' ordine il bello o brutto edificio, in cui abita l' Anima fua fulla Terra. E questa è la Temperan-Za, Virtù cotanto esenziale, che da i Saggi è riposta fra le primarie, e che Sobrietà si noma in quanto ci ammaestra, affinche non rechiamo nocumento a questa material parte di noi stessi, ed essa nol rechi all'altra, cioè all' Anima nostra. Osfervare, come appena caduto infermo un' Uomo di qualunque condizione sia, ma più se Nobile e Grande, si vola con premura al Medico, anzi a più Medici ; e s'ha un'inquieta brama, che i medefimi fappiano cavare da i bossoli de gli Speziali un essicace rimedio per cacciar quel malore, e cacciarlo presto; e si affanna il malato, se punto tardano a venire questi creduti soggiogatori d'ogni morbo; ed è in conquasso la casa tutta. Perchè mai tanti movimenti? Non è sorle, ognuno risponderà, una preziosa cosa la Sanità, anche prescindendo dal pericolo della morte? Senza fallo è cosa preziosa, anzi preziosissima fra i beni della Terra la Sanità. Ma per difgrazia o sciocchezza loro tanti e tanti non se n'avveggono, se non quando l'hanno perduta; e quel che è più strano, ricuperata ancora che l'abbiano, con facilità mi-

rabile tornano a dimenticarsene, e fanno alla peggio per cacciarsela di casa.

Ora chiunque ha senno, fra l'altre mire sempre questa ha davanti a gli occhi, cioè, di menare quegli anni di vita, che Dio vuol dargli, col Corpo, per quanto può, Sano, e col risparmiare a se quegl' incomodi e dolori, che indifpensabilmente accompagnano la Sanità perduta. Se noi bramiamo d'essere Felici quaggiù, non è certo una picciola porzione di Felicità quella d'avere un Corpo vigorofo, e tranquillo, o almeno esente da ogni doglia e malore. A che servono gl'Imperi e i Regni? a che le Ricchezze, e ogni altra pompa del Mondo, per chi confinato in un letto, languisce, e lotta co i Mali? Adunque per mantenere questa Sanità, necessario è il prendere per nostra direttrice la Temperanza, ed ascoltarne volentieri i configli. Tutto ciò, che è Piacere del Corpo, gli andrà continuamente dicendo questa Virtà, se lecito non è, mai non va preso; se lecito, con moderazione va preso. Imperocchè ogni eccesso, che si commetta ne' Piaceri corporei del Gusto, o del Tatto, o snerva e infievolifce il Corpo stesso, o gli prepara una dura penitenza di febbri, ed' altri malanni. Ha disposto il divino nostro Artefice, che la same e la sete ci andassero di tanto in tanto colla lor molestia avvisando, che convien mangiare e bere ; e che in oltre lo stesso bere e mangiare non andasse disgiunto dalla Dilettazione del Corpo: acciocchè lo stimolo di quelle, e il gustoso sapore di questi, invitassero e spigneffero l' Uomo alla confervazione dell' Individuo, il quale fenza cibo verrebbe meno in breve . Ma questo pascere il Corpo, se ha da esfere secondo l'istituzione della Natura, o per dir meglio di Dio, ha d'avere i fuoi limiti; cioè star lungi dal troppo. Del ne quid nimis, celebre documento d' un' antico Filosofo, dapertutto dee farsene conto; e qui spezialmente, essendo evidente, che l'opprimere col cibo o colla bevanda il Corpo, o presto o tardi si ha da pagar caro colle Malattie, e spesso ancora con quella, che non ha rimedio. Plures necat gula, quam gladius; Più ne uccide la Gola, che la Spada: è una fentenza, accreditata troppo dalla sperienza, e che dovrebbe scriversi a lettere di Speziale in ogni casa, ma principalmente in quelle, che per gli fontuofi e spessi conviti sanno di mille profusioni. E quand anche non si muoja, basta ben sapere, che i Piaceri del Sensuale son poderi lucrosi dei Medici; e che l' Intemperanza va innanzi, e il Dolore le tien dietro. In satti tanta diverfità di Vivande squisite e composte, e di Liquori gagliardi, e tante salse, saporetti, e invenzioni del gran sapere de gli Apici de' nostri

nostri tempi, che si pregiano d'aver superata l'Arte cucinatoria di tutti i vecchi, e fan le rifa all' udire come fossero grossolanamente imbandite le tavole de Secoli passati: se si badasse bene, altro non fono, che Veleni saporiti, e ben preparati, i quali a poco a poco conducono molti alla povertà, e affai più al fepolero prima del tempo; per quella gran ragione, che tutti fono incitamenti a mangiare e bere oltre il dovere, cioè oltre al bisogno del Corpo, e in se ancora contengono, di che interrompere e guastare colle crudità l'ufizio dello Stomaco nostro . Il perchè Diogene faceva le rifate dietro a coloro, che sì fervorofamente facevano de Sagrifizi nel Tempio per ottenere una buona Sanità, e di là partiti andavano a pranzare a crepapancia. Credevasi ancora in altri tempi, che i più de Principi e Grandi, i quali immaturamente erano rapiti all'altra vita, non si sbrigassero sì frettolosamente dal Mondo, se non perchè mano traditrice o nemica in qualche piatto o bichiere avesse furtivamente introdotta la morte. Ma nelle loro cucine per lo più, e non altrove, si doveano cercare i fabbricatori dei lenti Veleni, cioè que' medefimi Cuochi, ch'erano ben pagati da loro, acciocchè col fabbricar tante delizie alla gola de Padroni, infensibilmente assassinasfero la lor sanità, e colla sanità la vita. Corse il sospetto medesimo intorno alla morte di Leone X. Pontefice di doti infigni, perchè fucceduta nella fua più vivace e fiorita età di 46, anni, Ma verifinilmente fecero guerra a sì rinomato Principe i fuoi splendidi banchetti, e la particolar cura di avere al suo servigio, e di stipendiar largamente i più gran Maestri della Golosità. Non questi precetti aveva a lui dato il Magnifico Lorenzo suo padre, allorchè il mandò giovinetto alla Corte di Roma, con averlo ( fra gli altri faggi configli, espressi in una sua Lettera, che si legge alle stampe) avvertito di fuggire le delicate vivande, e di attenersi a cibi semplici e naturali. Se ne dimentico ben tofto egli, e ne pago anche la pena.

Perciò gridiam pure: Imprudenti e mal'avvifati coloro, i quali, perchè fi fentono vigorofilmi della perfona, s'abbandonno allegramente a gli firavizzi, e alle delizie delle mente, ingojando, e tracannando, fenta mai figurari, che le malattice e la morte abbiano da ofare di entrare in Corpi cotanto robufti. Par bene, che coftoro, ficcome offervo l'Apofolo, non abbiano aitro Din, che il lore ventre; par bene, che avendo ognuno in orrore chi voleffe tentare contra la vita noltra, coftoro all' incontro giopicamente facciano queflo
medefimo attentato per troncame prefio il filo a fe medefimi. E il
male è vecchio. Anche Seneca nell' Epifa. XCV. che metria d'ef-

fere tutta letta in questo proposito, detestando gli eccessi della Gola de fuoi tempi, che non la cedevano a i nostri, fra l'altre dice queste parole: (a) Ora quanto mai si sono avanzati i malori della Sanità delle persone! Noi pagbiam questo fio alle Voluttà, fuor di modo. e contra il dovere da noi ricercate. Ti maravigli tu forse di mirar Malattie fenza fine? Pon mente, che innumerabili ancora fono i Cuochi. Nè qui finisce la razza de maligni effetti della Gola troppo appagata. Corpo ben nutrito va di gran trotto alla volta della Lussuria, siccome ancora ce ne avvertì (6) Tertulliano. Tante legna aggiunte al fuoco non iscalderan solo brucieranno. E se poi l'Intemperanza de gli Uomini giugnesse alla Crapola e all' Ubbriachezza; chieggo io, fra costoro, e le Bestie, che disserenza mai ci sarebbe? E ben può ognuno offervare, che sterminata schiera di disordini nasca da questo capital disordine fra il basso Popolo, il quale pur troppo a'dì nostri va peggiorando in sì deforme eccesso, e senza che alcuno si metta pensiero di ritenerlo? Ma non sia vero, ch'io qui mi fermi, ben consapevole, che non è mai per leggere questi miei avvertimenti la vil gentaglia; e quel che è peggio, ben fapendo io, volerci altro esorcismo, che di parole e prediche per ottenere, che chi è dedito alle bettole, si liberi da questo troppo amato e dolce Diavolo. Per conto poi delle Persone Nobili, se mai cadessero in sì fatto eccesso, vorrei pure condurli a mirare attentamente un' Ubbriaco, e tutti i fuoi bestiali movimenti, e tutti i pericoli, a quali è esposto: e son certo, che almeno consesserebbero, lasciar d'essere Uomo, chi si lascia prendere dal soverchio Vino. E quando da questo solo specchio una persona, che in se pur senta qualche stimolo d'Onore, e non sia uno zotico quadrupede, non imparasse ad abborrire per sempre un tal Vizio, la cura di lui la crederei disperata. V'ha delle Nazioni, e spezialmente i Cinesi, che non patiscono certi Mali frequenti in Europa, non per altro, se non perchè usano parsimonia nel cibarfi, e fon contente di vivande femplici, e di bevande più innocenti che il Vino. Chiesi poi testè, qual divario passi fra le Bestie, e chi seppellisce la sua Ragione nelle troppo replicate tazze di Vino; e mi pento d'averlo chiesto. Sarebbe più tosto da desiderare, che quella nobil Creatura, che Uomo s'appella, imitasse in ciò le bestie medesime. Quasi tutte queste, noi lo vediam pure, si pascono di cibi femplici e naturali, nè fi diffetano con altra beyanda, che coll' Acqua, elemento destinato dalla Natura anche all' Uomo per trarli

[a] None quam longe procefferunt mela valetudinis i Haz utoras Velupratum pendimus, ultra modum faique concupitatum. Innunerablies esta Morbes misaris / Numera Coquos. (3) Teresti. Cog. est. de jouen Appendix Gustu alegue Luxuria.

trarfi la fete. Cavata poi che fi fon la fame e la fete, noi per lo più on troveremo fiz gli Animali irragionevoli, chi cerchi di più, afpetrando elli, che lo fiomaco dimandi un nuovo foccorfo. Ecco dunque più abbominevoli e più irragionevoli dei Bruti coloro, che niuma mitura mettono alla la voca; e le leggi della Natura dimenticando affatto, giungono infino a ufcir di cervello, e a commettere mile indecenze: tanta è la finoderatezza della or gola o nelle taverne, o nelle sfoggiate menfe, coll'andarfi anche incitando l'un l'altro, a chi poffa fare di peggio. Fino un Barbaro (ed era Anacarfi) ci avverti: Che la Vite produce tre ave; i a prima del Piatere; la feconda dell' Ubbriadezga; la terza del Dolore e della Pazzia.

Ma non così opera il Saggio. Egli curante della propria Sanità riverisce ed ama i Medici, ma con procurare di non aver mai, per quanto è possibile, bisogno al letto delle visite loro. Però ad ogni altro cibo preferisce i semplici, e sacili da digerire; e il Vino, se pur l'usa, nell'ordinaria sua mensa non comparisce, se non moderatamente preso, e regolarmente snervato dall'acqua. E quanto bada alla qualità delle bevande e vivande, acciocchè o per lo troppo artificio e condimento, o per la troppa calidità, o fia copia di zolfo o nitro in esse contenuto, non rechino nocumento allo stomaco: altrettanto si guarda dalla smoderata lor quantità, e varietà, amando di partirsi dalla tavola con averne solo cacciata la fame, e senza che lo stomaco se n'abbia a ritentire. Egregiamente diceva S. Agostino: (\*) Questo mi avete insegnato, o Signore: cb' io vada a prendere gli alimenti, come si fa de medicamenti. E non è già, che la Virtù della Temperanza escluda ogni Piacere del Gusto, esiga scrupulosità nel cibarli, prescriva una tal regolata misura, da cui non s'abbia mai a dipartire. Ne pure al Temperante disdice il Piacere del Gusto, purchè di cibo lecito, purchè di non nocivo alla Sanità. Si truova egli eziandio talvolta ad un'onesto convito, e passa i limiti dell'ordinaria fua nutritura, ma fenza dimenticar mai fe stesso; e se occorre, un po' di volontaria astinenza rimette dipoi lo stomaco nel primiero buon tuono. Che se altri ci sono, i quali con povera mensa, e con frequenti digiuni, macerano il corpo loro per amore di Dio, e per tenere in freno la carne ricalcitrante: fommamente farà da lodare il loro spirito, purchè si tenga anch'esso lungi dallo smoderato difetto. Ma di questo lor santo coraggio non è da farne qui ragionamento, perciocche appartiene ad un'altra superiore Virtù diversa da questa.

<sup>[\*]</sup> S. Aegeft. Lis. X. Corfeff. Cep. 12. Hoc doculfil ms , Domins , ut quemadopedum medicaments , fic aliments fumurus accedum.

Che se abbondano coloro, i quali con tutto il loro bel dire di bramar lunga Vita, e Sanità perfetta, pazzamente poi fan tutto per accorciar quella, e rovinare l'altra: non mancano altri, che possono eccedere nel troppo amore della Vita stessa. Parlo io di quelli, che non vorrebbono mai morire, e strepitano forse contro la Legge della Natura; o almeno patificono delle fiere malinconie, ed altri fintomi al ricordarsi di quel duro passaggio. Mi sia lecito il ritoccar quefto punto. C'incontriamo talora in chi più debole de gli altri non può sofferire nè pur l'aspetto di un Cadavero, di un Funerale, di una Bara; che sugge le Messe da Morto; che cade in deliquio, se mira tratto dalle vene il Sangue umano, non che fgorgante da una ferita. Non gli discorrete d'aver da morire, che tosto si raccapriccia. Toccherete anche una corda difgustosa, se vorrete chiedere a certi Vecchi informazione del quando uscirono alla luce. Tutto questo macchinalmente si sa. Il santasma della Morte, dipinto con troppo vivi colori d'orridezza nell'Immaginativa di que tali, rifvegliandosi al comparire di que funesti oggetti, o della memoria de gli anni, agita tutta l' Anima, e la muove alla fuga; o pure abbattendo gli spiriti animali può indurre sfinimento nell' Uomo. Chi potesse vedere, troverebbe, che a i Soldati novizzi nelle prime battaglie trema forte il cuore in corpo, nè giungono a fuperar que' ribrezzi fe non dopo effersi ben'assuefatti al sangue e alle morti. Anche per questo in maggior credito sono i veterani. E per lo stesso motivo ancora i Greci amavano di molto le Tragedie, a fine di avvezzare il Popolo a non isgomentarsi all'aspetto de'casi funesti, e delle peripezie, alle quali fiam tutti fuggetti . Potrebbono facilmente guarire da sì strane e moleste apprensioni anche i deboli suddetti, se sossero da tanto di comandare un po più rifolutamente alla lor Fantafia. e a i lor'occhi, che miraffero di quando in quando quegli oggetti, fpiacenti sì, ma che pure niun danno o offesa portano al Corpo noftro. Dovrebbono ridere di se stessi, coll' offervare, che temono. dove non occorre, e prendono l'ombre per cose vere.

Il numero nondimieno di queste fevosi teste si riduce a pochi. Copiosifissimo è beni quello de gli altri, che guatando anche da lungi, non che da presso, la Morre, non folamente le fan brutto volto, na o la siggono, per quanto possono, col penseco, o le resissono crutti gli siorzi della Volontà, anche allorache Dio padrone del tutto intima la marcia. A questo terror panico aggiungono csil anche delle false Opinioni. Potrete ben loro ricordare, quanto si a da Prudente il provveder di buoro varca col Testamento a i domestici affari:

che non v'ascolteranno; o se pur diranno di farlo, vorran dire che nol faranno giammai. Poco starebbe, secondo l'immaginazion loro, a venir dopo il Testamento la Morte; o certo verrebbe, prima che terminasse l'Anno, perchè essendo stata chiamata per nome dal Testatore, ella sa così ben le leggi della Civiltà, che non mancherebbe di presentarsi. La cognizion poi, che si ha di questo sì familiare abborrimento alla Morte, e fino al Nome d'essa, cagione è, che nè Amici, nè Medici si attentino ad avvisare gl' Infermi, allorchè fovrasta il pericolo di aversi a congedare dal Mondo. Quel che è peggio, quanto più ci avviciniamo col crescere de gli anni a quel gran passaggio, tanto più suole aumentarsi in noi l'amore el'attaccamento alla Vita. O sia che allora maggiormente si risletta al pregio di questo Bene, o pure che lo Spirito si risenta gagliardamente al confiderare ciò, che ha da aspettarsi dopo la non lontana Morte: noi non di rado c' incontreremo a veder Giovani abbracciare con più rassegnazione e coraggio, che i Vecchi, il fine de'loro giorni. Ed ecco in parte gli eccessi del troppo Amor della Vita. Del che quando io ragiono. confesso però, che niuna malattia dell' Animo è più degna di compatimento, che questa. Ma pure con tutti questi ribrezzi, e vani contorcimenti della nostra Volontà, terremo noi lungi da noi l'inesorabil falce della Morte? Forsennato sarebbe, chi sel credesse. Adunque il Saggio ha qui da premunirsi con gl'insegnamenti della Filofofia, e spezialmente della Cristiana; e meditando i suoi doveri . non difficilmente accorderà per tempo la fua colla Volontà di Dio . Con questo patto, e obbligati a sì fatta pensione, siam tutti venuti nel Mondo: bisogna pagarla quando comanda il Padrone. Hanno unicamente a paventar della Morte i Cattivi, i quali non farebbono verisimilmente tali , se talora seriamente pensassero a quel gran passo, e ne ravvisassero ben l'aspetto e le conseguenze. Il pensier della Morte ha questo di bello, che può e suol' essere ottimo Maestro della Vita. Però torno a dire, che è in mano del Cristiano il disarmare di tutti i suoi terrori la Morte, e infino il renderla dolce, mercè di quella beata Speranza, che a tutti i Buoni dà un Dio, che non può mentire. Finalmente necessaria è qui la Virtù della Fortez-24, di cui nell'antecedente Capitolo abbiam favellato.

Un' altro ufizio poi della Timperanza riguarda i Piaceri del Tatto, e con diffiato nome noi la appelliamo allora Continenza. Siccome l'Appetito de i Piaceri concernenti quello fensiono, fi fa in alcuni più che quello della Gola fentire furiolo, così maggior frazi Virtù yi fi richiede, che all' altro, per tenerlo in briglia, e fario

tacere. E si può, purchè si voglia dirdavvero; in guisa che non solamente sta in potere dell' Uomo o Donna il custodire la Castità matrimoniale col contentarsi di ciò, che Dio e la sua Legge appruova; ma ancora la Castità totale coll'astenersi affatto non solo da gl'illeciti Piaceri, ma anche da i leciti, o per confecrarsi a Dio, o per altri legittimi fini umani. Che non è già forzata ogni persona, come al mangiare e bere di tanto in tanto, a fine di conservare l'Individuo; così a maritarsi per conservare la Specie. Ma se necessaria è la Temperanza anche al primo stato, incomparabilmente più essa si richiede nel secondo. Quando ancora non l'avessi io di già rammentato, la sperienza ce l'andrebbe ella ridicendo: cioè, che difficilmente fanno lega infieme la Menfa ben' imbandita, e la Continenza. E nè pur questo basta. La Fantasia dell' Uomo (bisogna ben' avvertirlo ) è quali diffi, la principale officina della deforme Luffuria, ricevendo ben'essa non di rado l'impulso da gli umori inseriori, ma forse più spesso comunicandolo ella ad essi, e incitando il Corpo a movimenti brutali per via di que nervi e spiriti, che dal cano si diramano per tutte l'altre membra. Per molti non basta il suggire dal Secolo, il darfi ad una vita ritirata e severa. Portano essi con loro intanate nella Fantasia le profane ed impure Immagini, che hanno appreso nel Secolo, e queste li perseguitano troppo ne' lorostessi silenzi e ritiri. Se ne lagnava sorte San Girolamo, con tutta la fua folirudine, e con tutta la guardia de fuoi digiuni. Anche un oggetto innocente, che in persone del Secolo non isveglierebbe pensicro o movimento alcuno, è capace di cagionare ne migliori Servi di Dio un tumulto violento, e commuovere tutte l'idee, che non erano già morte, ma dormivano. Però gran guardia fi vuol'avere all' Immaginazione nostra, che anche contra la volontà de buoni può svegliare Fantasmi osceni , e far guerra all'Angelica Virtù della Purità, o sia della Castità. E in due maniere può e dee la ben'inclinata e favia Gioventù difendersi , assinchè la Fantasia in sì satti combattimenti nol tragga in precipizj. La prima è di precauzione, e consiste nel tenersi lontano, per quanto si può, da ragionamenti disonesti, e da gli oggetti pericolosi, le Immagini de quali conficcate nella Fantafia, banno fecondo le leggi della corrotta Natura una terribil Forza di prefentarfi al suo dispetto davanti all'Anima, e di fpronarla inceffantemente, se non ad altro, a desideri carnali; e cacciate una volta, tornano l'altra, con far fospirare anche i migliori, e gridar coll' Apostolo: Quis me separabit &c. Il mirare, il converfare, l'udire, il leggere, son quelle porte, per le quali passano alla

Fantalia somiglianti fastidiose Immagini , e in essa muovono battaglia, chi più, chi meno, a mifura della lor forza, o della difpofizione di chi le riceve. Tante e tante persone ci sono, che per la loro giovanile età, o perchè non fon giunte peranche a perdere la lor beata ignoranza, e ad acquistare la scienza miserabile di ciò, che ne buoni genera rossore, si trovano sovente con poco, e talvolta senza risentimento alcuno all' aspetto di que medesimi oggetti, i quali feonvolgono il capo d'altre addottrinate nella feuola della malizia. Gli occhi di costoro non son già diversi fra loro, ma è diversa l'interna disposizione della Fantassa, e della Mente, o armata di buone Massime, o sovvertita da cattive, e da Abiti fregolati. Così un'oggetto pudico e virtuofo o non ecciterà del moto in chi lo guata, o quando pur l'ecciti, sarà lieve per lo più, o sarà almeno differentifimo da quello, che sveglia un'oggetto veramente impudico, o creduto impudico. Siccome lo scorgere noi stessi troppo lontani dal confeguire un Principato, fa che il miriamo quietamente in altri . fenza che spunti in esso noi invidia, o desiderio: così al riguardare oggetti spiranti solamente Virtù, ordinariamente nell' Uomo non si produce veruno affetto torbido e di qualità malvagia; perchè mancando la speranza, nè pure il desiderio sorge, o se sorge, presto vien meno. Il che intendo io di dire per chi ha pur qualche provvisione di Senno, e di Virtù ; poichè per certe Anime bestiali, immerse nella Senfualità, non fi può dire a quanti spropositati e abbominevoli movimenti ed afferti sieno sottoposte.

Ma la bella Innocenza, e la desiderabil' Ignoranza di certe pericolofe verità, quanto più si conversa nel Mondo, tanto più facilmente prendono congedo dall' Uomo; e rari ben quelli fono, che nel crefcere dell' età non bevano lezioni, esempli, ed Immagini spiranti Libidine. Queste Immagini poi sì profondamente s'imprimono nella Fantalia, che, siccome ho detto, lungi ancora da i pericolosi veri oggetti , l'Anima è costretta a mirarli come vivi in sua casa , e a foffrirne gl'importuni affalti. Or quanto più ne faranno perfeguitati quegli altri, che le già prese Immagini vanno sempre più conficcando nel Cerebro loro mediante la conversazione, i colloqui, e la familiarità de gli oggetti? E fenza paragone più dipoi ne pruova la violenza, chi perduta la scorta della Ragione co' fatti ancora s'è dato in preda a gli Amori, e alla Luffuria, e per così dire è divenuto tutto di carne. Quanto fnervi il Corpo, quante malattie cagioni la Libidine; e in che orride miserie, e sciocchezze, e bestialità conduca non pochi de fuoi feguaci questa vilissima, ma insieme po-

tentiffima

tentissima Passione, non ha bisogno chi è alquanto pratico del Mondo, ch' io gliel dimostri. Basta dire, che facilmente per questa via si giugne fino a desiderare, che non ci sia divieto nè divino, nè umano; e tanto innanzi fi va, che fi arriva talvolta fino a non credere, che ci sia nè Legislatore, nè Legge. Oh umana debolezza quanto sei grande! e come mai può facilmente la più nobile delle Creature terrene disonorare affatto se stessa, e passare alla condizion de giumenti più abietti, ne' quali appunto i Saggi Poeti fingevano una volta che costoro fossero trassormati! E ciò per non volere sul principio refistere, e valersi di quegli ajuti, che la Ragione somministra, e che Dio non niega ad alcuno. Quand'anche non entri nell' Amore de' Corpi la lorda Disonesta, pure non mancano a questa impetuola Passione tante scene o ridicole o spiacevoli, che il Saggio, non amatore delle case de Pazzarelli, se ne tien ben lontano. Ora qual rimedio a sì fatti mali ? Per conto di coloro, che sono abituati in questo brutal Vizio, siccome ancora nell' amore del Giuoco, o del Vino, con dispiacere lo dico, ma pur troppo è vero, non basteran quasi mai nè consigli d'amici, nè esortazioni di parenti, nè minaccie di superiori, nè tutti quanti i bei Latini della Morale Filosofia. Altro ci vuole, che questi lenitivi a curar cotali gangrene. Nel serro folamente e nel fuoco, qualor si possa adoperare, è riposta la speranza di guarirle. Qualche dura prigionia, qualche impensato accidente di gran conseguenza, qualche mortale infermità, o altra fiera percossa, venuta o da gli Uomini, o da Dio, forse potran rompere il corso a questa Pazzia: da che appunto in una specie di Pazzia si possono dire caduti costoro, che hanno tanto offuscata la Mente, e disperatamente vanno tutto di nocendo a se stessi.

Per gli altri pofcia, che folpirano di camminare mai fempre pet le vie della Virtà, ancorche non vadano cfenti dalla guerra, che dopo la caduta d' Adamo fia a tutti la rea Concupificeuza, pure l'uticirne vincitore non èdificile. Noccelfaria è una certa interna Forza dell' Anima, per frenare tutti i moti difordinati de noftri Appetiti, e delle noftre Paffioni. Ne altro in fatti è la Tumperante, se non una Forza, orporta dalla Ragione al corfo d'effi Appetiti ed Affetti, allorchè ci folleciano a gl'illeciui e fregolati Piaceri del corpo. L'avvezzarfi a dired in balla fue vogile, ancor qui può far fiperar la vittoria. Contuttociò in quefto cimento oltre a molte altre armi, che i Filofofi Cri finani, e maffinma-nente i primi fra effi, ciò i Santi, infegano poterfi e doverfi adoperare; quella del fuggire è la più raccomandata, la più familiare, e la più fipetita. Gidano tutti, che quefto nimio i pezal-

aente

mente colla fuga fi vince. E questo avviene con ischivar quelle conversazioni, o quegli oggetti, i quali per pruova si conosce, che fan guerra alla Virtù, e suscitano battaglie siere nella Fantasia. Secondariamente con distornare la medesima Fantasia, da cui vengono i più vigorosi assalti. Certo è, che qualor questa con qualche dilettevole, ma fozza Immagine mette in moto l'umana Concupifcenza fe all'improvviso arriva un' oggetto, che cagioni o intenso dolore o gagliarda paura, eccoti in un fubito l' Anima rivolta tutta a quest'altra Immagine, e dileguarsi a un tratto quel gran nuvolo, che minacciava la Purità: segno manifesto, che nella fucina d'essa Fantasia si lavorava tutto quel tempestoso apparato. Così allorchè una feduttrice Immagine comincia a muover tumulto nell'alta fede dell' Anima, arte utilissima è della Sapienza, il divertire essa Anima dal dare udienza a quel pernicioso Fantasma, o sia a quel pensiero, col condurla accortamente a vagheggiare altro oggetto di maggior premura, cioè che o maggiormente diletti, o pure induca dolore, ma-, linconia, o spavento. Cesserà allora, cesserà la guerra. Ad alcuni basterà il mettersi a pensar forte alla deformità di questo Vizio, a i pericoli, danni, ed altre confeguenze pessime, che ne possono avvenire; e massimamente qualora il bestiale affetto fosse rivolto verso persona. il cui commercio sia vietato dalle Leggi anche del Mondo. Per altri utilissimo ripiego sarà il volgersi a tutt'altro, cioè ad esaminare o quella lite, o quel grande affare o impegno, o quella difavventura, che cruccia la propria casa, o gli amici, e i parenti. Sempre poi farà in pronto l'efficacissima memoria della brevità della Vita, e della nostra Mortalità, al cui aspetto caleranno le penne, e cederan tutte le batterie della matta carnalità . Nè occorre ch' io replichi qui i mali effetti dell' Ozio, gran fuscitatore anch'esso d' Immagini laide, e guida insensibile alle cadute, affinche chiunque ama la Virtù, se ne guardi. Un bel detto lasciarono su questo i Santi, che non ci dovrebbe mai uscire di mente: Fa che il Diavolo ti truovi sempre occupato . O pure: Chi fatica è tentato da un Demonio; chi fia in ozio, da mille. Perciò l'applicazione allo studio delle Lettere, a i lavorieri, a i leciti affari, e l'abbandonare per poco anche la folitudine, se questa mai servisse ad eccitare e nudrire immaginazioni sconce, riuscirà antidoto insieme e rimedio alla Fantasia delirante, perchè oziosa. E spezialmente necessità, e poi necessità ne hanno i Giovani. Se quella sconsigliata e socosa età si troverà senza applicazione ad onesti esercizi, si applicherà indispensabilmente a i cattivi ; e formerà abiti perniciosi , che l'accompagneranno fino al

fepolcro. Giovane sfaccendato, e Giovane perduto son presso di me una cosa stessa. Ma di questo non più.

#### CAPO XXXIV.

Della Mortificazione , Virtù importantissima all' Uomo , spezialmente per ben regolare l' Appetito de li Piaceri.

I chiama ora un'altro importantissimo ufizio della Temperanza, cioè un'altra Virtù, figliuola di sì buona madre. Mortificazione si chiama essa, e in questa spezialmente consiste ( lo dirò pure) il nerbo maggiore della Filosofia, di cui trattiamo. Sufline , & Abstine , è una famolistima fentenza de gli antichi Saggi, che bisognerebbe ben'imprimere nel nostro Cuore, additandosi colla prima parola il bisogno della Pazienza; e coll'altra la necessità della Mortificazione. Dopo aver noi finora descritti gli Appetiti orgogliofidell' Uomo, non meno che le imperuose Passioni sue, le quali possono sì facilmente trarlo fuori del cammino della Virtu, e precipitarlo in mille Vizj; naturalmente s'ha da chiedere: Che maniera c'è di far ben camminare cavalli tanto sfrenati? La Mortificazio. ne quella è, di cui qui abbifogniamo, che con altro nome possiam chiamare Negazione della propria Volontà; Saper vincere la propria Volentà, e se stello. Questo comando di noi sopra noi stelli, conosciuto, ed anche predicato da alcuni de' Gentili Filosofi, a noi viene spezialmente dalla Scuola di Cristo, vera Scuola delle vere Virtù, avendoci egli intonato, che niuno è proprio pel Reame de Cieli, se non chi sa fare violenza a se stesso. E così han fatto, e fanno i Santi . cioè coloro, che han più giudizio de gli altri. Bisogna dunque avvezzarsi per tempo a far fronte, e a dire di nò a tanti Desideri e Voleri, che ci germogliano in cuore; e allora che fentiamo un gran pendio della nostra Volontà verso di qualche oggetto, o a sarequalche azione, da cui si spera un'indecente Utile, o Diletto, si ha da affuefare l'Animo nostro a fermare in mezzo al corso il movimento d'essa Volontà, e con una Volontà superiore comandarle, che non voglia quello, che dianzi inclinava a volere. Mestier duro, mefliere in vero difficile, difficilissimo e disgustoso, lo confesso anch'io: ma che nondimeno non è impossibile, ed è necessario a chiunque vuol reggere saviamente la vita sua, e guardarsi da i falli. Questa generola rifoluzione vien chiamata dall' Apostolo S. Paolo a i Galati Crucifiggere la carne sua, produttrice di Vizi e di Concupiscenze.

Parrà forse questa una Virtù ed Arte solamente da Religioso. E in fatti non hanno le Comunità Religiose il migliore e più efficace metodo di questo per addestrare a tutte le Virtù i lor giovanetti . Chi riesce in questo, è già sul regio sentiero, e promette ottimi frutti di probità, andando innanzi. Il vero nondimeno è, che non i foli Religiosi, ma chiunque aspira al buon governo di se medesimo , e nello stesso tempo alla beata immortalità nel Cielo, abbisogna di forti e spesse sbrigliate alla propria Volontà, e ne abbisogna di buon' ora. E qui parlo sopra tutto co i Giovani, i quali senza di questo Recipe son luggetti troppo sovente a fallare. Parce puer stimulit, & fortius utere loris. Fate pure, che i Fanciulli ei Giovani, trascurando questo salutevol freno, si avvezzino ad avere tutto ciò, che bramano, a fare tutto-quanto vien loro in fantafia, o per trascuraggine, o per troppo amore, o per istoltizia de' lor genitori: questi chiamateli Figliuoli perduti. Fatti che fieno grandi, e lasciati in lor balia, miracolo farà, che non s'infettino d'ogni Vizio, che non corrano per tutte le vie dell' iniquità, perchè usati ad appagare ogni lor voglia. Però giacchè non hanno d' ordinario i Fanciulli tanto fenno da imparar da se stessi, e da praticare l'importante Negazione della propria Volontà, fa d'uopo ch'altri vegli per loro, e loro infegni; e se mai si può, con dolci maniere, con premi ancora: perciocchè la via delle asprezze, e de gastighi, è ben propria anch' essa per questo, e talvolta necessaria; ma non è eguale il frutto di chi fi raffrena, perchè volontariamente vuole frenarfi, e quello di chi folamente per paura si ritien dal mal fare. Il tempo lo sa poscia vedere . Scrive Tournefort , che i Turchi nell' Imperiale Serraglio allevano i Paggi del gran Signore, che poi fogliono ascendere a i gradi più alti della Corte, con particolare attenzione, acciocchè imparino a combattere colla propria Volontà. Fanno perciò i lor Governatori varie pruove, se sappiano custodire un segreto; se tacere, quando corre il filenzio ; te contenere la Gola in mezzo a i comodi di regalarla fenza effere veduti; fe fofferire fenza alterarfi la fame, la sete, un'ingiuria; se non dolersi per la parzialità mostrata ad altri lor pari: e così discorrendo. Gran disattenzione e vergogna, se i Cristiani sono in ciò superati da i Turchi!

Ma beati coloro, che ajutati da altrui imparano per tempo a rompere le loro voglie; o fe lor manca l'Ajo, lanno impararlo da fe dtelli: il che fisezialmente appartiene a gli adulti. Chi la così a poco a poco pigliare un gagliardo polfeifo fopra i fuoi Appetti, e la fuquetare e taccer i propri Affetti, ogni volta che vuole, per conful-

tare posatamente la Ragione; costui si rallegri, che ha in mano una fedel buffola per ifchivare infiniti scogli, onde abbonda la vita dell' Uomo. E se pure egli urterà qualche volta, non durerà pena a rimettersi nel buon cammino. Sappia ancora, che non v'ha cosa più gloriosa per l'Uomo che questa vittoria di se medesimo. E più lode acquiftarono i famoli Conquistatori nel saper vincere se stessi nelle occorrenze, che nel rompere eserciti, e debellare Città. Però faggiamente fu detto da gli antichi: Vincere Cupidit atem, Regnum eft vincere. All'incontro gli abituati in fare a modo fuo, e a non negare mai l'affenfo ad ogni voglia e capriccio, che lor venga in capo, e sia in lor potere di eseguire, non avran bene spesso ubbidienza da se medesimi, fors'anche quando più brameranno d'averla. Ma in fine il Libero arbitrio non s'estingue nell'Uomo, finch'egli vive; e per fare o non fare ciò, che fia in mano nostra, basta in fine il risolutamente volerlo. Però di buon'ora chiunque ama d'essere Saggio, dee mettersi in armi per tagliare il corso a questo Appetito, per foffocare quell' altro, per comandare il filenzio alla Lingua fua, per far calare l'ali all' Ira, allo fpirito della Vendetta, ad un pazzo Amore, e così ad altri Desideri ed Affetti, che cercano di comandare a bacchetta in cafa nostra, e disavvedutamente renderci cattivi ed infelici. E per addeftrarsi meglio a questa battaglia, è lodato l'avvezzarsi a dir di nò a se stesso anche nelle picciole cose, anche nelle indifferenti. Se nel poco non fappiamo vincere noi stessi, spereremo poi di sarlo nel molto, e nelle grandi occasioni? Ma so-pra gli altri ha bisogno di questa Virtu, chi si truova nella prospera. fortuna, tentatrice possente di tutti i Vizi. Chi è mortificato da Dio co i Travagli, facilmente impara a stare col capo basso, e non penla a scapricciars. Ma chi è esente da guai, con Ricchezze, con Dignità, nè punto ha imparato a mortificarsi: contate per una maraviglia, se costui non cade ora in uno, ed ora in un'altro eccesso. In qualunque stato nondimeno che si truovi l'Uomo, allora spezialmente si dee piantare il piè fermo, che le nostre Passioni, e gli Appetiti gagliardi ci configliano opere malvagie, e peccaminofe. Il ravvisar queste per biasimevoli fra gli Uomini, per riprovate da Dio, per atte a produrre rimproveri e pentimenti in noi stessi, e fors'anche danno e vergogna; ha tosto da far prorompere il Saggio in un zisoluto: Non voglio. Diffi, che bisogna schierare davanti alla Mente noltra que vigorofi motivi, che possono muoverci a fare un'eroica relistenza; e diffi cola a noi di troppo utile, anzi necessaria. Abbiam certo autorità e forza in esso noi di non concedere immediata-

mente l'assenso alle voglie nostre, avendo l'Anima nostra il potere di sospendere l'effettuazione di ciò, che l'Appetito o la Passione vien proponendo, finchè ne esaminiamo la giustizia o ingiustizia, e il bene e il male, che a noi ne può venire. Potremmo anche senza altro esame, per far conoscere il dominio, che abbiam di noi stessi, o sia de i Desideri, e de gli Affetti nostri, dispoticamente dire: Questo io nol voglio, perchè a me piace di non volerlo. Ma d'ordinario, affinchè la Volontà si determini, o non si determini a qualche azione, fa di mestieri, che l'Intelletto a lei proponga motivi e ragioni più forti, che le perfuadano effere meglio il fare, o pure il non fare quella tale azione. L'Amore di noi stessi, qualor venga ben regolato, è un buon mercatante: elegge sempre mai quello, ch'egli scorge che è, o che può col tempo effere di più profitto a se medesimo. All' Anime ben'inclinate, e provvedute di Massime savie, tosto fi presenta, come dicemmo, la deformità dell' Azione proposta dall' Appetito; il danno, che ne può venire, con tutte l'altre brutte conseguenze del Vizio: ed eccoti frenato il bollore della Concupiscibile od Irafcibile. E tanto più, se queste Anime innamorate dell' operar Virtuoso, amano e meditano la Legge santa di Dio; perchè altro allora non occorre per istrozzare appena nato un' Appetito o Affetto disordinato, se non un'occhiata, cioè il solo rissettere al loro amatissimo Signore Iddio. Chi ama daddovero, ha orrore al solo pensare di far cosa, onde possa venir disgusto alla persona amata. Quanto più poi trattandos di quel buon Padre, che abbiamo in Cielo, che ci ha amato, ed ama tanto, da cui discende tutto quanto abbiam di bene quaggiù, e che infinitamente di più ne sa a noi sperare nel Regno suo? Ma per le genti men delicate, e meno addottrinate e addimesticate nella Scuola santissima di Cristo ( bisogna. inculcarlo, e mi si perdoni) gioverà loro l'aggiugnere altre armi, con cui si resista al Fantasma inclinante l'Animo ad azioni cattive. Converrà dico rammentare accuratamente a se stesso que Freni al mal fare, de quali parleremo nel Cap. ultimo. S'io operaffi questo. farei cosa non degna d'uom Savio, e Cristiano; ne posso perdere la buona Fama e l'Onore, e darò da dire alla brigata. S'io la dessi vinta a questo Appetito, mi nocerebbe alla Sanità, alla boría; mi costerebbe la perdita della Quiete, che tanto mi sta a cuore; con tale spesa mi comprerei un pentimento. In oltre per occulta che sia questa mia azione, o presto o tardi si risaprà, e me ne può venir del gaftigo, o almeno del bialimo. Finalmente operando così, dilgusterò questo e quello; mi piomberanno addosso le riprensioni de i

Superiori; in vece di farmi de gli Amici, come la Prudenza vuole, mi farò de i Nemici; ne forgeranno disfensioni dimestiche, intoppi a'miei affari, a'miei avanzamenti; e fimili altre rifleffioni, che fecondo le varie occorrenze possono cadere in mente a chiunque non è balordo. Facilmente posto sulle bilance il Bene e il Male, che può rifultare dal fare o non fare, troverà il nostro Amor proprio, tornar meglio l'aftenersene, e nol sarà. Nè già mi è ignoto, che il guardarfi dalle opere malvagie per questi fini umani non è un'operar da Virtuolo, non un trafficare merito presso a Dio; giacchè per folo Interesse, e per una mondana accortezza, e non già per amore e riguardo di Dio, non s'opera allora ciò, che operandolo dispiacerebbe a Dio. Ma aggiungo, effere lecito, ed anche utilissimo al saggio Cristiano il valersi ancora di queste basse ruote. Purchè non si facciano cose riprovate dalla Ragione e da Dio, e stia saldo l'Animo in custodirsi da gli eccessi, e dalle colpe: tutto è bene. E tanto più, perchè chiamando in difela nostra questi terreni motivi, posfiamo e dubbiamo nello stesso tempo santificarli: cioè con rallegrarci d'efferne ajutati a schivare i misfatti, perchè questi misfatti si conofcono fpiacenti a Dio, al cui onore ed amore bramano i buoni di non mancare giammai. Saran truppe di rinforzo per poter megliocombattere; e saranno lodevoli, purchè si riferisca a Dio la vittoria tutta.

Sicche la Virtù della Mortificazione dee risolutamente dire di no ad un' Azione, che si conosce cattiva; o almeno frenare il cammino, tanto che si consigli colla Ragione, e scorga, se mai sosse qualche malnata Passione, che in vece della Ragione parlasse allora nel nostro cuore. Ma che non si mira di strano nel Mondo? Noi osserveremo persone, le quali d'ordinario niuna operazion sanno, se non dà loro la spinta una qualche Passione. Potrete quanto vorrete esortarli a perdonare, a fare un beneficio, a fofferire l'ombra di un'affronto, a strignere un'amicizia, a risarcire una casa, a non inferir danno o molestia a' suoi vicini, a pagare i lor debiti, a provvedere per tempo a'loro interessi, senza disserirlo alla morte, e così altri moltissimi punti. Ragioni a ragioni aggiugnerete: non si smoverà per questo il toro volere. Oriuoli tali non ricevono il moto dalla Ragione, ma folo dalla Passione. Fors'anche maggiormente s'ostineranno, e ponteranno per fare a modo loro, quanto più infisferete a mostrar loro, che diversamente sarebbe da operare. Venga dunque in campo una picca, una rabbia, un motivo di emulazione con altro pari fuo, una bella veduta di vil guadagno presente o futuro, il felice

încontro di far dispetto a chi non è in grazia, o di vendicarsi di chi è in odio, o di farsi merito col compiacere alla Dama; venga la vanagloria, la fuperbia, un timore, o che fo io. Allora sì, che arrenderanfi a far ciò, che dianzi tutti gli argani della Ragione non han potuto ottener che si faccia. V'ha infino di quelli, che l'Eloquenza e la Dialettica più stringente non indurrà mai a certe risoluzioni oneste, utili, e necessarie. E riserbato il grande onore di muovere questi macigni solamente a un vano augurio, al detto di un Matto, o Buffone, ad una Donnicciuola colle fue ciance, e ad altre fimili leve. E si lasci di grazia mettere qui in campo anche la repubblica seminile. Eccoti affacciarsi a tante e tante, bramose per altro di ben collocarfi, un Giovane favio, che fenza pompa decentemente veste; che modestamente parla, e passeggia; che è nimico giurato dell'affettazione, dell'adulazione, della millanteria. Avrà la difgrazia di non dar loro nel genio, non potrà nè meno riportarne una cortese risposta. Comparisca all'incontro un Giovane ardito in farsi innanzi, che tosto sa lo spasimato, che cuopre la sua povertà con la pennacchiera, con bionda e odorofa Perucca, e con lo sfarzo de gli abiti gallonati d'oro; la cui spada (all'udir lui) ha fatto e sa tremare la gente; le cui affettazioni nell'andare, nel parlare, nel gestire, sono continue: oh a questi sì che van le occhiate savorevoli, e poscia il cuore, e la mano, fe si può, in fine. La Ragione, chieggo io, ha ella qui luogo, o pure folo una pazza Passione, che non discerne il merito, che prende l'orpello per oro? Passo qui sotto silenzio certe maritate de nostri tempi, perchè la decenza non mel permette. Ma pur troppo spesso si mira, che l'aria della braveria è un segreto per piacere a chi porta con feco dalla natura la debolezza; e che un grande incanto per mettere in dolcezza il cuore delle poco saggie, è l'assalirle con tenere parole, con lodi eccessive, con facezie moventi a rifo, non che con gli onnipotenti regali. È tanto basta, perchè l' Amor proprio così incensato e commosso o più non oda, o sprezzi la voce e i configli della Ragione.

Ora impossibile cos à , che non precipitiamo fovente in disordini e falli, ove l'Amimo nostro non sia assistato a mortificaris, ed abbia fatto un buon'abito di spersi ritenere dall'operare, per sottomettere prima quella tale Azione alla Considerazione, e bianciare, se fia lactita, o non lecita, se giovi, o non giovi. Ma di ciò spezialmente abbiam bisgono, allora che ci bolle in cuore qualche Passione impetuosa, capace infino d'accecarci. On allora si che è distincie d'ubbiossa la vitoria se può veriscaris più che mai il cebro detro d'

Ovidio altre volte da me ricordato: video meliora, proboque, deteriora fequor. In quel frangente l'una delle due fuol fuccedere; cioè, o che la Passione non lasci tempo alla mente di entrare in consulta, siccome avviene ne i moti, appellati primo primi, della Collera; o che anche riflettendo alle confeguenze pericolofe o dannofe di una Azione configliata da essa Collera, nè più nè meno si passi a farla: tanta è la foga della Fantafia irritata, e del Sangue, e de gli Spiriti commoffi e messi in suria. Altrettanto può succedere, allorchè l'Uomo ha contratto un forte Abito di qualche altro Vizio. Ne ravviserà egli talvolta la desormità, gli saran posti davanti per qualche amica persona i perniciosi effetti; a nulla servirà : costui vedrà il meglio, e si atterrà al peggio. Che non miriamo noi in chi si è abituato nel Giuoco, o nella Bettola, o in qualche Amorazzo, e infino a Rubare? Si ha un bel predicare; vien'anche un gran ribuffo o di groffa perdita di danaro, o d'infermità, o di prigionia; allora si fanno mille belle promesse e risoluzioni: tanto e tanto alla comparsa di que cari oggetti l' Animo sovente si arrende, e torna alle pazzie di prima. Dio buono! come mai tanta miferia nell' Uomo? Si perde egli forse la Libertà dell' Arbitrio per un mal' Abito contratto? Non certo; resta tuttavia la potenza di non cadere, se si vuole, in quegli atti; ma pur troppo l'Abituato nel Male agevolmente cadrà. Imperocchè agitata la Fantalia per la tanto inculcata e profonda impressione di quell' amato Fantasma, che alla vista di Donna, o de' compagni invitanti alle carte, o alla taverna, o pure della comodità di far fua con poca fatica la roba altrui, fortemente si risveglia, e mette in gran movimento la di lui Anima: e presentandosi davanti a questa que' motivi stessi, che dianzi surono soliti a farla consentire a quegli atti, cioè la speranza dolce di un gran guadagno nel giuoco, e la certezza d'esso nel ladroneccio, e la bestiale beatitudine, che si provava in conversare con quell' Idolo, o in tracannare il vino condito dalle facezie de' compagnoni; eccoti formarfi nell' Anima quella gagliarda Inquietudine, di cui parlammo altrove, qualora ella pensa vietati o contesi a lei quegli atti ed oggetti cari, e di doverne restar priva. Nè potendo sofferire cotanta interiore molestia, al dispetto di tutti i divieti, e proponimenti, di nuovo consente, e torna alle pazzie di prima.

Però più che non si crede, è miserabile lo stato de gli Abituati in certe spezie di Vizj. Ma con qual' arte s' hanno a luperare nemici si ressistenti e steri ? Non con altro, che colla bravura de codardi, di cui s'è già parlato di sopra. Cioè si ha a vincere e nega-

re la Volontà, qualora cerchi o accada di rivolere o riavere fotto gli occhi quegli oggetti , che metteano per l'addietro l'Anima in tanto disordine. Non bisogna affrontarli più colla persuasione di potere star forte al loro cospetto: che ad uno spirito sì indebolito non riuscirà. S' ha da mettere tutta la speranza della vittoria nella suga, nella lontananza; convien, dico, fottrarre, per quanto è posfibile la fantafia all'aspetto di que nemici, onde solea cagionarsi in lei una cotanto perniciosa commozione . Il Tempo ha di poi gran virtù, con indebolir quelle Immagini, di cacciar via gl'interni nemici. Questo saggio ripiego non può negarsi che non sia in mano dell' Uomo; e il non voleriene valere sarà la stessa inescusabil colpa, di cui è reo un malato, che vorrebbe guarire, e rifiuta le medicine. Che se l'Uomo giugne a tanta melensaggine o debolezza di non sapere da per se stello appigliarsi ad antidoto o rimedio alcuno, e vuol pure ostinatamente seguitare a farla da pazzo: allora è da augurargli qualche caritativa mano superiore, che colle brusche e col flagello si studj di rimetterlo in buon cammino; giacchè la forza è quella fola, che in casi tali è dotata di una mirabil virtù, Oltre a ciò chiunque brama di serbarsi illeso fra tanti precipizi, onde è affediata la vita morale dell' Uomo, dee attentamente scandagliar le fue forze. Anche fenza aver formato un' Abito in qualche foezie di Vizj, poco ci vorrà, perchè alcuni deboli facciano delle cadute al primo cimento; e se non alla comparsa, almeno ad un poco di familiarità di qualche oggetto dilettevole. Ripetiamolo pure : gran forza ha fopra di noi la Fantafia. Gli occhi e gli orecchi possono rapportare ad essa Immagini si piacenti, che l'apprenderle, e l'appetirne ferocemente gli originali, fia quasi lo stefso momento. Adunque lungi da que lusinghieri oggetti, o pure allontanarfene con bel garbo occorrendo. Niuno più falutevol rimedio potrà loro fomministrarsi di questo. Per altro Massima generale è di tutti i Saggi , che ove si tratta di Piaceri Corporei , troppo necessaria è a cadauno la Mortificazione della propria Volontà, o fia de gli Appetiti : altrimenti gran pericolo sovrasta alla Ragione. Il darfi a tali Piaceri ( che di questi io parlo, poiche gl' Intellettuali fono di natura affatto diversa ) è la via più sicura per giugnere a non aver Piacere, e a tirarsi addosso una frotta d'affanni e Dispiaceri. Al vedere come alcuni passano giojosamente di Convito in Convito; o pure s' imboracchiano sì spesso di vino; ed altri, che fono tant' avidi di Piaceri anche più bestiali : ognun può farla da indovino con predir loro Vita breve, e quella itessa Vita

breve più tosto carnificina di stenti, che vita, perchè suggetta a mali dolorosi, ed anche vergognosi. Però sin lo stesso Epicuro si guardò dal configliare i Piaceri del Senfo. E se i seguaci suoi furono di fentimento diverso, forse la colpa fu più della loro perversa Concupifcenza, che del Maestro. Il Savio si contiene, e prende a forsi i Piaceri, e questi sempre leciti, perchè pensa al tempo prefente, ma più studiosamente ripensa all' avvenire. Le pensioni sastidiose d'ogni eccesso possiamo mirarle tutto di in altrui : ma perchè non figurarcele vivamente anche in esso noi, e profittarne? In oltre si avvezza il Saggio a negare a se stesso molte soddissazioni, e varj Piaceri anche leciti . Un gran segreto è questo per vivere quieto e contento in mille accidenti della vita nostra. Le malattie, i contrattempi, e le disgrazie abbondano nel Mondo. Vi son sottoposti i Grandi stessi; molto più quei di basso stato. Qualora si è avvezzo alle fole delizie, al vivere con delicatezza nel mangiare, nel vestire, nell'albergare, e a darsi bel tempo, e ad appagare ogni fua voglia: qualunque impedimento, che si frapponga al corso giojoso di questi godimenti; qualunque disavventura, che arrivi a cangiare il sistema avventurolo di questi tali: son trasitture insostribili al loro cuore. Le collere, le fmanie, le impazienze, e talvolta un'avvilimento totale , tengono dietro a questa spiacevol mutazione di scena; di modo che, ove si faccia un gran salto all' ingiù, alcuni non reggono al colpo, e si rodono senza ammettere consolazione o pace; talvolta ancora fi muojono di dispetto, di rabbia, di doglia Oh a chi ha fenno, e fa mortificarsi per tempo, possono ben' accadere delle tempeste, ma senza che grave nocumento o assanno gliene venga. Già esso è preparato ad ogni rovescio di fortuna . Per non patire, egli ha già imparato a patire. Continente nell'abbondanza, non sente i morsi della sterilità. Finalmente s' uno divien valente in disprezzare, e non volere anche i Piaceri leciti: quanto più avrà egli lena e prontezza a rigettare gl'illeciti!

Appreffo eferciando i Saggi nella Mortificazione de propri Appetiri od Afferti, e continuanto in tale fluido gran tempo (che di
meno non fi richiede) possono giugnere a tanto di non maravigliarfi mai di cosa latuna, che veggano 30 che accada (il che fu moto commendato, e raccomandato da gli antichi Filossi 30 di non andar mai in Collera, se non vogliono; di sopportare una tempesta di
nigurire con rallegrarsene anche in lor cuore; di osserio giudicalmente la guancia destra a chi gli ha percossi nella sinsifira; di trovarsi da
un lauto banchetto, e cilusti folo com una pentola di vili legumi; di:

non dare nè meno un guardo ad un funtuofiffimo Spettacolo , dove tutto i Irefo del popole corre a fura ; di riftuar placidamente le Dignità, anche più fublimi, che pur fono un'incatto di tutti i mortali , e degni endegni Quefte e mill'altre si fatte prodezze han tatto e fanno gii fudiofi per rompere il corfo a' propri oderi . Gli Stoici lafciarono a noi qui di belle fentenze, e ci porfero de i luminofi configli. Ma incomparabilmente più a noi gioveranno le dottrine e le Vite de i Santi, migliori Filofoli fenza comparazione, che gli antichi Pagani, perchè ammaeftrati da migliore Maeftro, i quali efendo vivuti anche in mezzo a gli altri Uomini possono a noi servire di norma in quello cammino.

#### CAPO XXXV.

Utilità e necessità di abbattere o calmare i nostri Desiderj e le nostre Passioni.

ad invogliarci sempre più a battere le vie della Mortificazione fervirà di molto, e spesso più che altro, il ravvisare seriamente una gran Verità, a cui per altro non fogliam fare riflessione , ma che vien da i Filosofi , e spezialmente da Seneca , battuta e ribattuta per la fua fingolare importanza. Noi tanto bramiamo di vivere Felici, di non fentirci in cuore affanni, ma sì bene quella invidiabil Tranquillità d' animo , in cui abbiam detto conliftere la Felicità vera, che può sperarsi quaggiù. E pure proviamo fi fovente, fe non tutto dì, cotante interne turbazioni , mal foddisfatti del Mondo , e più scontenti di noi medefimi . Onde mai queste sì facili e frequenti burasche? La maggior parte d'esse da i nostri Appetiti e Desiderj, che incessantemente spuntano, e ci si ficcano in cuore, or verso la Roba, or verso gli Onori, or verso i Piaceri, in una parola dietro a tanti altri oggetti terreni, o per acquistarli, o per conservarli, o per regolarli a lenno nostro. Difficil troppo, o impossibil'è, che tai Desiri si possano adempiere, non dirò in tutto, ma nè meno in parte, per le troppe contrarietà, onde è pieno il Mondo, a cagione di tanti altri Defideri altrui. Ora ecco farfi questi Desideri tormentatori nostri: ecco la tortura di tanti e tanti, che per troppa brama d'essere Felici, e per non contentarsi giammai, cercano e truovano la via d'essere sempre Inselici. Da che ci bolle in cuore, e si esalta uno di questi Defideri, tofto le ne fente agitata ed anche lacerata l' Anima; e quan-Xx 2

-- .. .

to più esso è gagliardo, tanto maggior moto ivi si sveglia: moto violento, e moto difgustoso, anzi talvolta insosfribile, qualora non si può per alcun verso ottenere ciò, che pur si vorrebbe. Colla Voglia cresce la Doglia, dicevano i nostri vecchi così alla buona. E per questa via si giugne talvolta fino alla Disperazione, cioè ad una delle più tormentose e pericolose situazioni delle Creature ragionevoli. Que' Poeti innamorati, che danno in tante finanie ne' loro verfi, e con sì vivi colori dipingono lo stato compassionevole della lor Anima, bene spesso non son Poeti: sono Istorici. Suole bensì restar loro tanto di Giudizio, che quella Morte, cui sì sforzofamente mettono in campo, e van decantando per inevitabile, stia sempre suori dell'uscio loro; ma non però fono affoluti, fe è vero il fervente loro affetto, dal rifentire dentro di fe fpasimi mortali, e di molte ridicolose angolce. Imperocchè a i Desideri tengono dietro le Patsioni dell'Ira, del Dolore, della Gelofia, dell'Invidia, del Timore, e mill'altre affezioni, tutte figliuole di que medefimi Appetiti, e tutte Furie tormentatrici dell' Animo in quel mifero, ma nondimeno fcioccamente voluto conflitto. Lo stesso fuole e può avvenire in chi è preso da vigorofi Desideri di Roba, di un Comando, di un Grado splendido, di un Acquisto lucroso, della Sanità propria o di un figliuolo gravemente infermo, di una Vendetta, di restar superiore in un puntiglio, e in altri fomiglianti imbarchi o giusti o ingiusti dell'umana Cupidità. Quand'anche sieno discreti nell'Uomo sì fatti Desideri. non lasciano per questo di cagionar nell' Animo dell'inquierudine, del difagio, della scontentezza. E di qua principalmente prendono moto le più feroci Passioni, onde è agitato I Animo de mortali; ed anche le segrete, che non si ravvisano a tutta prima. Allorchè una persona libera e sana si sente affalita dalla Malinconia, se scorrerà attentamente per gli gabinetti dell' Anima fua, non penerà a fcoprime la cagione. Altro questa non sarà bene spesso, se pure si è sano che qualche Defiderio, o contrastato dalle difficultà, o ritardato, o privo di speranza di buon successo.

Che fa dunque il Saggio, il quale fopra tutti gli altri Desiderj tien faldo quello di vivere il più che può Felice e l'ranquillo i poche il dell'abitazione terrena? Si mette con sorza e diligenza ad atterrate, o a calmare qualunque Desiderio molesto, e qualunque totale Passione, che gli inquietti cucore. Lo mon voglio aditarmi; questo plo atmore, che mi fa siar nelle siine, non sa per me; addio Signor-Odio e Rancore, che tanto mi trabi. E così imperiosamenta e qual fisia altra Passione o Voglia, che indiscretamente venga a mettera

confu-

confusione ed inquietudine nell' Animo nostro, subito che si accorge il Saggio della burasca che si vuol muovere, sa opposizione; o mossa che è, si distrae col pensiero in altri oggetti, o sa de rimproveri a se medesimo, con animo sisso di voler conservare la Quiete e Pace interna, Bene maggiore di quegli altri tutti, che l'Appetito o la Passione propone. O le pur desidera qualche lecito Bene, comanda all' Animo suo di bramarlo senza affanno, e di non turbarsi, quand' anche e il Desiderio, e la Speranza debbano restarne delusi. Ecco il gran segreto della Filosofia per condurci a un competente grado di Felicità. Cesserà ogni tempesta dentro di noi, se cesseranno i venti, che la commuovono. Per questo cammino regale si può giugnere ad ottenere la Tranquillità dell' Animo; e intorno a questo ripiego non si saziano i Filosofi sì Gentili, che Cristiani di dare delle utili e vigorofe lezioni. E perciocchè in nostra mano sta per lo più il far tacere, se non lo scacciare affatto del nostro interno questi perturbatori nostri, i quali sembrano ben rivolti a procurarci qualche porzione di Felicità, ma in fatti coll'inquietarci di foverchio ci rubano quella Felicità ancora, che ci restava: nostra dappocaggine, nostra colpa farà, fe non comanderemo a noi stessi di non desiderare (il che spezialmente dee farsi delle cose ingiutte ed illecite) o pure di desiderar le giuste, ma pacatamente, e senza ardenza, e coll' Animo egualmente disposto ad accogliere con pace tanto l'adempimento, quanto il non adempimento di ciò, che bramiamo. Ma chi è, che giunga a tanto? Pochi al certo. Perciocchè non basta qui il leggere, e conoscere sondati e veri tanti begli assiomi de Filosofi, e massimamente tutto quanto ci hanno lasciato scritto in questo proposito Seneca , Epitteto , ed altri: nella pratica facilmente tutto va per terra. L'Amore di noi stessi, troppo vivo e poderoso Signore delle Anima nostra, presentandosi le occasioni, sa rompere tutti gli argini della Filosofia, e con tutto l'apparato magnifico del Sapere troviam di fatto, che germogliano inquietissimi Desideri, si accendono Passioni molestissime dentro di noi; ci tormenteranno, fors'anche ci sbraneranno il cuore le Rabbie, il Timore, il Dolore l' Odio, l' Interesse, e lo spirito della Vendetta, e così altri Affetti torbidi , che fanno rubare ogni pace ed allegrezza al cuore umano.

E certo per giugnere al raro e sublime imperio di noi medessimi; e a questo si raro possessi de sublime de gli Affetti nostri (bisogna confessio) grande ssorzo, gran tempo, e moltissime pruore si richieggono: consistendo spezialmente in questo esercizio l'impadronirs.

nirsi della Virtù della Mortificazione. Anzi allorchè parrà a taluno d'effersi ben posti sotto i piedi tutti gli Appetiti terreni, d'aver chiuso il varco ad ogni inquieta Passione: ah che si troverà, quando meno fel crede, rientrato in cafa, fe pur ne era ufcito, alcuno di quefti familiari nostri nemici. Verrà un'occasione non mai immaginata. che il farà prorompere in un'incendio di Collera, in una indecente Impazienza; o pure fenza avvederfene nafcerà e andrà crefcendo in lui qualche Appetito di Gloria di gradi onorevoli, di Guadagni, e Ricchezze, di Comodi, ma palliato, e fotto altra veduta. Questi industriosi Ladri mille vie sanno per penetrare dove e quando meno s'aspettano. Perciò non bisogna figurarsi mai d'aver tanto domato se stesso, che non resti ancor molto da fare, anzi da fare per tutta la vita fua. Avremo tagliato e frondi e rami dell'albero; ma vi rimarrà il tronco e le radici, che ne butteranno di tanto in tanto de i nuovi. E per conseguente necessario è un continuo studio, un perpetuo esercizio di Mortificazione sì per gli Appetiti e Desideri, come per tante Paffioni, alle quali siam tutti suggetti. E questo è un meftiere da non dismettere mai, finchè si sta in questo terreno esilio. Avvertasi nondimeno, che non ostante questa necessità di combattere, il Saggio punto non si scompone, nè perde la Tranquillità dell' Animo, in cui abbiamo riposta la Felicità sperabile quaggiù. La sua Coscienza nol rimorde; sa che Dio è in suo ajuto: però placidamente resiste; e ottenuta poi che è la vittoria, cresce in lui la consolazione e il gaudio, appunto per aver vinto. Che fe a noi fempre non riesce d'impedire al nostro cuore ogni molesta Passione, almeno sa d'uopo, che guadagniamo un'altro punto di somma importanza. Cioè di non permettere, ch' ella sia in noi, senza che noi se ne accorgiamo, e fenza confiderare, fe mai questa entrasse a sovvertire i nostri Giudizi, e a farci errare nelle nostre risoluzioni. Come frenarla e mornificarla, se non si conosce d'averla in cuore? Guai se segretamente prende piede in certuni l'Odio verso di qualche persona; la stesso dico verso qualche Università, Popolo, o Nazione. Era questi in addietro uomo di raro merito: comparirà da lì innanzi tutt'altro, e voglia Dio che fino le stesse fue Virtù non diventino Vizj ed Ipocrissa al guardo loro. Anche senza che vi facciano mente , scorrerà la lor lingua a screditarlo, a dileggiarlo; o se pure il loderanno, le lodi verranno sì ben fiancheggiate da una comitiva di bialimi o scherni ingegnosi, che il misero in vece di guadagnarvi, maggiormente ne scapiterà. Non è la Ragione, ma la Passione, che parla in bocca di costoro. E chiunque saprà scorgere, qual maestro interno detti loro le parole, punto non fi maraviglierà di questo linguaggio, nè senza buon' esame presterà fede alle loro ironie e censure.

Ciò poi, che avviene a questi tali, può offervarsi tutto di in infinite altre persone per altri Affetti; anzi lo troveremo, purchè stiamo ben' attenti , anche in noi stessi . Imperciocchè si trassorma in mille Passioni l'Amore di noi stessi, e talvolta con tanta arte e sottigliezza, che noi non ci accorgiamo di prendere configlio dalla Paffione, e pur lo prendiamo. Rari voglio io credere, che fieno que' Giudici Cristiani, i quali prendendo a decidere le liti del foro, e a sentenziare o della roba, o della pelle altrui, portino con seco al tribunale altro pensiero o disegno, che di giudicare rettamente, per quanto comporterà la loro intelligenza. Si; ma tanti e tanti non faranno mente ad un cantoncello della lor Fantafia , dove è fitta l' Immagine di un torto, fatto anni fono o a se, o ad un parente suo dall' una delle parti; o pure al covarsi in lor cuore un certo desiderío di vedere più tofto vincitore l'uno che l'altro; o un genio cortese verso i regali, con sapere di più, quanto possa e soglia piccarsi di liberalità l'uno dei litiganti. Nè farà l'ultimo de i lor pensieri la raccomandazione di un tale, o una segreta premura di dar gusto, o almeno di non dare disgusto ad un Potente, cioè, a chi può nuocergli , o giovargli un giorno . Potranno intervenire tanti altri riguardi, ch'io volentieri tralascio. Ora eccoti muoversi insenfibilmente queste molle, e far sì, che il Giudice penda più coll' affetto all' una, che all'altra parte. E ciò accadendo, buone e forti parranno le ragioni di quella fola, debili quelle dell'altra. Si verrà pertanto alla sentenza; ma chi l'avrà dettata ? Per lo più ( crediamolo pure ) la sola persuasione di pruove e ragioni migliori; ma potrà anche talvolta aver fatto calar le bilance quel granellino aggiuntovi d' interna mal' offervata Passione. Ed oh chi potesse scoprire tutte le occulte ruote, che muovono le teste de Giudici a dichiararsi in favore più dell'uno che dell'altro ne'quotidiani litigi! Griderebbe : Povera Giustizia , come sei mai trattata in mano de gli. Uomini, appunto perchè Uomini! Oltre alla scabrosità di certe materie, che veramente imbrogliano l'umano giudizio; talora l'ignoranza, o il poco discernimento d'alcuni; la disattenzione, o la sofishicheria d'altri; l'ostinazione altre volte e la superbia in istar fisso nella primiera persuasione, senza saper dare più luogo ad altre vigorose ragioni anche per timore di perdere di concetto, se si muta parere; e tal volta ancora il credito, il bel dire, l'amicizia, o pure il discredito o lo sprezzo o la rozzezza di un' Avvocato; la sollecitudine,

tudine, o la trascuraggine di un Procuratore ; l'emulazione con un Congiudice; e fimili altre macchine operanti furbescamente nel cuore di chi dee farla da Giudice : concorrono a formare e profferir le fentenze. Di modo che a chi prende a litigare, può rettamente dirsi ciò che diceva il Medico del Proverbio, in distribuire a caso le fue preparate Ricerte: Dio te la mandi buona, E lo scorgiamo in fatti, al vedere la stessa causa in mano d'altri, e poi d'altri Giudici , spesso decisa con varie o contrarie sentenze , nelle quali nondimeno fi crede ciascuno di avere avuto scrupolosamente davanti a gli occhi Dio, e la propria cofcienza. Quel che è peggio, tanto fottili fono questi fossi interni, che ne pruovano ben gli effetti, ma non ne fentono già gli urti, anche i più accorti, e i migliori. Oltre di che per balordaggine e precipitazione fogliamo noi pure fallar ne' nostri Giudizi. Con affai fondamento di verità fi suol dire : Che l'absente ba sempre il torto; che è peggiore la condizion di chi è lontano. E si vuol fignificare con ciò l'ingiulta facilità nostra in dar ragione a chi primo ci espone le sue querele, senza sospendere il giudizio, e riserbare un'orecchio anche per chi non ha potuto peranche produrre le giustificazioni e ragioni sue. Nel tribunale spezialmente de Principi, e de' Padroni, gran riguardo che si dovrebbe avere al prestare sì tosto sede in molti casi alle prime relazioni. Ma ritornando alle Pasfioncelle, alle quali anche i migliori, e i più accorti fon fottoposti, s' elle han tanta forza da intorbidare i Giudizj nostri, e di tirarci fuori di riga: quanto più n' avranno le majuscole, le infocate, e le palefemente fignoreggianti nell'animonostro? Però configlio è di tutti i Saggi, e ognuno fel dovrebbe ferivere con indelebili caratteri nel cuore e nella mente: Che l' Uomo in Collera, niuna risoluzione dee allora prendere, perchè i buoni Configli, diceva un Saggio, dell' Ira, e della Fretta non son figli. E chi vince la Collera, vince un Nemico grand simo. Altrimenti troppo sacile è, che sì torbida e cieca Passione il tragga in precipizj e falli groffissimi. La Legge, dicevano i nostri Vecchi, vede l'Irato; l'Irato non vede la Legge. Necessaria cofa pertanto è il prendere tempo, il lasciare che quel bollore e del Corpo e dell' Animo si queti; necessario l'imparare a mortificare allora la Lingua, e molto più le mani. E se non basta un giorno, aspettare anche un mese, tanto che l'Anima con tutta pace mediti la determinazione, che è per pigliare, e la pigli secondo le misure della Ragione, e della Saviezza, e non della pazza Passione. Ad un Servo, che si meritava le busse, ti batterei, s' io non fossi in collera, disse un giorno Socrate; e gioverà il ricordarselo per gli biso-

gni . Pertanto chi dimenticherà alle occasioni questa importante Masfima, non avrà scusa, se al suo operare succederanno gastighi, affanni, ed inutili pentimenti. Nè solamente conviene avvezzarsi a fare sfumar la Collera, prima che si venga alle opere; ma s'ha da offervare la precauzione medefima in qualunque altra perturbazione dell' Animo, con dire in suo cuore: Mi risolvo io a questa azione, perchè l'Invidia mi fprona; perchè la fredda Gelosia mi sta a' fianchi; perchè un eccessiva Paura, o la soverchia Stima di me stesso. o un ferino desio di vendetta, o pure un bestiale lascivo Amore, o i tetri configli della Melanconia, o fomiglianti altri oratori dentro di me perorano con troppa potenza? Ove l'Azione da noi meditata ci comparifca malvagia, impropria, e tale che noi a testa fredda la giudicheremmo bialimevole in altri: immediatamente apparirà, che non la Ragione, ma il dominante segreto Affetto ce l'ha suggerita. S' essa poi è indifferente, ovvero buona e lodevole in se stessa, ancor qui dovrà pesar la Ragione le circostanze, e conseguenze verisimili di quella Azione, per timore che anche un operazion buona per cagione del tempo poco a proposito, o dell'altrui bizzarro umore, o del luogo improprio, o d'altre fimili circoftanze, non diventi per avventura nociva. Vero è, che nelle improvvisate, e nell'obbligazione di operare in fretta, non si può aver l'occhio a tutto; e allora chi falla, certo falla, ma è degno di qualche compatimento e scusa. Parlo io qui delle Azioni, che lasciano tempo e luogo alle Rissessioni, o pure son tali, che la Ragione con una presta occhiata ne può scorgere la sconvenevolezza e bruttezza. E non è già che noi dobbiamo o possiamo bandire affatto dal nostro cuore ogni Passione ed Appetito. Solamente si richiede, che la Ragione sia loro superiore, e loro dia legge, di modo che non sia o l'Amore, o l'Odio, o il desiderio della Roba, della Gloria, de' posti onorevoli, o alcuno de' tanti altri Appetiti ed Affetti, che c'intorbidi, o stracci l'Animo, ovvero che opprimendo la voce della Ragione ci tragga ad azioni . onde a noi venga rimorfo, biafimo, o danno.

Del refto a fine di prendere un gran possessione pie d'Affetti, un' efficace de importante mezzo s'art existandio il Guarire le nosser le nosser le constructione se questo ci ricte, già samo incamminati benvanni nella vera Filossofa, e nell' Arre di tranquillare gli Animi
nostri. Pur troppo noi ne nutriamo delle vane vannisme. Se queste
le levasser dale menti de gli Uomini; se s't ossississione canti Desideri nati da esse Opinioni, e tante Speranze, che fallite troppo si
tromentano, tutte sondate lospera sides side elele coste, e forpra Immatormentano, tutte sondate lospera sides side elele coste, e forpra Imma-

ginazioni infussistenti, forse anche resterebbono molti malinconici e malcontenti di se medesimi. Ma chi è Saggio, cerca ed ama questa medicina. Sopra di che è attentamente da offervare, darsi tre sorte di Beni, e di Mali. I primi fono veramente tali per loro natura. nè dipendono punto dall' Opinione nostra. La stessa Tranquillità d' Animo, di cui tanto abbiamo ripetuto il nome; una competente Sanità di Mente e di Corpo; tutte le Virtù; la Coscienza buona, che non si sente rimprovero d'alcun peccato; un Principe retto, Padre de' fuoi Sudditi: un' Amico fedele: una Moglie faggia: e fimili altri regali fatti dalla divina bontà all' Uomo, fon Beni tutti, ciascu-no nel lor genere, veri e pregievoli: non è l'Opinione nostra, che li faccia tali. All'incontro Mali veri son tutti i Vizi, e Peccati, tutti i Dolori e Mali del Corpo, o fia la perdita della Sanità, e il mancare di ciò che è necessario al sostentamento della vita, le Calunnie di confeguenza, e le oppressioni de' poveri innocenti, l'Infamia, ed altre somiglianti miserie, che vediam pur troppo regnare nel Mondo. La feconda schiera de Beni e de Mali quella è, che si fonda parte fulla Verità, e parte full' Opinione, o vogliam dire full' Immaginazion de i Mortali. Non può negarfi, che questi Beni non sieno capaci di procacciare a noi molti Piaceri, e d'influire nella Feli-cità tanto da noi defiderata. Ma a questa Verità s'aggiugne l'Opinione, perchè gl' immaginiamo necessari a formare questa Felicità, e che per confeguente sia Infelicità l'esserne privo. Beni di questa fatta fono l'abbondar di Ricchezze, le Dignità cospicue, il Comando fopra gli altri, la Gloria, la Nobiltà, e i vari Comodi, e Ornamenti della vita umana e civile, la Bellezza ec. I Mali di questa feconda schiera consistono nella privazione e mancanza di questi medefimi Beni. La terza schiera è composta de i Beni e Mali, che non punto fulla Verità, ma full' unica Immaginazione ed Opinione nostra fono fondati. Gli esempi gli addurrò fra poco. Ora per conto de i Beni, e Mali veri, non dipendenti dall' Opinione nostra, convien distinguere. Altri Beni sono a noi necessari, ed altri no ; altri Beni o mali è in mano nostra il potergli avere, o allontanare, ed altri nò. Ove i Beni sieno a noi necessari, e dallo studio nostro dipenda il confeguirli: che stiamo a fare, che non ci sbracciamo per ottenerne il possesso? Il sentire in se la Coscienza buona, l'avere in esfo noi le Virtà, dalla Volontà nostra dipende, a cui Dio non niega il suo ajuto. Ma se possiam fare senza di alcuni de i suddetti Beni, perchè Beni Superflui, quale è la nostra Prudenza nell'affannarci tanto in defiderarli, o in dolerci di vedercene privi? Per conto poi

de

de i Mali veri, alcuni possiamo schivarli, o venuti che sieno liberarcene. A nostra sola pigrizia e colpa s'attribuirà il non farlo. Ma se tali sono, che non è a noi permesso di guardarcene, o di scacciarli, il Saggio si consola, qualora può dire a se stesso di non esserseli tirati addotfo col suo mal' operare. Appresso conoscendo, che l'altissimo Iddio o manda, o permette quaggiù i Mali, fecondochè all'infinita Sapienza sua par bene, egli china tosto il capo davanti al supremo volere di lui : che così dee fare ogni Servo consapevole del suo dovere verso il Padrone, e massimamente se Padrone infinitamente Buono e Saggio. La Povertà istessa, e i disagi, e i Mali del Corpo, e gli abbassamenti a noi sopravvenuti erano a noi necessari per istaccarci dalle Voluttà terrene, e dal troppo amore del Mondo, per liberarci da varie Tentazioni, per confondere una volta la Superbia e l'Orgoglio nostro, e purgar l'Animo nostro da diverse altre malnate Pattioni . E pensando in fine, che questi Mali tollerati con Cristiana Pazienza frutteranno per l'altra Vita, ha bene il Saggio di che farsi animo, e di confortarsi in mezzo alle loro aspre punture; e tanto più che nè pur le difgrazie sono sempre stabili, e si può sperare anche quaggiù de i cambiamenti.

Circa poscia i Beni della seconda schiera, oh qui sì che può e dee il Filosofo, o sia l'Uomo Prudente, aguzzare il guardo, e ingegnarsi di ben guarire le sue Opinioni. Non si può negare, e torno a confessarlo, che considerati in se stessi, non sieno Beni quei, che noi appelliamo Beni di Fortuna, Onori, Posti, Comandi, abbondanza di Facoltà, Servi, Palagi, ec. perchè tutti possono contribuire a recar del Piacere, dell'agio, e del comodo al vivere nostro. Ma insieme s'ha da avvertire, che il maggior prezzo di questi Beni gliel dà l'Opinione e Immaginazione nostra. Una che le val tutte: senza sì fatti splendidi e pomposi Beni può ciascun di noi essere Felice sulla Terra, cioè godere di quella Tranquillità d'Animo, che è la Felicità competente a i Mortali. Stoltizia dunque farà il tanto affliggersi e rammaricarsi per la mancanza di questi Beni, e l'andarsi rodendo il cuore co i Desideri socosi ma inutili di conseguirli. Chi ha senno non fabbrica a se stesso l' Inselicità e gli Affanni, appunto per cercare la Felicità. E qui s'ha a far valere la cotanto decantata Maisima de gli antichi Filosofi, cioè che la Natura è contenta di poco; e la saggia risposta di Socrate, che addimandato, chi egli credesse più Ricco de gli altri, rispose: Chi si contenta del Poco. In fatti non ci vuol molto a saziare la nostra same e sete: il di più è fuperfluo, ed Opinione; e può effere Golofità e nocumento. Un ve-

Yy 2 flito

stito competente, che ci cuopra, e disenda dalle ingiurie delle stagioni, basta all'uomo: il resto è Opinione, e Vanità. Anche in una angulta cella può trovarsi ricetto e riposo, nè c'è bisogno de i gran Palagi. Ma un grande incanto riesce per lo più alle Fantasie e Menti umane la vista della Roba, de i Comandi, e de i Gradi onorevoli. Chi non ne ha, impiega tutti i fuoi defideri, e fi cruccia per averne; e chi ne ha anfiofamente ne cerca e ne fospira di più. Troppa impressione sa nella nostra Fantasia la pompa, che accompagna i Ricchi, e i posti in Dignità. Ci figuriamo, che a chi è giunto colà, nulla più manchi; e che la gioja e il contento abitino nelle fole case de Potenti e de i Benestanti, e sieno esclusi da quelle de Poveri. Ma necessario è l'adoperar qui delle più giuste bilance. Primieramente il Saggio sa che sempre ci hanno da essere de i Poveri quaggiù; e questo conviene al buon' Ordine del Mondo presente, al quale chi è Savio s'accomoda con umiltà e fortezza, e chi è Pio conosce che non dobbiamo opporci, perchè ci opporremmo alla volontà di chi governa questo medesimo Mondo. Non ci sarebbono l'Arti, se non ci sosse la Povertà. E chi levasse di quaggiù il Bisogno, si vedrebbe impoltronire, o impazzire tatto il genere umano. Poscia mira attentamente e scuopre, quanti affanni costi il mettere insieme delle Ricchezze; quante cure e fastidi il conservarle, e il maneggiar le sue rendite; e a quanti contrattempi, disastri, e liti, sia suggetto chi ha fondachi, o conta molti poderi, e negozj. In cafa de'Ricchi certo non ha adito la Miferia, ma può ben'averla ne'loro cuori, fe la Ricchezza non è accompagnata colla Virtù. Sarà bello tutto il di fuori: Piaceri, Magnificenze, Allegrie. Ma se poteste mirare il di dentro, tutto bene spesso vi patisce: Desideri continui, Ambizione malcontenta, Timori, Rimorfi spietati, crudeli Pentimenti. E quelle sì luminose Cariche, quelle tanto invidiate Dignità, certo fe vorran confessarla giusta, diranno d'essere regalate anch'esse di tanto in tanto da traversie, da impazienze, e da spine più penetranti ancora e pangenti, che quelle de i Poveri. Offervate, che non hanno mai pofa. Servi del Principe, Servi del Pubblico, hanno perduta la Libertà, fosfrono penitenze e satiche più de'più rigidi Claustrali, e temono sempre delle Ecclissi e de precipizi; e quantunque conoscano, e si augurino spesso la Pace e i comodi della Vita Privata, pure incredibil difgrazia giudicherebbono il dovere difcendere. C'è di più: nè pur vanno esenti da queste dure pensioni i Troni stessi de i Regnanti. Quanto più taluno è allevato nella bambagia, quanto più sta in alto, tanto maggiore fi fa la delicatezza dell'ani-

mo Iuo, e però tanto più fenfibile ed infoffibile divien loro per lo più ogni contrarietà e puntruz. Ma le refle noftre fon fatte coà! tenche la pratica del Mondo, e una feria rifleffione ci faccia toccar con mano le verità, chio accenno; pure di ben pochifilmi è il non mirare con occhio invidiofo le Ricchezze, e le Dignità; nè ciè foré chi non i fipenda tarlovla qualche defiderio verfe quelle magnifiche apparenze dell'umana Grandezza e Fortuna, e torrebbe volentieri que Beni con tutte le lor modefte penfioni.

Ma non così fa il Filosofo. Egli sa separare in sì maestosi Beni ciò che è Sostanza, da ciò ch'è Apparenza; quello che è Verità, da quello che è Opinione . Però conchiude, e dee conchiudere chiunque non può effere Ricco, e retramente vuol giudicar delle cofe : Che non fon le Ricchezze, non l'alta Fortuna, che faccia lieto e contento il cuore dell' Uomo. Quei folo è Ricchissimo, che sa contentarsi di quello che ha, ed anche del Poco. E la maniera più sicura dell'arricchire è quella di fcemar le fue Voglie : cioè più Ricco è de Ricchi colui, che si sente il cuor libero da i Desideri, e colle Passioni mortificate e dome. Quis dives? qui nil cupiat. Quis pauper? Avarus: saggiamente diceva Ausonio. Purchè non manchi all' Uomo ciò, che è necessario alla Natura, consistente ben' in poco; la Povertà, e il baffo flato non è quello, che renda mifero l' Uomo. Il meglio della Vita confiste nella Tranquillità dell' Animo. Ora può essere, e suol'essere più allegro e contento un buon Cappuccino, che tutti i Re della Terra. Egli, fe si appressa qualche Desiderio inquieto, dà di mano al bastone della miglior Filosofia, e coraggiofamente lo scaccia. Se tenta d'entrare in sua cella qualche torbida Passione, ha dell'armi preparate per metterla in fuga. Nè si dee già credere ristretto a i soli Grandi, o a soli Ricchi, il privilegio alel ridere, del rallegrarsi, siccome osservò Orazio: Nam neque Divitibus contingunt gaudia folis. Anche il mezzano e basso Popolo conta le lue ore allegre, e pruova delle contentezze, che indarno fi cercheranno ne Facoltofi stessi . Vero è, che il Povero non ha campagne in dominio suo; ma non ne manca il Contadino, che lavora le altrui; e all' industrioso Artigiano il suo mestiere vale un podere. Se non ha vivande delicate, ha bene un buon' Appetito, che gli condisce le grossolane sue; e si sa, che l' Appetito non ba bisogno di salsa: siccome ancora, che La Fame ba sempre Cuoco. On direte voi, costui non passeggia in carrozze dorate, non ion ricamate le vestimenta sue, non ha Giardini deliziosi, non Palagi, non mobili funtuofi, non turba di staffieri. Ma nè pure ha

Downstor Class

egli bisogno alcuno de i piedi altrui per andare, nè di chi gli tenga dietro dapertutto per offervare se metta un piede in fallo. Va ancor egli al passeggio, e adocchia e contempla i superbi Cupè, e le dorate Poltroncine, e vagheggia quei tesori, che vanno in volta, confinati ne gli abiti, e fulle teste e su i petti di questi e di quelle. E dice in suo cuore: ve' quante spese fanno costoro per dar piacere a gli occhi miei! Essi durano la fatica di portare in giro quegli ori, e quelle vesti sì pesanti, e il sacco sì disadatto delle loro Andrienne: ed io fon quello, che ne godo. Diogene Cinico, allorchè andava a mangiar' il suo pane, a guisa de pezzenti, nel portico del Tempio di Giove, ringraziava gli Ateniefi, che aveflero fabbricato anche per lui quel maestoso Palagio, dove egli potesse cibarsi. Altri poi nati civilmente, ma ritirati in villa a i campi loro, pochi sì, ma bastanti a mantenere la lor persona e famiglia, possono, se vogliono, non invidiar punto le magnificenze cittadinesche. Le tapezzerie, e i regali, che loro fomministra la Natura, sia ne gli alberi, e ne i prati, fia ne' verzieri, nelle campagne, ne gli armenti, ecpiù gli appagano, se sanno metter freno a gl'inutili Desideri, e contentarfi, che tutto lo sfoggiato luffo delle Città. Truovanfi, non fi vuol negarlo, in folitudine; ma questa è condita da una mirabil Quiete e Pace interna, non turbata dalle dicerie, dalle contrarietà, dalle disgustose novelle, da i vizj, disordini, e pericoli, onde abbonda una grossa popolazione. L'intendeva così Orazio, l'intendono così tant'altri. Il punto sta in aggiustar bene le nostre teste : che allora non fi dura fatica a conoscere, che è un'aver Senno il contentarfi de poco: privilegio nondimeno conofciuto o praticato da pochi, perchè attacchiamo un'Idea troppo grande di Felicità al posfesso di certi Beni, i quai pure non meritano di svegliar tanto rumore nel nostro Cuore, allorchè ne siam privi. So ch'io predico al vento in voler perfuadere a non pochi il contentarfi dello stato proprio, e di non desiderar le Ricchezze, perchè certo col mezzo di queste possono conseguirsi vari Piaceri, che nella Poverta non son da sperare. Ma sempre sarà vero, che il Saggio, ancorchè Povero, purchè non troppo Povero, se sa ben valersi del raziocinio, può aver l' Animo Tranquillo, e per conseguenza può chiamar se stesso non Infelice, anzi Felice. In fine non ho io negato, che non fi pofsano lecitamente desiderar le Ricchezze; ma il desiderarle con inquietarsi e con affannarsi, questo è un mancare di senno, perchè divien più gravosa la Povertà colla giunta di queste Voglie moleste. Non è in nostra mano l'acquistar le Ricchezze; ma è bene in po-

ter nostro il far, che quelle Ricchezze da noi vagheggiate senza poterle ottenere non ci rubino la Pace dell'Animo.

C'è di più. In un'altra floltzia noi cadiam non di rado: ciob per quanti Beni a noi concedà la liberal mano di Dio quaggiù, noi non li prezziamo; e il godimento d'essi poca impressione fa nella mente nostra. Per lo contrario corrono i nostri occhi, e le rissessimo nostre, sors'anche i Dessen's, i Beni goduti da gli altri; e quei si pajono a noi Felici, e ben trattati dalla Provvidenza di chi governa il Mondo. L'ossen's anche, e tanti Secoli sono, Publio Mimo con dire: Che le cose altrui a noi, le nostre maggiormente piacciono ad altrui.

Aliena nobis, nostra plus aliis placent.

Tutto al rovescio sa chi è Savio. Senza spendere nè pure un pensiero dietro a quello, che altri gode, ed egli non può aver nè godere, pensa a quel molto o poco, che a lui Dio ha dato; di questo gode, è questo a lui sembra anche maggiore del merito suo. Mali per noi diventerebbono i Beni altrui, qualora il non possederli, e il considerarli, come posseduti da altri, servisse unicamente per inquietarci e tormentarci. E a questa pazza consuetudine bisogna ben por mente, perchè va di leggieri più innanzi; cioè, non folamente il troppo Amor proprio ci porta a mirare chi è da più di noi, chi sta meglio di noi, cioè chi è più abbondante di Ricchezze, di comodi, di Dignità, di prosperità; e confrontandoci poi con loro, questo confronto ci fa parere lo stato nostro Misero, e degno di compassione; ma eziandio si giugne all' Invidia, Passione diversa da tante altre, le quali ben frenate e regolate possono servire alle Virtù; laddove l'Invidia è di natura sua sempre maligna, e contraria alla Virtù: e in oltre sorda sì, ma fiera tormentatrice di chi fe l' annida in feno. E non vo' tacere, che più di quello che a prima vista apparisce, si truova diffusa nel Mondo sì fatta peste . Quel tanto sparlare de maggiori , non che de gli eguali, e tacciare le loro operazioni, e cercare col microscopio ogni loro difetto, e figurarsene ancora di suo capriccio non pochi; per lo più non viene da Carità e da buon zelo: viene da Invidia, male foffrendo noi, che que' tali godano quelle facoltà, o que' posti lucrosi, e quelle Dignità, ovvero che sieno dotti, ben veduti e onorati da tutti, che gli accompagni il buon Nome, che sieno dotati d'Ingegno, di Prudenza, di Bellezza, di Grazia, di Difinvoltura, e d'altre fimili prerogative, provenienti dalla liberalità della Natura, o dalla loro industria, o dalle umane vicende. Ci fa male a gli occhi quel Bene, che gli altri posseggono, e che a noi man-

ca, quali che venga tolto da loro al nostro bisogno, o rubato al merito nostro. Superbi ancora che fiamo, non ci vorremmo vedere andare innanzi alcun' altro. E non fiam forse noi da tanto ( così parla l'Adulatore Affetto in nostro cuore ) anzi da più, e degni di più, che non son que' tali? Chi ne dubita? Ma intanto non badiamo alla follia e malignità di questa Passione, la quale odia il Bene altrui senza profitto proprio, non si togliendo per questo la Felicità a chi l'ha, e non crescendo essa punto all' Invidioso, che non l'ha, o non crede di averla, e indarno co Defideri vani la va rubando al fuo Proffimo: altro non restando all'Invidia, se non quel tarlo, che le rode e lacera il cuore. Chi dunque faggiamente vuol'operare, in vece di perdere gli occhi dietro a i più Felici e meglio fianti, e di paragonare il suo col loro stato, gira spessissimo il guardo a tanti Poveri e Mendichi, a tanti Afflitti ed Infermi, a tanti Sfortunati ed oppressi, che ci sa veder tutto di il Mondo, patria de'guai: e più tosto colla situazione di questi misura la propria. Qui l'Invidia s'asfacci, che le do licenza; fi lagni allora l'Uomo, fe gli dà l'animo. Troverà più tosto nel confronto dello stato di tant'altri, ch'egli è trattato con parzialità da Dio; mentre non gli manca il preziofo regalo della Sanità, ed altri Beni o necessari, o utili della vita presente. Niuno è Misero, se non paragonato con chi sta meglio di lui. Nemo miler, nih comparatus: egregiamente lo offervo Seneca. Un gran legreto adunque per far tacere il troppo inquieto Amor nostro. consiste in mortificarlo in tali occasioni, con forzarlo a tener l'oc-Perciò diceano i nostri vecchi, e volevano fignificar lo stesso: Se tu vuoi viver lieto, non ti guardar innanzi, ma di dreto.

In fonma ad ortoere la Tranquillià dell' snimo altro per lo più non si richiede, se non di raffettar bene i fuoi Desiderj, e di guarir le Opinioni sue, con avvezzar se stello ad essere pago del poco, e a dar fulla testa a taner Voglie, che ci van pullulando in cuore, e a dar fulla testa a taner Voglie, che ci van pullulando in cuore, e a foggiogar le nostre Passioni in materia di Roba, d'Onori, ce. Eger minus mortalis, quo minus cepit: su un faggio avvertimento di Pudenza di Dio, chi ha la Coscienza, che nol morde per Vizi presenti; ed ha battante Sanità, Libertà, e quel poco che batta a nuderist e copristi. Tutto il resto del Beni Sensibili d'ordinario è Opinione, perchè possimo forza d'esti agiatamente passa la vita, e chiamarci ciò non ostante Felici, con giugnere alla ranquilità dell' Animo, che abbiam detto effece rescribita competen-

te all' Uomo quaggiù. L'inganno nostro consiste in credere, che sia necessario a noi per renderci Felici, quello che in fatti tale non è se-condo il retto Giudizio. Intanto se ben faremo un'attento esame a noi stessi, toccheremo con mano, procedere tutte le Inquietudini e turbolenze dell' Animo nostro dal non saper mai essere Contenti della figura, che ci è toccato in forte di fare quaggià. Ove questo a noi serva per cercare più studiosamente il Regno di Dio, dove un dì avran posa tutti i Desideri e le scontentezze nostre; buon per noi . Ma noi in vece di stimare assaissimo lo stato, in cui Dio ci ha pofti, con diftinguerci da tanti Miferabili, che hanno tanto meno di noi ; in vece di conoscere il pregio di que Beni , che godiamo : ci affanniam folamente per cercare una migliore ofteria in questo baffo Mondo; e ottenuta ancor quella, falta fu la Cupidigia di trovarne un' altra anche più agiata e magnifica; e così col falso supposto di cercar sempre la Pace, facciamo una vera guerra continuamente a noi stessi. Perciò stolti consiglieri che siamo di noi medesimi , e ingratissimi bene spesso a Dio, del quale non riconosciamo i Benefizj; e sorse con esso lui ci adiriamo, se dopo avercene satti novantanove, non arriva, come noi vorremmo, a farcene cento. E chi ci affolyerà dalla prefunzione, allorchè tanto ci lamentiamo dello stato presente, e impazientemente tempestiamo Iddio, che cel muti? Tocca egli al Padrone a sure a modo de i Servi, o pure a i Servi l'accomodare il fuo al voler de Padroni ? Badiamo ancora a tante nostre preghiere a Dio. Tutto va a finire per non pochi in chiedere solamente Beni temporali, talvolta anche dannosi a chi si chiede, Ma quando mai s' ode alcuno indirizzarsi all' Altissimo per dimandargli di non dolersi, qualora ancora gli sossero tolti que' Beni, che ha? Quando mai si chiede la grazia di nè pur desiderare ciò, che tant' altri fospirano, e col fospirare tengono in tempesta il proprio cuore?

Adunque il Saggio mette , o ha da mettere ogni fuo sforzo per comandare all' Animo , che fia Contento di quello , che ha, fenza martirizzarfi per quel che non ha . Ha già latto gran profitto nel cammino della Fiolofia, chi è pago del proprio flato, facendo quietamente quel perfonaggio, che la divina Provvidenza gli ha addoctiato in quefla vita. A quelli tati il brutue cello dell'Invidia onn ofa di affacciarfi, nè di tormentarili. Nafcomo bendi anche in cuore del Savio dei Delideri, fempre leciti, di avanzamenti nel Regno appellato della Fortuna, e fa eziandio que' palli, che la Prudenza clige per atrivava'; ma fenza permettere, che fe ne fcomponga la Tran-

quillità del suo cuore. Val più per me, va egli dicendo a se stesso, il tesoro della Quiete e Pace, ch' io godo, che tutto l' oro del Mondo. E però in procurando di vantaggiare gl'intereffi fuoi, e di crescere in fortuna (il che non è nè vietato, nè disdicevole a lui) in tal guifa entra in questa carriera, che nè ardentemente nè con una molesta ansietà lo brama, nè vilmente si duole, se non può conseguirlo. E quand' anche le pubbliche o le private avversità gli tolgano parte di quello che ha, imperiofamente intuona al fuo cuore, che non se ne alteri e roda; e stringendosi nel suo guscio, si accorda col tempo presente, e meglio spera dell'avvenire. Alcuni ci sono di umore malenconico, i quali dimenticano tosto i Beni passati, nè godono i presenti, solamente astratti in considerare i Malanni, che corrono, e più talvolta quelli, che possono accadere. Miseria poco saviamente voluta. Non bastano i Mali, che ci sono, ad affliggerci, se non andiamo anche a martirizzarei per quelli, che sorse non si proveranno giammai? Effetti d' Ipocondria, effetti di temperamento Saturnino, non di Prudenza fon questi. Il Mondo da gran tempo, cioè fin da' fuoi primi anni, va zoppo. Gran giudizio ha, chi non potendovi rimediare, il lafcia andar come va, fenza lagnarsene tutto dì, e senza paventare, ch' esso un giorno gli caschi addosfo. Nè Governo alcuno fi troverà, in cui non fi offervino delle magagne. Chieggo io: chi meglio l' indovina? colui, che col microscopio le va tutto di cercando, ed esagerando, e in esagerarle rammaricando se stesso; o pure quell' altro, che placidamente mira e sopporta cotali disordini, persuaso, che finchè ci faran de gli Uomini, ci faran de i Difetti, e de i Peccati; e che l'andare a caccia folamente di vespe, cioè di cose produttrici di malinconia , non conviene nè a chi è Prudente, nè a chi faggiamente ama se stesso.

Ma qui fa d'uopo ripetere una lezione tante volte detta e ridetta . Per imparare una fola volta queste vere e fostanziali Massime della Filosofia, non si acquista perciò la Pace e la Tranquillità dell' Animo. E meno s' hanno a persuadere i Giovani, suggetti più che altri a mille Cupidità e Passioni, di poter giugnere con sì poco al nobilissimo e utilissimo dominio di se medesimi. Del tempo, della fatica, delle pruove non poche ci vuole, per potersi promettere questo imperio. Ho detto poco: bisogna di tanto in tanto andare ricordando a se stesso la sodezza de i Documenti appresi, e sar conto. che finchè si avrà vita, ci sarà sempre da combattere. Per roncare e tagliare che faccia il buon' Agricoltore l'erbe superflue e nocive, ne germoglian sempre di nuove, e convien di mano in mano nettare

il terreno. Col recifa una Cupidità, calmata una Paffione, eccoir pululaime dell' altre. Però la Virità della Mortificacione dee fempre later in armi, milie coi bil a Pri de della Mortificacione dee fempre later in armi, milie coi bil a Pri de rege, di cui ad oggini momento de la Pri de la Colora de la Colora de la morta di cui a degini momento more di noi fiteffi, cioè la miniera di tutte le notteo dividita la more di noi fiteffi, cioè la miniera di tutte le notteo dividita la Colora di coi coi più di coi la miniera di tutte le notteo dividita del la vere il Cuore in calma ( coia che non abbiamo fitudiato finora ); e policia coll'affuerari a comandare con poffeffo a il modelfi Defidere, e a gli Affetti turbolenti, che o tacciano, o fe ne vadano in pace. Per ruicir policia viniciore in queffa battaglia, utile farà il configio a noi laticiato da Publio Mimo, con dire, che convirn fopportare le cofe afficii, perchè pui coffera poco il fopportare I facili.

Fer dificilia, ut & facilia perferas.

Ma se noi non sappiamo vincere noi stessi nè pure nel poco: speriemo poi di resta vitorio sin el molto l' Nulladimeno allorchè si ha da combattere contra la sua naturale Inclinazione, e molto più se contra un' Abtio già fatto nel Vizio, maggior benefizio e più stabile si ricaverà dal non esigere sulle prime tutto da se stessio avvezzo a si maniar per la Collera di stepparla o associata vavezzo a si maniar per la Collera di stepparla o associata si nos collecto. Prima comandare a se stessio di fermar almeno le porte alla Lingua, allorchè l'Ira s'è accesa. Si guadagnerà con quento di orienza con considera con si considera si considera si considera si considera. Ad Augusto, che l'ebbe ben caro, si consigliato da Acendotor Silossos, che sercitate, qualor la Collera il coglieva, le lettere tutte dell' Alfabeto, prima di venire a qualche azione. E così discorrendo.

Finalmente facile è, purché fi voglia ufar alquanto d'attenzione, lo sharbiera dal nofro cuor quelle fijne, che nafcono da i Mali dipendenti non da Verità alcuna, ma dalla fola Opinione ed Imaginazione noftra. Miferia grande che è quella dell' Umon ; quafi che gli mancaffero guai e Mali veri in quefta abitazione terrena, fe eva eggi infefo fabbricando tanti altri colla fua Fantafia; e quefti, benchè infuffiftenti, pure hanno lo fteffo vigore che i veri per rubargli la pace dell' Animo, e per tormentarlo. Le teffe debiti ed ignoranti fon quelle, ne'cui campi fuol germogliare un al fatto fipianojo; ma di quefte ce n'è forfe inopia nel Mondo ? A mettere in tempeffa, e per un pezzo, il cuor di taluno, bafterà il trovarfi spertatore della morte subistante aviolenta di taluno. Bafterà alle volte un Sogno firano ; o il timore di Stregherie, e Malie, che possiono

farsi; o l'apprensione, che sieno già fatte; ovvero il sigurarsi, che le Fantasime, gli Spiriti de i Defunti, e i Diavoli vadano in tempo di notte a spasso facendo la ronda per le contrade, girando per le case, o pure i Folletti facciano da padrone in qualche luogo. Vedi, che villani Fantalmi s' intraversano in capo a i mortali ; e pure ordinariamente niun fondamento hanno, e pure danno tanti tormini al loro cuore, con fare spezialmente al solo udirli tremar l'anima in corpo alla gente impastata di paura. La notte sopra tutto ha questa virtù d'infondere, per minime cagioni, de i gravi spaventi; e s' è veduto taluno cadere infermo e morire, folamente per burla fattagli con una Lanterna Magica. Non ci vuol molto al Saggio per liberare la Fantasia da somiglianti ridicole e insussistenti Immaginazioni ; e gioverà l'avvezzare per tempo i Giovani a conoscerle per quel che sono, e a sprezzarle. Il Saggio, e massimamente il vero Cristiano, si ride, e niun pensiero si mette di fimili spauracchi vanissimi. Lo stesso sa egli de gli Auguri, e delle predizioni de gli Strologhi, riguardanti le azioni dell' Uomo; sapendo che la scienza dell'avvenire è riserbata alla sola Divinità, e che fenza un Miracolo, cioè fenza la Rivelazione di Dio, l'arte e scienza umana penetrare non può in quell'abisso di tenebre. E senza punto turbarfi (quando pure coll'età arrivi tant'oltre ) accoglie l' Anno Climatterico, non apprendendo in esso, nè in certi giorni della settimana, o del Mese, quelle sorze di malignità, che ne vecchi tempi ad essi attribuiva la gente sedotta da i salsi Indovini, veri Ciarlatani . Che se la Gloria de gli Eroi, e de i Letterati non fosse , ficcome è, un lecito, e vero, e non fognato Bene, durante la loro vita; ridurrebbesi anch'essa ad un mero Nome, ove si avesse da aspettare sol dopo la morte. Perciocchè spirato l'ultimo fiato, spirerà anche il sentimento d'ogni Lode. Per altro, anche parlando della Fama, ia quanto Vien bramata e sperata dopo morte, questo io non lascio di chiamarlo un'utile e giojoso Fantasma, e che non si dee distruggere; perchè se non è di profitto a chi fatica per ottenerla. torna nulladimeno in vantaggio del Pubblico stesso. Pertanto è da Saggio il procurar di fare opere, che fervano alla gleria di Dio, e al bene della Patria fua, o pure di tutto il genere umano. Non cercargià avidamente la Gloria terrena; ma se viene, non la sprezzare; o pure con atto di maggiore Virtù fuggirla. Il primario fine de Buoni è quello di piacere a chi gli creò: che a Dio è anche grato, che l' Uomo rechi benefizi, e massimamente se perpetui, o di lunga durata, alla Repubblica sua. Per chi muore certo che un nulla per lui diverrà

rà già meno, e ſempre durerà dopo la morte terrena il merito dell' Opere ben fatte, ſe pur fatte per piacere a Dio, colla ricompenſa d'eſſe nel ſuo beatiſſmo Regno. La Fama in oltre, la quale di lui reſlerà ſulla Terra, ancorteh a lui non ſia per giovare, ſervirà nondimeno per bene altrui; perciocchè dall'eſempio e dalla Rinomanza di lui altri ſe ſntiranon incitui a ſaticare in prò de l' Pubblico, e a

lasciar dopo di se Opere meritevoli di plauso."

Vedutifi dunque da noi i principali studi della Mortificazione, a' quali s'ha da applicare l'amatore della Sapienza, o fia il vero Filosofo: bisogna applicarvisi con forza, e non perdonare a fatica. Se questo vigore, e la pazienza, e un continuato esercizio sono indispensabili per imparare, e per saper ben praticare qualsivoglia Scienza ed Arte: quanto più merita l'Arte o Scienza di saper fare la guerra a se stesso, che è quanto dire di saper ben reggere se stesso, Arte sopra tutte l'altre necessaria e giovevole all' Uomo, che si adoperi gagliardìa, sofferenza, ed esercizio per ottenere sì gran bene, da cui principalmente dipende la Felicità nostra nella presente vita, e nell'altra che ha da venire? Le Inquietudini nostre, e il non trovar giammai Contentezza nel nostro cuore, per lo più viene di qua. Non giudichiam bene delle cose; abbiam de'falsi pregiudizi in testa. Attacchiamo un'Idea troppo vantaggiofa a quello, che ci manca, nè possiam conseguire: cioè immaginiamo più pregio di quel che si dee nelle Ricchezze, ne gli Onori, e in altri oggetti terreni, che ci danno nell'occhio colla loro apparente o bellezza o grandezza, e infieme fon difficili ad ottenere, o a confervare; perdendoci poi co' Desideri e colle impazienze dietro a questi, e trascurando nello stesso tempo quello, che è in nostra mano, o è a noi facile da acquistare, e che basta (purchè sappiamo ben'ordinare le nostre Idee) a renderci quieti e contenti quaggiù. Saggiamente scrisse intorno a questo un Poeta Pagano, cioè Orazio:

Rure ego viventem, tu dicis in Urbe beatam. Stultus uterque locum immeritum caussatur inique. In culpa est Animus, qui se non essugit umquam.

Però dico e ridico anch'io, che più di tuto convien comporte l'Animo, aggiultare le noître Telte; ed effere principalmente da fludiare quetta lezione, faccome la più importante della Fisiofia Morale, e e contenente il maggior nerbo della medefima. Quanto più profitto fi fa in vincere i propri Appettii, in calama le Paffioni, e guarir le Opinioni; tanto più il mortale s'isoltra nel cammino della Sapienza.

Jan day Class

Quello che è più, il sar profitto in questo, da noi, cioè dal voler nostro, dipende. E per questa via si giugne poscia a un grado, che è il più sublime della Filosofia, cioè a godere un' Equaglianza di spirito, che in pochi d'ordinario si mira, ma che è stata, ed è samiliare a i Santi, veri Filosofi del Mondo Cristiano. Si arriva, dico, ad avere lo stesso Animo tranquillo, lo stesso volto allegro, non meno abitando in Villa, che stando in Città, non meno in povero, che in ricco stato, e tanto nella prospera, quanto nell'avversa fortuna. Se felicemente succede un'affare, se qualche gran Dignità vien conferita, se portata qualche nuova d'importante guadagno o onore per lui, o per gli suoi; nulla si scompone il Saggio, non muta volto, non si sente il cuore traballare in petto per la soverchia allegrezza. Ringrazia Dio di quel Bene; ma pensa nello stesso tempo, che questi Beni non sono suoi, non sono durevoli, e che il giorno di domani può ritogliere ciò, che gli dà in prestito il giorno d'oggi. Vengono poi le disavventure, le contrarietà, le ingiurie, le calunnie, e mille altri contrattempi. Offervate il suo volto: è quel di prima. E questo, perchè l'interno suo è troppo bene avvezzato a soffrire. L'Amor proprio a tante pruove foggiogato, e una rifoluzione fortemente già presa di non volersi sconcertare per qualunque avventura del Mondo, il rendono imperturbabile e forte. Ma fopra tutto l'accogliere con lodevol freddo i colpi avversi, per cagione de quali forge in tanti altri un nembo o di collera, o di malinconia, e infino di disperazione; può e suol venire dall'aver bene addestrata la nofira, per altro sì orgogliofa e incontentabil Volontà, a volere quel folo, che vuole Iddio. Non si può abbastanza ripetere questo salutevol configlio. Ce l'ha infegnato la stessa Sapienza di Dio, anzi essa vuol che ne sacciamo una chiara protesta ogni di nell'Orazione Dominicale: tanta è l'importanza di abbracciarlo e praticarlo. Non dica veruno d'essere pervenuto a posseder veramente la Filosofia o sia la Sapienza, finché non sente in se medesimo questa Equaglianza e Serenità d'Animo e di Volto, che fu anche tanto lodata, e raccomandata da gli antichi Filosofi, ed espressa dal sopra mentovato Orazio in que versi:

Aequam memento rebus in arduis Servare mentem; non secus ac bonis Ab insolenti temperatam Latitia, moriture Deli.

Ma a questo invidiabile stato per lo più non arriva, se non chi sta bene unito con Dio, ed ama come un comando del suo amato Padrone

drone tutto ciò, che di prospero o sinistro accade quaggiù. Che se taluno risponderà, essere ben difficile il poggiare tant'alto, e il mirare con lo stesso occhio il Disonore, e l'Onore, la perdita e l'acquisto della Roba, la Vita e la Morte; dirà il vero, ma insieme dovrà confessare una inevitabil conseguenza e verità. Cioè, che pigri, sconsigliati, ed anche pazzi noi siamo. Non la finiamo mai di cercar de i comodi al Corpo nostro, e siam sì ansanti per liberarlo da i Mali e dolori, che talvolta l'affalgono: ma per procurare la Pace all'Animo nostro, e tenerne lontane, o cacciarne le violente alterazioni, non vogliam muovere un passo innanzi all'altro. Rimediamo noi forse a i Mali col tanto adirarci, smaniare, e dolerci? Intanto la Tranquillità dell'Animo, che è un Bene di prezzo incomparabile, noi la perdiamo, e senza profitto alcuno, e accresciamo i Mali nostri in vece di sminuirli. Può egli dirfi, che non fia un vero e penofissimo Male il sentirsi quest' Animo tanto inquieto, lacerato, e pien d'affanno? Ma ne resta anch'una da aggiugnere. Un potente Recipe fra gli altri per Vivere Lungamente quaggiù, si è questa Eguaglianza d' Animo, e l'essere imperturbabile a i lieti e finistri avvenimenti: e quando non v'ha rimedio, il lasciare che il Mondo vada a modo fuo. Far sì il fuo dovere; nel rimanente ripofare fulla Provvidenza, e ful volere di Dio. Essendo il vivere con pace, e il vivere lungamente due intensi Desideri dell' Uomo, e dipendendone molto il confeguimento dall' ufo di questa Ricetta, sconsigliato sarà, chi non faprà, scarso di senno, chi non vorrà valersene.

## CAPO XXXVI.

Del buon regolamento dell' Appetito della Libertà e del Comando.

De forte di Libertà possiono diventare l'oggetto de gli umani Desderi; l'una di effere Libert, e fenza alcuno impedimento a fare o non fare tutto ciò, che a noi piace, o non piace, l'altra d'effere Libert, ciò en noi totopoliti a qualche altro Uomo, che Padrone si chiami. Ora questo duplicato Desdeteio ha biosgoto di un morfo ben poderosi attrimenti all' Uomo fiarebbe preparato il rompicollo, e troppo sconcerto ne avverrebbe alle Republiche. E questo morfo già ce l'ha posto Iddio colle fue fantissime Leggi, per quello che riguarda il non dover'operare, se non rettamente e secondo la Virtù. Un'altro morfo ancora a noi sono le Leg-

gi umane, per quello che concerne la quiete e il buon governo civile. Ma fovente accade, che la matta Superbia nostra dispettosamente roda il freno, e s'adiri, al vederfi tolto da esso Dio, e da gli Uomini, il poter'operare a modo nostro, del che siam tanto vaghi. Irragionevol querela nondimeno che è questa. Nè da gli altri Uomini, nè da Dio ci si toglie la Libertà. Viene essa a noi solamente limitata. Cioè, per conto di Dio, quantunque egli lasci illesa sempre in noi quella dell' Arbitrio, pure colle sue Leggi ci vieta il valerci d' essa per fare il Male o a noi, o ad altri; e defidera, che folamente l'adoperiamo per fare del Bene a noi e ad altri, proponendo a tal fine e premi e pene a chi ubbidifce, e difubbidifce. Pertanto a che stiamo noi teste sventate a lagnarci, perchè ci troviamo impediti, mercè de' comandamenti di Dio, dall'operare ciò, che per sua natura è cattivo, e che se l'operassimo, tornerebbe anche in danno del Pubblico e nostro? Ci fono in oltre le Leggi umane, che per varj capi frenano i voli a i nostri voleri. Ma ancor questo è necessario alla Repubblica, la cui Tranquillità e Felicità verrebbe di leggieri a turbarsi o a perdersi, ove sosse lasciata la briglia alle Volontà de i Cittadini . Più ha da importare il pubblico Bene, che il privato. E non fiamo noi una particella di questa Repubblica, al cui buon governo dobbiamo tutti cospirare, chi comandando, e chi ubbidendo? Stiana, ridicola, ed ingiusta sarebbe la pretensione nostra, che le giuste Leggi fossero fatte per gli altri, e non per noi; che fosse permesso a noi l'ufurpare i campi altrui, il violare l'altrui letto, il recar danno al corpo, all'onore, alle fostanze del Prossimo, l'ereditare, il pagar creditori, il far contratti , e altre fimili azioni , come a noi più vien talento; e che di questa Balla fosse poi privo il restante de Concittadini. O pure se a tutti fosse lecito ciò, che noi vorremmo lecito per noi , potrebbe venircene sì presto tal danno e male , che pregassimo Iddio, e i Legislatori di far Leggi, o di tener saldo le fatte. Adunque Ragion vuole, che non bramiamo, nè efercitiamo mai la Libertà dell' Arbitrio nostro contra le Leggi indubitatamente santissime del Cielo, nè contra le Leggi del Principe o della Repubblica, che d' ordinario son giuste, e laggiamente proposte per necessirà o utilità del Comune, ed anche nostra. La Libertà a fare il Bene niun ce la vieta; e questa è quella, di cui abbiamo da rallegrarci e valerci, siccome atta a produrre la vera nostra Felicità, e ad influire eziandio in quella del Pubblico. Chi mai di grazia riputerà un bel privilegio quello di poter crepare pel troppo bere o mangiare ? quello d'essere più spesso malato, che gli altri Uomini? quello di dive-

divenire qual bestia nella sfrenata Lussuria ? quello di procacciarsi molti Nemici con delle azioni ingiuste e disonorate, e per conseguente di vivere in questo medesimo Mondo men Felice e men contento, che il resto de gli Uomini? Che se pure alcuna delle umane Leggi sembrasse talvolta, che intaccasse più del dovere la nostra Libertà, e fosse mancante di giustizia: il Saggio con quella stessa flemma e pazienza vi fi accomoda, con cui riceve tante altre contrarietà, e slogature di questo misero Mondo, che schivar non si possono. Per altro le Leggi del Cielo, e per lo più quelle della Terra, tendendo tutte a farci mantenere l'Ordine, che dobbiamo offervare verso Dio, verso noi stessi, e finalmente verso il Prossimo, e verso la Repubblica nostra; chiunque ha senno, e buon volere, le ama, le venera, e facilmente le eseguisce. A i Buoni non fan paura i Birri : pe' Buoni non son fatte le Leggi punitive. I soli Cattivi e forsennati quei fono, che le mirano di mal'occhio, perchè contrarie a i lor disordinati Appetiti . In quale di queste due schiere preme egli a

noi d'essere compresi, e di fare la nostra figura quaggiù?

Ciò, che ho detto finora, va steso alla suggezione e ubbidienza, che debbono i Sudditì al Principe nella Monarchia, ed a i Magistrati nelle Repubbliche. La subordinazione a questi è instituita per necessità, e per bene non meno del Pubblico, che de i privati, essendo impossibile, che senza qualche Capo o Regolatore, in cui risieda il diritto di comandare, possa sussistere un Popolo senza infinite discordie e guai. Però il Saggio non si lagna di mirar se stesso sottoposto a i comandamenti del Regnante, o de' supremi Magistrati; e da che a lui non tocca di comandare, ma sì bene di ubbidire, accorda fenza ripugnanza alcuna il fuo volere, e il defiderio della fua Libertà col fistema necessario della Repubblica. Un' altra specie di sommessione ancora si esige da i Figliuoli verso de lor Genitori, e verso chiunque tien le veci de Genitori, come i Maestri, Tutori, Governatori. La Natura stessa dà il comando a i Padri fopra de' loro Figlinoli ; ma quel che è più da offervare , gliel dà per bene d'essi Figliuoli . Non s'accorgono i Fanciulli d'essere nella tenera loro età, e pure la verità è che sono, come tante bestiuole, anzi peggio delle bestiuole; imperocchè queste non sì facilmente incorrono in pericoli, nè fan danno a se stesse o a gli altri; laddove i Fanciulli lasciati in balla di se medesimi, son capaci di nuocere continuamente alla propria fanità, vita, e roba, di darfi in preda ad ogni Vizio, e di nuocere anche a gli altri. Quel poco uso di Ragione, di cui allora son provveduti, scompagnato

dalla sperienza, ad altro per lo più non serve, se non a capricci, difordini, e follie, per propria e per altrui rovina. Il perchè troppa necessità ci è, che loro assista Superiore o Guardiano, cioè chi loro comandi, chi regoli le lor voglie ed azioni, e li tenga in briglia, e all' occorrenze gli fgridi e galtighi . Perduti per fempre farebbono . se non fosse così. E per questo la divina Sapienza tanto raccomanda a i Giovani d' amare la disciplina, la correzione. Non l'intendono ralora questa sì utile e necessaria verità que nascenti Ingegni , e si lagnano d' avere fopra di fe chi non li lafcia appagare tutti i loro fconfigliati defideri; parendo anche a certuni il Collegio, il Seminario, la Scuola, una dilgultofa prigione, e una perdita amara della sofpirata Libertà. Ma si accorgeranno a suo tempo, che finchè dura quella stagione sì pericolosa per chi è mancante di Giudizio, in loro bene è ridondato il non poterfi valere di questa Libertà per apprendere ed operare il Male, ma folo per addestrarsi al Bene. Intanto bel pregio che è ne i Giovinetti, e gran fegno di far buona riuscita, la pronta ubbidienza a i loro Maggiori, il ricevere di buon grado le correzioni e le istruzioni, e il lasciarsi condurre volentieri da chi può prestar loro quel Senno, che la tenera età, e la poco pratica del Mondo per lo più non fuol dare. Per navigar bene s'ha da ascoltare il Piloto; per viver bene, chi è più Saggio. Se in tutto poscia il femmineo sesso si trovasse quella maturità di Giudizio, che fi ricerca a governar faggiamente se stesso, e insieme una Famiglia. potrebbe accordarfi di leggieri un'esenzione alle Donne da ogni suggezione e ubbidienza. È certo non mancano Donne per altezza d' Ingegno, per Giudizio, e Saviezza tali, che possono servire di Maestre a molti de gli Uomini. Tuttavia convenendo a questo Sesso la ritiratezza, e lo star lungi dal gran Mondo, e non essendo sempre le lor teste persettamente lavorate nell'officina della Prudenza; anzi essendo esse sottoposte a delle stravaganze della lor Fantasia, e a varj deliqui di Giudizio: bene è, che siccome ne' Contratti elle non possono operare senza l'assistenza de Savi, così in molte altre azioni dipendano dal confenso e consiglio di chi è loro Capo. L'Uomo per la troppa Libertà sta in pericolo di scavezzarsi il collo; ma certo più sovente per la troppa Libertà la Donna se lo scavezza. Per altro le Donne oneste e saggie, allorchè sanno ben' ubbidire a i loro Mariti, anch' esse comandano. L' osservazione su fatta da Publio Mimo in aucl verfo

Casta ad virum matrona parendo imperat.

Quanto poscia all' Appetito del Comando, che Ambizione si chiama,

ma, chi può mai annoverare gli fconcerti e difordini, che di qui tutto dì fcaturifcono, s'effo non è tenuto feveramente in freno? Il mestiere di Comandare ad altri troppo è dolce, e ognun volentieri lo fa; o non potendo, defidera almeno di farlo. E quel che è ridicolo, niuno v' ha, che non pretenda di ben faperlo; e se non ha la fortuna di poterlo efercitare, ha almeno in pronto la cenfura fopra chiunque l'esercita. Tanti prepotenti, che una volta spogliavano della Libertà la lor Patria, davansi senza fallo in preda a questo indomito Appetito; e purchè comandaffero, nulla curavano di tirarsi addosso il più abbominevol titolo fra gli Uomini, che è quel di Tiranno. Gloriofo all'incontro nell' opinione volgare fi stima il titolo di Conquistatore. Ma il saggio Vescovo di Cambray Fenelon ha preteso prima d'ora, altro non essere d'ordinario un Conquistatore, se non chi mosso dall' incontentabilità del signoreggiare, sempre poco parendogli per grande che sia il dominio a lui toccato o per eredità, o per elezion de' popoli, divora co' desideri tutti i suoi vicini; e qualor fe la vede bella, ingoja il più debole, mai non mancando pretesti per farlo . Se poi l'impegno necessario della Guerra spianta i paesi altrui, e costa tanto oro e sangue a' Sudditi propri, si reputa questo un nulla, purchè a' campi suoi un palmo dell'altrui terreno fi aggiunga. E fa spavento l'offervare, come sia delicata e gelosa in alcuni questa Idea del Comando, perchè nè pur foffrono una picciola ombra, che paja opporfele; e sì potente e furiofa in altri, che per regnare, o continuare a regnare, o per dilatare i confini del Regno, ragione non s'intende, e si va fopra a tutti i riguardi dell' Amicizia, del Sangue, e della Religione stessa. Però fra i mali, che strepitosamente sconvolgono la Terra, i più vengono di qua. Alle carestie si truova rimedio; le pestilenze per misericordia di Dio son divenute fra chi ha buona cura dell' Italia cose incognite o rarissime : ma i maligni effetti dello fregolato Appetito di comandare a Popoli niuno ci è, che non gli abbia sperimentati, e sorse tuttavia non li pruovi. Tanto empito, onde è accompagnato questo Appetito, può anche nascere da un potente desso di Gloria; ma con questo desso ordinariamente va congiunto l'altro. Cioè, quello di figurarfi, che quanto più grande è la circonferenza de gli Stati, tanto maggiore e più piena abbia da effere la propria Felicità, e la confervazione di questa Felicità. Ma resterebbe solo da chiedere, se i dominanti stessi, e massimamente i Conquistatori, sieno suggetti a rabbie, a crepacuori, a difgrazie, e spezialmente allorchè hanno aperto il teatro pericoloso della guerra. Per me son certo, che nè lo splendore del

loro Soglio, nè il terrore de i loro eferciti, e delle lor guardie, li pofinon difiedhere da indiferte pungentifime cure. Dove fonoi gran monti, ivi fon le gran valli. In foflanza gridano tutti i Saggi, che può effere più Felixe nel luo pivato flato i Utomo dabbene, provveduto di lufficiente fortuna, e molto più di Sapienza, che un Re il Tonoo, quandoi IR enno faccia feder feco in quel Trono la Mo-

derazione, la Probità, e la Sapienza.

Ma scendendo a più piccioli Regni, cioè alle Famiglie tanto de maggiori, che de i minori, facile è il trovar'in esse, che fieri imbrogli, e talora che scisme e guasti vi faccia la voglia del comandare. Prenderebbono volentieri le redini i Figliuoli al Padre, le Nuore alle Suocere, l'uno all' altro i Fratelli, ec. e però le inquietudini, e le risse, e i mali animi alloggiano in quelle case, dove da taluno non si vorrebbe Ordine di superiorità e di suggezione, nè si tiene in freno la matta voglia di star sopra de gli altri. Mirate poi quanti Martiri d' Ambizione abbia il Mondo : giacchè l' Ambizione ha bensì molte vedute di Stima e d'Onori, ma principalmente consiste nella cupidigia de' gradi onorevoli , e di una fituazione propria per comandare a gli altri . Che applicazioni, che sudori, che pazienze si fpendano, e quel che è peggio, quante vie torte talora per giugnere a questo beato possesso, o sia per signoreggiare in Capo, o sia per dominare con subordinazione ad altri; non occorre qui ridirlo. Potrebbe anche darsi il caso, che qualche volta non badassero a i fiati fegreti, e alle forde spinte, che sa questo medesimo Appetito in cuore all' Uomo, coloro, che lasciate le vie lubriche del Secolo han prefa in loro parte l' Ubbidienza, e ne han contratto impegno con Dio. Finchè per Ubbidienza comandino, egreggiamente cammina la faccenda, e la Virtù sta salda. Ma se mai facessero essi di mani e piedi per sottrarfi alla suggezione, e per arrivare anch' essi al saporito privilegio di dar legge e sopraftare a gli altri; nieghino, se possono, d'effere agitati non poco da questo feroce Appetito. In fomma da qualunque parte ci rivolgeremo, urteremo in troppi esempli di mali, procedenti dall' innata voglia, che abbiam tutti di superiorizzare, o almeno di non effere fottopposti alle voglie e al comando altrui.

Però il Saggio attentamente cfamina fe fleffo, per diference, fe il fuo cuore tenga nel limiti dovuni l' Appetito dell' Indipendenza, e della Superiorità. Giacché ogni Uomo nella maniera del nafeere è eguale all'altr' Uomo; ma è impossibile fecondo la cossituzione del Mondo pretene, che fiamo tutti eguali ant temperamento del Cor-

po, nella svegliatezza della Mente, ne i beni di fortuna, nelle idee. nelle voglie, e in tante altre appendici della vita umana: così per istituzione di Dio e de gli Uomini necessario è dapertutto, che ci sia, chi comandi, e chi ubbidisca. Ora l'Ordine richiede, che i molti ubbidifcano a i pochi, e bene fpeffo ad un folo; e che i pochi, o il folo, a' quali appartiene di reggere e comandare, ubbidifcano nello stesso tempo anch'essi alle Leggi di Dio, della Ragione, ed anche dello Stato. Adunque il Saggio, fia nel pubblico, fia nel privato Governo, con tutta rassegnazione ed allegria sta in quel sito, dove Dio, gli accidenti del Mondo, o la favia elezione fua l' han posto, da che altro egli non vuole che l'Ordine; e quest'Ordine egli non ha autorità di mutarlo; e sa che ubbidendo alle Podestà legitime, ubbidisce a Dio. Talvolta avverrà, che anche a lui monti in capo un desiderio di fare il Superiore, e che ricorra a leciti e lodevoli mezzi per ottenere qualche dignità o posto. Ove la vera intenzione sua fia di poter comandare per far poscia del bene anche al Pubblico, si potrà tollerare, e alle volte anche lodare questo suo Appetito. Altro fine, che possa legittimare i desideri dell' Ambizioso, non c'è che quelto, cioè la mira di giovare alla sua Repubblica, e di esercitare in prò d'altrui la fua buona volontà, e il fuo Ingegno e Sapere. Però a me sembra un bel pensiero quel di Platone, allorchè osserva, effere segno di Repubblica cadente o malestante, quando i Buoni defiderano di governare; perchè nasce per lo più questa lor brama dal vedere governata essa Repubblica da i Cattivi, in luogo de quali meslio sarebbe che sottentrassero i Buoni. Per altro su insegnamento della scuola d'Epicuro, che il Savio non dee mischiarsi nella Repubblica, cioè non ha da defiderare, nè da accertar' impieghi nel pubblico Governo, costando ciò troppe cure, troppi pericoli, e quello spezialmente di perdere la Tranquillità dell' Animo, la quale sopra tutto convien cercare, ma troppo è difficile il trovare o confervare in mezzo alle tante fatiche, battaglie e contrarietà, onde abbonda oani pubblico Ministero, o ufizio di Corte. Ma questa Massima, tuttochè fia vera nel rammentar le dure penfioni, che cofta qualfivoglia Magistrato: pure, per quanto ho già detto di sopra, non è da abbracciare, ficcome troppo pregiudiziale al pubblico Bene. Se niun Buono e Savio volesse governo nella Repubblica, toccherebbe a i foli Pazzi e Cattivi il reggerla: il che se sia da tollerare, ognun tosto sel vede. Dirò di più, che l' Ambizione è un nome screditatissimo, e con ragione, fra gli Uomini. Ma prendendola noi nel fuo senso naturale, cioè per semplice Desiderio d'Onori, e di Comandi,

ove questa sia moderata, non solo è compatibile, ma anche desiderabile nelle Repubbliche, che molti n'abbiano una discreta dosa in cuore. Le fatiche de gli studj per rendersi degno de gli Onori, non fon poche. Per divorarle con pazienza ci vuole uno stimolo. Se non viene dal folo Amore della Virtù, venga almeno dall' Amor di se stesso: che anche così ne può ridondare del vantaggio al Pubblico. Però basta, che il Saggio non si affanni per desideri di Dignità o Superiorità; e intenda, che si può anche nel privato ritiro go-dere un'ampia Felicità, e Felicità bene spesso più durevole e sicura, che ne faticofi Magistrati, e in governar popoli o Università . Del resto s'egli vien portato a i pubblici impieghi dal bisogno della Repubblica, o dall'elezione del Principe; ha con coraggio da fostenere il suo grado, e da portarne con pazienza il peso, e le spine annesse, consolandos colla coscienza del bene operare, e del desiderio di giovare al Pubblico, per cui ne avrà anche ricompensa da Dio. Ne monta egli mai in Orgoglio o Alterigia per l'altezza del fino grado, ben fapendo, che Quando la Superbia cavalca, la Vergogna e l'Odio altrui le va in groppa; ma pieno di Modestia, lontano da ogni fordido Interesse, e abbondante di Discretezza e di Carità Cristiana, cortesemente accoglie tutti, e amorevolmente tratta infino co più abietti, fempre vellendo i panni altrui, e dicendo a fe stesso: S'io fossi il tale (e potrei anche divenir tale) come bramerei io d'effere trattato da chi è da più di me? Sarebbe poi fempre da defiderare, che i foli Buoni comandaffero; ma giacchè questo non si può in ogni tempo e luogo ottenere, gran Virtù sarà il saper'ubbidire, e il fottomettersi anche al comando de Cattivi, quando però non sia contra la Legge di chi è Superiore a i Buoni e a i Cattivi. Finalmente per quanto sia bello e dolce il comandare ad altri, incomparabilmente è più bello, importante, e necessario il saper comandare a fe fleffo. E a questo, a questo, più che ad altro, si dee applicare il Saggio. Chi non sa questo; chi si lascia signoreggiar dalle sue Passioni, e trasportar suori di strada da i suoi Appetiti; è misero in se stesso, e non è degno d'aver comando sopra gli altri.

## CAPO XXXVII.

Del buon Regolamento dell' Appetito del Vero, del Bello, e de Piaceri.

Onfiderato in fe stesso l' Appetito del Vero, bisogna confessarlo per un dono a noi fatto dal fovrapo Artefice; perciocchè colla fpinta di questo noi siamo, o possiam'essere condotti ad apprendere infinite Verità necessarie o utili per la presente Vita, e insieme per l'altra. E pure bisogna qui aprir ben gli occhi ; poiche questo, dichiamolo pure virtuolo Appetito, a guifa delle Virtù, ha i fuoi estremi, cioè il disetto e l'eccesso, che sono viziosi. Primieramente le Verità non fon tutte della medefima importanza. Altre riguardano i Corpi e la Materia; altre spettano a gli Animi, e queste sono di maggior pregio; e fra quelle, che appartengono all' Animo, fono fopra tutto preziose le atte a rendere moralmente Virtuoso esso Animo, per vivere con faviezza fulla Terra, e felicemente con Dio nel paese dell' Eternità. Ora bene è l'imparare tutte quante le Verità, sia di Arti oneste, sia di Scienze insegnate nelle Scuole Cristiane: che tutte possono giovare all' Uomo. Ma ardisco ben'io di chiedere a taluno, s' egli si creda d'essere un gran Sapiente per avere appresa l'Eloquenza e le Lingue, per possedere la Fisica migliore, per essere un bravo Matematico, Legista, Erudito, Politico, eche soio? S'egli ha trascurato lo studio dell' Uomo, cioè di se stesso, per ben regolare e pulire l'Animo fuo, e piacere in prima a Dio, poscia a gli altri Uomini: non se l'abbia a male, se gli sarà detto, esser egli un' Ignorante con tutto il suo sapere. Gli stessi Teologi, se non per altro studiano quelle grandi e fublimi Verità, che per pascersi della loro speculazione, senza sarle servire a divenir Uomini dabbene, sono Ignoranti, tradiscono se stessi, e quella nobilissima Scienza. Ragion vuole, che l' Appetito del Vero più all'imparare il viver da Uomo, che ad altro, si porti; perchè questo Vero importa più di tutto il resto; e nel saper questo, e praticarlo, la Sapienza consiste. Scusabile è il povero e rozzo Popolo, se obbligato ad imparar quello, che può e dee servire al fostentamento suo, non ne sa di più. Ma non va esente nè pur'esso dall'obbligazione di apprendere la Dottrina Cristiana, e di andare ascoltando le Prediche lacre: che questa Scuola è per tutti, e comoda a tutti. Or che tarà da dire di chi abbonda cotanto d'ozio, nel quale marcifce; e di chi tanto studia su i Libri, ove poi

nulla curi le più belle e rilevanti Verità, che fanno effer Uomo l' Uomo, e l'accostano al suo Creatore Iddio? Ma non più di que-

fto, da che nel Cap. I. abbastanza ne ho detto.

Qui però non finisce la faccenda. Chiedete a chissia, s'egli appetisca la Verità: non ci sarà chi dubiti di dire di sì. Ma in questa risposta si tace una condizione ed eccezione galante; cioè che si desidera bensì la Verità, ma purchè questa ci rechi piacere, nè ci scomodi punto. In effetto l'Amore di noi stessi non di rado sa guerra alle Massime stesse della Natura e della Sapienza; perchè amiamo le Verità confacenti al genio nostro; non amiam già l'altre, che si oppongono alla Superbia, all' Intereffe, in una parola a i noftri terreni Appetiti ed Affetti; anzi queste a tutto potere le abborriamo e fuggiamo. E perchè mai tanti e tanti non s'arrifchiano a farci scorgere i nostri diferti? ad avvisarci de gli spropositi, che abbiam fatto, o siam dietro a fare? a disingannarci in tante altre occasioni? Nè pur s'attentano a farlo gli stessi Amici, quantunque quei sieno i veri e fedeli Amici, che riprendono gli errori nostri, e non già gli altri, che incensano tutto quel che operiamo e parliamo. Ecco dunque la leggierezza e miseria nostra. Non è vero, che sinceramente amiamo e cerchiamo la Verità, benchè tanto perfuadiamo a noi stefsi di bramarla. Non si arrischiano gli Amici ed altri a parlarci schietto, perchè si figurano, e non s'ingannano a figurarsi, aver noi a male, se ci è scoperta quella Verità, che ci sa accorti delle debolezze e magagne nostre . Sanno di che piede zoppichi l' Amor proprio, e la troppa Stima, che abbiam di noi stessi, e quale abborrimento abbiamo all'avvederci d'aver meno Ingegno, men Prudenza, e meno d'altre prerogative, di quel che credevamo. La Cenfura, e le Verità dilgustole in casa altrui, non ci danno fastidio; fors'anche ne facciam festa all'udirle. Ma in casa nostra troppo di rado accade, che le miriam di buon'occhio. C'è di più. Amiamo infin la Bugia. ci piace d'effere ingannati, purchè il Falso ci rechi qualche Utile o Piacere. Però a man baciate si accoglie tutto ciò, che serve ad esaltare la nostra Nazione, Patria, Casa, Università. Saran Favole: non importa; non folamente non ci guardiamo dall'efaminarne la fusfistenza, o insussistenza, ma ci adiriamo ancora con chi prende in tali materie a difingannarci. Quella Antichità, quella Nobiltà, quelle Azioni, que Personaggi, ec. han da essere veri, e non finti, perchè così comanda il nostro Signore Amor proprio. Fors'anche taluno non si è fatto scrupolo di fingere e mentire o per la Gloria altrui, o per proprio Interesse, e talvolta fino in cose spettanti alla Religio-

c.

me. In oltre ben venuti gli Adulatori : oh questi sì , che ci dicono delle Verità saporite e care. Almeno tali a noi sembrano quelle belle parole, che s'accordano sì bene con altri Appetiti nostri, ma con discapito dell' Appetito del Vero. E la razza de gli Adulatori è ben più ampia e diffusa di quel che comunemente si crede. E quande anche altri non ci fosse, ci siamo ben noi; perciocchè i più grandi Adulatori, che si truovino al Mondo, siamo noi di noi stessi. Que-Ro difetto poi, e questa disavventura, benchè d'essa possa partecipare cadaun de mortali, pure più sovente si osserva ne Grandi. quantunque alcuno non ci fia, che più d'effi abbia intereffe a conofcere la Verità. Quanto più alta è la loro fortuna, tanto più corrono essi pericolo di credere, che tale ancora sia la Mente, e il Giudizio proprio; e però eccoli fuggetti ad una specie di dolce delirio. e ad una mirabil delicatezza, tanto che la povera Verità truova talora chiuse le porte de loro Palagi; o se v'entra, ammutisce facilmente alla loro prefenza; o se pure ardisce, malcontenta quindi se ne parte. Le porte poi d'ordinario sono spalancate a chi solo parla a modo loro, e a chi sa incensare le lor voglie e parole. Certo chi vuol pure dir loro qualche Verità, quando non sappia adoperar parole di feta. come ci avvertì uno de gli antichi Filosofi, altererà, non guadagnerà gli animi loro. Che deplorabili confeguenze per gli Grandi steffi, ma più per chi dal governo loro dipende, porti con seco questo mal conosciuto da loro (dichiamolo pure) odio della Verità, non si potrebbe in poche parole ridire. A me basta d'avere accennata anche questa malattia di noi troppo superbi, e interessati Animali. Come poi fi regoli qui l'amatore della Sapienza, dichiamolo in poche parole.

Primieramente, per quanto può, aguzza il guardo a fin di penerare ne n'afcondigli dell' Amor proprio. Coftu è que li furifante, che a noi cuopre, nè lafcia vedere i propri difetti. Scopertili, il Saggio li corregge ed emenda egli felfo, fenza avet bifogno de gli occhi altrui per ravvifarli. Proprio è de' Cattivi lo fludiar folamente i manementi el gia latri, con accreferi anche talora eltre al dovere. Proprio all' incontro de' Buoni e de' Saggi è lo fludiare diligentemente i propri, e il farla da fícale a fe medefimi. Ma periocchè non fi promette mai il Saggio canta avvedutezza da poter ben di-ferenre tutte le trame ed indidi ed loverchio Amor proprio, fecglic Configlieri ocorati e giudiziofi, e non mai Adulatori, con dar foo facoltà di onn tacergli in ogni occorrenza il Vero. Tali poffone effere i facri Minifiri, direttori delle cofcienze; tali i buoni e fedel. Amici; tali, vo ve fi tratti di Principe, i Minifiri timorati di Dio, e

Sapienti. Con questi confida i suoi genj, i suoi disegni, sia pel governo di se stesso, e de propri affari, sia pel governo altrui. E quand'anche per umana infermità alle volte gl'incresca, e gli faccia male al cuore, il vedere contrastati o riprovati i suoi sentimenti e desiderj; pure sta ben cauto, assinchè nè pure il volto accusi l'interna sua tempesta, non che la lingua prorompa in rimbrotti. L'accogliere una volta fola con brutto trattamento l'altrui fincerità, è un tacitamente comandare, che mai più non osi d'affacciarsi il Vero: e il comandamento verrà puntualmente eseguito da chi non vuol brighe, nè ama di vedere sì mal pagato il fuo buon volere. Per altro fia quant'effer si voglia felice l'Ingegno, acuto il discernimento, grande la sperienza di chi regge Popoli, ove questi si desse a credere di non aver mai bisogno di Consiglieri, nè di Configlio; badi, se mai potesse parere, ch'egli usurpasse i privilegi della Divinità. Narra Paolo Diacono, che Ariberto Re de Longobardi di notte travestito girava per la Città, e si cacciava ne ridotti, per intendere, che dicesse il Popolo del governo suo, e de suoi Ministri. Oh! avrà pure un Principe tale udito delle scempiaggini, e delle false dicerie, ed anche delle Satire mordenti; e saggio lui, se il movevano a riso, e non a sdegno. Ma forse avrà del pari appreso delle Verità profittevoli, che non erano giammai penetrate ne fuoi gabinetti. E Plutarco nell' Opuscolo, ove tratta dell' utilità, che si può ricavar da i Nemici, saviamente osservò, poterci giovare l'aver de i rigidi esaminatori delle nostre azioni intorno, perchè così ci guarderemo dalle cattive; o pure eglino fenza adularci andranno fcoprendo e censurando i nostri difetti, e potranno con ciò somministrarci lume per emendarli. Perciò se avessimo giudizio, e non fossimo troppo infatuati di noi stessi, dovremmo preserire i Nemici severi a gli Amici troppo dolci. I primi dicono sovente la Verità, gli altri non mai. Si risente, è vero, a tasti sì fatti la nostra Superbia; ma in fine ( e a questo bisogna por mente) niuna Verità ci è, che a noi sia più giovevole di quella, per cui possiamo diventar Buoni, o Migliori, e Saggi, o più Saggi. Se diciam daddovero, che quest'ultimo a noi preme, come poscia i mezzi, che possono condurvici, averli discari?

Può ancora cadere in ecceffi. I' Aspetito del Vero: il che a tutta prima può parere un paradollo; perchè effendo il Vero per fe stelfo cofa Buona, non dovrebbe giammai effere troppo, nè cattivo l'andarne in traccia. E pure si danno in fatti delle Verià, il risapre le quali facilmente riefee nocevole all' Uomo, non già per cagione d'esso Vero, ma per le malvage e sfrenate Passioni, e per la mala di-

sposizione di chi lo apprende, e in una parola per la nostra corrotta Natura, che sa abusarsi, e pur troppo sovente si abusa, d'altri Beni a noi dati da Dio. La Curiofità per se stessa non è Vizio. Può anzi esfere Virtù, se ci porta a cercare notizie oneste ed utili; ma del pari può divenir Viziosa per cagione del fine, da cui siamo mosfi a tale ricerca. Può anche paffare in Vizio quel tanto indagare i fatti altrui, fenza avervi noi interesse, o pure il cercar di scoprire le occulte magagne de Proffimi nostri . I fordidi segreti poi , e le ribalderie di certi Vizi bestiali, che perniciosi effetti producano, o possano produrre, se è ammessa alla loro notizia l'innocente e tenera età; chi è che nol sappia? Fin lo stesso impudico Ovidio mostrava scrupolo, che le Verginelle pudiche s' accostassero alla lettura de gli arcani dell' Arte sua. Si dà in questo, e si dà anche in altri argomenti di fomma importanza una faggia e beata Ignoranza, e una Scienza pericolofa. Ma perchè non è sì facile il determinare ciò, che sia bene o non bene, lecito o non lecito di sapere ; ed appresso non è materia da poche carte il prescrivere i limiti legittimi della libertà de gli umani Ingegni, sì per la disuguaglianza delle loro forze, sì per le varie disposizioni delle Volontà: di più non soggiungo. Dirò bensì, che nella immenfa fiera delle Verità o naturali, o contingenti del Mondo, converrebbe por mente, quali più, e quali meno possano essere giovevoli ad ogni determinata persona. Imperocchè altre si debbono consessar necessarie; altre più, altre meno utili alla vita Animale, Civile, e Spirituale de mortali; ed oltre alle nocive, o pericolofe, delle quali ho detto, altre in fine ci fono inette, e diniun giovamento. Rei di gran trascuraggine ed imprudenza certo noi fiamo, e talvolta ne possiamo anchi essere debitori a Dio, se tralasciate le prime, unicamente ci perdiam dietro alle ultime. E non è sorse breve e prezioso il tempo della vita nostra: come dunque gittarlo in bagattelle ed inezie, e studiar molto alle volte per nulla imparare? Finalmente un grave eccesso di questo Appetito s'incontra in coloro, che non contenti di quelle Verità, che fono alla portata de' nostri guardi, vogliono poggiar più alto, figurandosi di potere scoprire ciò, che a gli altri è ignoto, ed è superiore alle umane intelligenze. Parlo de Misteri della santissima Religione nostra; parlo di chi pretende d'entrarene gabinetti del Consiglio, e della Provvidenza di Dio; parlo di chi vorrebbe pur penetrare nella cognizion dell' avvenire. Quello che facilmente ne può fuccedere, si è, che in vece di trovare il Vero, s'urti nell'Errore, e nel Falso creduto per vero. Di questa temerità ci avvertì già l' A-Выь 2 postolo.

postolo, intonandoci il suo Non plus Japere, quam spoette Japere. Codi l'Ecclefatio: alliune ten quajforin. E da Saggio il eccar tutto ciò, che può maggiormente fondarci nella filma e nell'amore della Religione, e della Virrà (il che abbonda) e non già quello, che in noi può se non distruggerie, aluneno indebolirie. Certo chi pecherà in cuore di coloro, che vanno ansiani di fapere più che non conviene, fooprirà, che gli agita non il desiderio della Verità, ma quello di non aver briglia alcuna alle lor voglie, senza por mente, essere miero, chiu non ceme quel gran Dio, sotto il cui impero stanno anche, volere o non volere, s'actività con contente quel gran Dio, sotto il cui impero stanno anche, volere o non volere, s'actività.

Due parole qui, oltre a quanto ho detto in trattare della Prudenza , lascerò io correre intorno alla Sincerità , figlinola dell' Amore del Vero, e da noi chiamata anche Veracità. Nobile e degna dell' Uomo è eziandio questa Virtù, per cui la Bocca nostra va concorde col cuore. Nondimeno ha essa più che l'altre bisogno, che le flia sempre a fianchi la Prudenza, per saper quando va taciuto o par-lato. Contatela per un pregio della Vita Civile, purche adoperata a luogo e tempo; e regolarmente meglio con essa, che colle Doppiezze e Finzioni fi trattano e riescono gli affari del Mondo. La Simulazione, l' Inganno, la Bugia, oltre all' effere di lor natura merci cattive, vanno anche d' ordinario a finire in male. Perciocchè se non presto, almeno stan poco, siccome dissi altrove, il Furbo, il Sianulatore, e il Bugiardo a scoprirsi; e scoperti che sieno mercatanti sì fatti, fon falliti presso chiunque li conosce. Ma se i Buoni con facilità fi guardano dall' ingannare altrui, uno poi de' maggiori e insieme più difficili studi loro è quello di non lasciarsi ingannare da gli altri, cioè da i Furbi, da i gran Parlatori, da i magnifici Promettitori; il che si chiama Accortezza: del che parlammo nel Cap. XXIX. della Prudenza. E non manca già, anzi abbonda nel Mondo questa maligna razza, e bisogna alle volte per necessità conversare e trattar con loro, e sempre con incertezza, se in bocca loro il Nò sia No, e il Si Si. E peggio poi accaderebbe, se mai c' incontrassimo in Ipocriti, gente la più detestabil di tutte, perchè adopera il manto più nobile per coprire non meno la fua deformità, che gl'inganni, ch' ella va tessendo alle persone private, e al Pubblico ancora. Ma questi in fine fogliono effere pochi: e si vuol' anche offervare, che non v'ha folo de gl' Ipocriti di Divozione. Ve n'ha d'Amicizia, ve n'ha d'Onestà, di Bravura, d'Umiltà, di Liberalità, e d'altre specie; e questi anche più frequenti che i primi, benche non mai sì abominevoli come i primi, Per

Per conto poi dell' Appetito del Bello, anch' esso abbiam detto che è proprio della Natura dell' Uomo, e considerato in se stesso, non può chiamarfi peccaminofo, anzi è da appellar lodevole. O l'Iftinto, o la Ragione ce ne rendono caro l'aspetto, e sovente ci muovono non folo a commendarlo, non folo ad amarlo, ma anche a defiderarlo. Tuttavia per la fregolatezza d'altri nostri Appetiti, per cagione delle Passioni nostre indomite, e per la corruzione dell'umana Natura, ci può riuscire talvolta dannoso ancor questo. Noi ci perdiamo per lo più dietro alla Bellezza de Corpi. Belle pitture, bella Cafa, bei giardini, begli arredi, belle vesti, bei volti, ec. Può, è vero, anche il Saggio onestamente dilettarsi di questo Bello; ma sapendo egli, che incomparabilmente più fon da prezzare le Bellezze Spirituali, ad effe principalmente rivolge il fuo guardo; e alzandofi fopra la Materia, truova nello studio, nello scoprimento, e nell'amor di queste un puro e dolcissimo pascolo, di cui non son capaci le groffolane menti. Il dire a certuni, che nella contemplazione de gli immensi Attributi di Dio, o pure del mirabil magistero di tante fat: ture, di cui quel sapientissimo Artefice ha ornato il Mondo, si scuoprono, e si gustano mille incredibili Bellezze, per le quali l' Animo de i Buoni, e de gli Studiofi, fi fente rapito da fingolar Piacere; lo stesso sarebbe, che parlare della vaghezza de varj Colori ad un Cieco nato. Un' altro emporio di Bellezze è riposto nelle Scienze, per le quali si dirozza, pulisce, e arricchisce l'Animo, con levarne la brutta ruggine dell' Ignoranza, e dell' Errore. Il giugnere al conoscimento del Vero, il guadagnar notizie e Verità nuove, il trovar le Cagioni, le Relazioni, l'Ordine, le Ragioni delle cose, il saperne dedurre utili e certe confeguenze, e fimili prede dello ftudio e della riflessione dell' Intelletto; per chiunque vi si applica daddovero, è una forgente inefausta di giocondità e diletto. Finalmente le Verità, che servono per ornare e nobilitare l'Intelletto nostro ; e le Azioni Virtuole una tale Beltà in se contengono, che se ne innamora chiunque ha fenno; e chi eziandio ne è privo, in altri con piacere la mira ed ammira. A queste sì, che sono innocenti, nobili, e giovevoli Bellezze, farebbe da desiderare, che si applicasse l'Uomo, e di queste s'invaghisse. Ma i più non avendo altr' occhi, che i materiali del capo loro , e non già gl' interni della riflessione, unicamente fi fermano nella contemplazione e nell' Amore della Beltà Corporea; e quel che è peggio, tanto talora se ne lasciano infiammare, che poi cadono in mille inquietudini, baffezze, e peccati. Il che principalmente accade in chi non sa guardarsi dall'incanto delle Bel-

Bellezze animate di sesso diverso. Che turbamenti d' Animo e di Ragione possa produrre un tale assetto, qualora all' Uomo incauto cadono le briglie di mano, l'ignorano forfe gl'inesperti giovanetti; e io non auguro loro, che ne facciano la pruova. E per conto di queste o vere, o credute Bellezze, torno a rammentare per gli poco accorti : Che non è propriamente la Beltà materiale de Corpi animati, che tragga l'Uomo a tante scene o ridicole o suneste, che di quando in quando si mirano; non è essa, che l'ingolsi, e il tenga saldo in quel parte lieto, e parte tormentoso Assetto. Dall' Anima vengono le più vigorofe e velenose saette. Cioè, la Bellezza del Corpo basta senza dubbio a commuovere la Passione; ma a condurla in trasporti, e a renderla talora ostinata, altri ingredienti vi fi efigono. Il Senno, o pure lo Spirito, il brio, la Grazia, il far venire l'Anima su gli occhi, la melodia delle voci, le parole lusinghevoli e melate, qualche lagrima, che si sa giocare a tempo ( giacchè le Donne ridono, quando possono, e piangono, quando vogliono ) ed altre arti dell'umana fagacità; queste son le ruote maestre, che posfono anche fenza gran Bellezza del Corpo far girare il capo alla gente, che non sa tenersi ben'in guardia, nè conosce il nemico. E questi sono i ladri principali, che rubano spesso la quiete, e talvolta infievoliscono il senno a chi molto ne ha; e saccheggiano affatto quel poco, che altri ha. Sia quant' effer si voglia formato con bella simmetria, con vivo colore un Corpo, se privo sarà di spirito, o sia di vivacità d'Ingegno, se di Grazia e Leggiadria, ec., non si potrà quella statua camminante e gossa promettere de gli adoratori ardenti. Dal freddo non fuol nafcere il caldo.

Dat treato non tutot natere il caito.

Ora ogni periona laggia ha da aprire cent' occhi per non cadere in queffe reti, e riguardando come una vittà il ladicarfi feggiogare da altri, dec mirar con orrore tutto ciò, che può aver fine meno che oneflo. Conviene averrire di più, che gli Amori Platonici, lei fidame nella conoferna del fiu odovere, del fiu decero, fono bet fidame nella conoferna del fiu odovere, del fiu decero, fono bet di conservato del fine deceno, fono bet del conservato del fine del fine

DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XXXVII. 383 th hanno eletta una firettifima Poverà. Benchè nè pure in tale cammino alla perfezione è mai da comportare la fortidezza. Diogene colla fua botte, ubbinacato dall'affettazione d'una pazza fingolane cirià, è da lafeiare a gli antichi: e fe ai d'inforti abbiam mirato perfona, che fi fludiò di emularlo; chi mai la lodò, anzi non la derife per queflo? Per altri pregi fi meritò ella un nome onorevole; ma ono già per una al affettata; fprezzante, e lorda maniera di vivere.

## CAPO XXXVIII.

Del buon regolamento dell' Appetito della Lode, della Stima, e dell' Amabilità.

Y On è il Desiderio della Stima e della Lode uno di que primari Appetiti, che fregolati e furenti fignoreggiano e imbrogliano il Mondo intero, e ci fan vedere tutto di spettacoli o deformi o funesti, come accade ne gli Appetiti indomiti di Comandare e superiorizzare gli altri , di far della Roba , e di appagare le voglie Senfuali. Contuttociò ancor esso, qualora non sia ben regolato, ci presenta a gli occhi una non men copiosa quantità di scene ridicole, e tali, che in vece di Lode e Stima l'Uomo si acquista Biasimo, Sprezzo, e Dileggi. Però non picciolo interesse del Saggio è il ben ravvisare anche gli eccessi, e le vie sallaci di questo Appetito, familiari più di quel che si crede, per esentarsi dal cadere in contrabbando, e dal fomministrare occasioni di ridere alla brigata. Danfi talvolta alcuni, che nulla fembrano stimare se stessi, nulla curare, anzi abborrire la Lode. Taftate loro il polfo. Se quefto sì basso sentimento di se medesimi veramente esce dalla Virtà dell' Umiltà, di cui ragioneremo più a basso, sarà Oro di buona miniera. Se poi scaturisce dalla dappocaggine, dall'abborrimento alla fatica, o da una vile stupidità, per cui l'Uomo si crede inetto a tutto : nulla certo di stima merita costui, e nè pur'egli la cerca. D'ordinario però noi non patiamo di questo male; anzi ci stimiamo più di quel che vagliamo; e il gran vizio dell'Adulazione di noi stessi alloggia quasi ad ogni porta. Ma questa Adulazione non è sempre visibi-le a i guardi del Pubblico, sapendo stare celata nel nostro cuore; e quel che è più, bene spesso nè pur questo cuore s'accorge di darle ricetto. In altri poi ella sfacciatamente prorompe fuori, e spiega le penne a guisa di glorioso pavone. Ora non v'ha dubbio, che ogni qual volta l'Uomo fgarbatamente, e scopertamente va a caccia d'

cheomy

encomj; e peggio poi, se senza pregi, o solamente con pregi aerei e falfi: può ben'accadere, che fra la turba de gli Adulatori egli truovi palcolo a fuoi defideri, ma non gli verrà fatto per questo di riscuoterli dal rimanente de gli Uomini, e certo non gli otterrà da i Saggi. La Vanità, la Vanagloria son satte apposta per tirarsi addosfo la derifione, almeno fegreta, d'ognuno; e spezialmente tutti i Vantatori foglion'effere ben pagati di questa moneta. A udire quel tale, che ha sì spesso in bocca le sue bravure passate, con gran sofpetto, e con ficurezza di chi l'ode, che quelle fieno tutre millanterie; ovvero all'udire i fatti d'arme, ne'quali si trovò, o che minaccia di fare, e che a lui non costeranno alcuna fatica: ride in suo cuore la brigata. Ecco il Soldato vanagloriolo di Plauto, ecco il non finto Capitano Spavento della Commedia. Tutti giureranno più tofto, che coftui è un folenne poltrone, il quale a forza di fmargiaffate va cercando della buona gente, che il creda un Bravo di prima classe. Egli è poi un male invecchiato, che tanti e tanti si attributfcano un'illustre origine, ed esaltino l'antica loro Nobiltà. Ne mancano Adulatori e Falfari, che porgono ajuto a queste dolci immaginazioni, anche in Libri stampati. Passa più oltre questo entusiafino, cioè fino a vestire di un bel manto, ma favoloso, l'origine di alcune Citrà, Chiefe, e Monisterj. Suol prendere il volgo con piacere e plauso queste savole e frodi; ma l'intendente e il Saggio, a cui tutto il Falso è in odio, o con ira, o con besse le riceve. C'è di più. Lo stesso vantar pregi veri d'ordinario è la via di allontanare da se la Lode, e di acquistare in sua vece il brutto titolo di Vanaglorioso e di Vano. Perciocchè la Stima e la Lode son caccie delicate. La maniera di far fuggire la preda è quella di affalirla scopertamente e volerla per sorza. Col buon garbo solamente e colla destrezza si può ottenere. Per altro il Saggio non ha, o non mostra mai anfietà d'encomj. Come l'ombra non pregata tien dietro al corpo, così egli lascia, che la Lode naturalmente tenga dietro alle Virtù ed opere fue ben fatte: il che per lo più non manca. Venendo anche la Lode meritata, non ha da servir questa per farlo gonfiare: il che sarebbe un pernicioso regalo per lui. Ha da servire di stimolo all' Uomo, perchè operi anche di più, e faccia di meglio, se può. La Lode giova al Savio, nuoce al Pazzo. Sopra tutto convien riconoscere da Dio, e riferire a Dio tutta quanta la Lode e Gloria, che può da gli Úomini venire all'Uomo: che questa è la ficura maniera di depurarne il suo Appetito. E qui convien raccomandare a i Giovani la Virtù della Modestia, che è un Obbligo,

e un fregio nobile d'ogni età, ma spezialmente della loro. Non confiste questa solamente in guardarsi dalle Parole, Burle, e Ragionamenti ofceni , indizj di cuore guafto dalla bestiale Libidine : ma eziandio nel far conoscere nell'aria, ne gli atti, e ne'discorsi suoi di stimar poco se stesso, e molto gli altri. Sappiano esti, che per questa via appunto, tuttochè sembri contraria all'intento loro, se giugne ad ottener quella Stima, di cui non apparisce desiderio e ricerca. Non il folo Dio, rettissimo estimator delle persone, ama gli Umili, odia i Superbi. Gli Uomini ancora fanno altrettanto. La Modeflia è figliuola dell'Umiltà; e però farà costante, se l'Umiltà medefima fi troverà ben radicata nel cuore. Altrimenti l'Uomo potrà ben contraffare perqualche tempo l'Umile, e il Modesto; ma state attento, che verrà presto a muoversi qualche molla, per cui egli si darà a conoscere diverso da quel che prima pareva. La Virtù poi della Modestia non esclude già quell'altra, che chiamiamo Franchezza d' animo, ed è anch'essa una delle Virtù del commerzio civile. Non si dee consondere la Modestia colla Scempiaggine, e Goffezza: altrimenti troppo si esporrebbe l' Uomo nel conversare alla superchieria, alle rifa, e alle malizie altrui, e mostrerebbe di non curar punto l'Onore e la Virtù. Però s'hanno da accoppiare insieme queste due Virtà . La Franchezza Modefia è il carattere de migliori . Quafi poi parrà superfluo il ricordare, che la Modeflia più che ad altri si conviene al fesso femminile. Questo è un bel colore, che dà un risalto maraviglioso al loro volto, perchè è l'aria dell'Innocenza. Chi nol cura, o lo sprezza, può ben piacere a gli Stolti e Cattivi, ma non lo speri già fra i Saggi e fra i Buoni. S'ha in oltre da osservare, che come le lepri da i Cani, così alcuni ed alcune si lasciano prendere dalle Lodi, in guifa che da un tale incanto son portati a credere ciò che non è, e ad operare ciò, che non si dee. Tutti gli Adulatori fon cacciatori. Tendono a qualche preda o della Grazia, o della Roba, o dell' Onestà altrui.

Le Affertazioni poscia contatele tutte per un linguaggio mutolo, che va palefando la straordinaria brama, che l' Uomo ha di comparire quel che non è, o più di quello che è; e con cui va mendicando plaufo, ma coll'ordinaria difavventura di raccogliere tutto l'opposto. E qui ( posso io dirlo? ) il debile sesso, più che l'altro, continuamente fa veder tante scene, che potrebbesene empiere un Libro. La loro gran cura, il massimo de loro pensieri (ne eccettuo sempre le Saggie ) consiste in voier persuadere a chiunque non ne fosse peranche persuaso, essere la Bellezza un pregio, che non si può

loro negare. Però quella, che non hanno, s'immaginano di poterla conleguire da i poderosi fegreti della Toletta; e quella, che hanno, fi studiano anche d'accrescerla con tanti ornamenti, che il loro sortimento e cumolo presso i Latini si meritò il grande elogio di Mundus muliebris, il Mondo Femminile. Ma e non fanno le belle Donne dal viso dipinto ( così le chiamò Dante ) che le lor frodi, siccome troppo esposte al guardo di tutti, almeno presso chiunque ha senno, diventano accuse chiare, qualora ciò, che la Natura negò loro, son costrette a prenderlo in prestito dall' Arte? Non Lode, non aumento di Beltà, ma derisioni in disparte se le aspettino pure certune. La cornice è bella , ma il quadro è brutto: lo fanno ben dire gli accorti estimatori delle apparenze del Mondo. Aggiungono: Chi brama Moglie bella, la scelga il Sabbato, non la Domenica. E gli antichi lasciarono scritto: Suspecta semper ornamenta ementibus. A chi vuol comperare, sempre banno da far sospetto gli ornamenti. Non è che un' impostura quella Bellezza, che in tempo di notte ripola sulla Toletta. Che se mai giugnesse un Maschio a mendicar anch'egli soccorsi al volto fuo da i bolfoli, il men male che gli potesse accadere, sarebbe a mio credere quello di paffare nell'opinion de Saggi per una Femmina . Oltre poi all' Affettazione della Bellezza; può sovente trovarsi nel bel sesso quella del Brio, del bello Spirito, della bella Grazia. Chi pratica le loro converfazioni, miri un poco, come Lesbina faccia una parata sì comica de' fuoi guardi, del fuo rifo, de' fuoi flupori, de torcimenti della fua bocca, della delicatezza de fuoi riflessi con sì spiritosi oibò; come Clelia si produca con aria sì libera e familiare, ovvero con tanta altura, o pure comparifca sì cascante di vezzi. È quell'altra ofservate come passeggi con sì studiata regolatezza o pure con tale languidezza ne fuoi paffi, che chiama da lungi chi per civiltà la sostenti per non cadere : come Donna tale, non contenta di giudicare di cuffie e merletti, trinci fentenze fu gli affari politici, e porti il fuo spirito fino a decidere punti Teologici, anche de'più scabrosi. E perchè nò, se ha letto già tanti Romanzi? Ma non così fan l'altre, che hanno più fenno, e meglio intendono l'arte del navigare. Son esse persuase, che il mostrare una Stima mediocre di se stesse, un'ornamento decente al loro grado, e non caricato, e la Modestia ne gesti, nel parlare, e nel volto, e in fine la Naturalezza, e non l'Affettazione, fono que' mezzi propri ed onesti nel commercio umano, che fi guadagnano la ftima e l'amore di tutti, o almeno de Saggi. Il pretendere più di quello, che è a noi dovuto, fi paga caro,

DELLA FILOSOFIA MORALE CAP. XXXVIII. 387
cloè col non ottenere nè pur quello, che si merita, e che senza

difficultà ci verrebbe accordato.

Comune oltre a ciò si è tanto all'uno, quanto all'altro sesso l'Opinione d'avere molto d'Ingegno, e più di Giudizio. A farcelo credere non dura gran fatica lo imifurato Amore di noi stessi. E qualora gli altri fon tanto indifereti di non parlare di queste nostre belle qualità, ne parliamo noi, e riparliamo fovente, affinchè niuno ci resti, che possa dubitarne. Tanti sioretti e concetti, che una volta si udivano sopra i Pulpiti, non si potevano già dire indirizzati a convertire gli Uomini. Erano leve adoperate da facri Oratori per rerfuadere a tutta l'udienza il lor grande, e pellegrino Ingegno. Ma se in gran parte è cessato a di nostri questo Vizio, non è però scemata in tante altre occasioni la nostra Vanità. E vogliamo noi avvedercene? Perchè mai, siccome abbiam già accennato, ove si tratta di essere avvilati o corretti de nostri difetti, o di udire chi ci sveli gli spropositi della nostra condotta, i falli del nostro Ingegno; queste sembrano stoccate al nostro cuore, e ci si rivolta lo stomaco tutto? Non per altro, se non perchè ci sentiamo tacitamente allora intonare , che non abbiamo grande acutezza di Mente, affai Provvisione di Prudenza e d' Accortezza, o almen quanto a noi pareva d'averne. Sicchè la nostra Vanità, e l'incontentabile avidità d'essere stimati e lodati da gli altri, di cui finora non ci eravamo accorti (perchè non fi fa riflessione a ciò, che è familiare ed ordinario in nor ) eccola pure scoperta; ma senza ricavame per lo più alcun frutto. E qui più che gli altri ci sa vedere ora de i brutti, ora de i ridicolosi spettacoli Ia gente Letterata, talora nelle assemblee pubbliche, talvolta nelle private conversazioni, e non di rado anche ne Libri stampati. Non fi può negare: a riferva di alcuni pochi, i quali feriamente non penfano che alla gloria di Dio, o al bene del Pubblico, gli altri tutti fi sentono in cuore un pizzicore, ove più, ove meno, di guadagnarsi Fama e Lodi. E che non fanno effi per giugnervi? Fatiche e vigilie fenza rifparmio : e se la Gloria e gli encomi si mostrano pigri a venire, non c' è arte e ripiego, che non tentino per trarre in fine a i Ior piedi questi sospirati tributi. Che infino il Ciarlatanismo osi d\* entrare in questa saccenda, l' ha prima d' ora altri mostrato. Poco nondimeno è questo. Finchè si studiano essi di sar conoscere al Pubblico il loro Ingegno e Sapere, e massimamente con Opere, onde risulti vantaggio alle Lettere, e utilità alla Repubblica; a niuno incresce di pagar loro la giusta pensione di Lodi, e dee anche pagarla ognuno in ricompensa a i lor benefizi. Ma il male si è, vedersi ar-Ccc 2

rivare taluno tant'oltre, che mal soffre, che altri pretenda all'onore della Letteratura. Questa ha da essere un Gius privato di lui. o pure di que foli, che fono del partito fuo, o della fua Patria, o della sua Nazione; perciocchè gli altri non s'ha da figurare, che abbiano o possano avere Ingegno. E se pure certuni consessano, che il Sapere può effere di tutti, pure aggiungono, che il Ben Sapere è solamente di essi. Che nome s'abbia a dare a sì bella sentenza, io lascerò ch'altri lo decida. Nè occorre dire, che il paese della Gloria Letteraria è una provincia vastissima, dove infiniti, senza che l'uno dia impaccio all'altro, possono sondare la lor casa, o palagio. Tant' è: da taluno fi reputa un' infolenza, ch'altri ardifca di voler quivi fabbricare, da che a lor foli è riferbato il dominare in quel Regno. Ma potrebbe cercars, se mai il brutto mostro dell' Invidia quel sosle, che in cuore di questi tali inspirasse desideri e sentimenti si fuor di ragione. E' antico il proverbio, che Figului Figulum odit; e ciò può verificarsi anche nell'altre professioni, o basse, o alte, che aspirano a qualunque forta di Guadagno terreno, potendo il selice spaccio, che l'uno fa di fue merci o fatture, impedire lo spaccio delle altrui. Ma strano è bene, che dove si tratta di giovare al Pubblico col Sapere (il che sarebbe desiderabile, che molti sacessero) o pure di onestamente dilettarlo; ci sia chi reputi questo beneficio un maleficio, unicamente perchè da lui folo non viene; e dove fi tratta d'Onore e di Gloria, che può compartirsi a parecchi, senza che alcuno resti defraudato della porzione sua, ci sia chi si lagni, come se sosse rubato a se stesso tutto ciò, che ad altri si dà.

Qualora poi fra la gente Letterata accada, che uno contraddica alto Opinioni, ca i fentimenti d'um altro, il Saggio, fe conocíe d'avere il torto, onoratamente cede; o se non gli pare d'averlo, con
eficacia infeme, e con Modelfia foltiene, se, pure vuol brighe, il
fiuo punto: il che a niumo è disfletto. Manon così usano altri, i quaipeni fino alla gola d'amore, e di filma di se flessi, troppo altamente firentono trafitto il cuore ad ogni lieve censitra: e do profizione, che si faccia alle loro fentenze. Es ceco spalancari la grande
Armeria, a cui ricorrono allora cerri professor di Lettere, piranti
più furore e vendetta, che disfes. Balfa col dire, che non si fa risparmio allora d'ingiunie, di fatire, e infin di calunnie: armi, che
a nulla fervono per far aver ragione a chi ha il torto; e che quando anche s'ha ragione, atte solumente sono a sar perdere il concento
d'Uomo Giusto e Civile a chi forfe lo ritiene; e peggio, che concento
d'itiene. Ah cieco e forfeanato Appetito di Lode, che menure si fitu-

dia di conseguire il meno, non bada, nè cura, se perde il più ed il meglio. Che ben più fenza paragone importa, o dee importare a chi ha Giudizio, o lume di Ragione, l'effere, e il comparire persona moderata e Cristiana, che gran Campione di Letteratura. Però in casi tali il Saggio va dicendo a se stesso : Sta in cervello, che l'ira non ti trasporti. Ora che cerchi la riputazione d'avere Ingegno e Sapere, bada non perdere quella d'avere Probità e Virtù. Parimente si tien lungi il Saggio dal mendicare applausi nelle conversazioni, o pure in iscrivendo, dalla Maldicenza, cioè si guarda dalle punture indiferete, da i Motti oltraggiosi e Satirici, e dallo schernire ed abbassar gli altri, con isperanza forse di esaltare se stesso, o di riportar la lode di bell'Ingegno. Poco può effere il fuo guadagno, molto il danno. Il genio Critico non fa d'ordinario fortuna. Io non fon per lodare gli Adulatori: che questo in fine anch'esso è un Vizio; ma la Società umana si accomoda più facilmente al mele di quelti, che al fiele de gli altri. Quand'anche riesca a questi Aristarchi di tutte le azioni altrui di criticarle con giuftizia, e di fcoprire col microscopio difetti eziandio ne' migliori; da chi ora in presenza applaude loro col rifo, partiti che faranno, fi aspettino pure un' egual trattamento. Vanno poi altri per altra strada a caccia d'elogi per via dello studio, che han fatto, o fan delle Scienze, con voler decidere a diritto e a rovescio fra gl'ignoranti, col non far'altro nelle conversazioni, che parlare di Lettere, criticare ogni bagattella, sputar Latino, citare Autori, ed entrare facilmente in contesa e sofisticherie con tutti. Nè s'accorgono d'avere addosso lo sparuto carattere della Pedanteria, difgustoso e nojoso di troppo a chiunque s' imbatte a farne la pruova. Consiste esso spezialmente in volere far comparire ignoranti tutti gli altri, e folo fe stesso dotto. E più ridicoli in questo genere si mostrano coloro, che molto hanno letto, ma fenza buon gusto e discernimento. Purchè la Memoria loro benferva, e purchè li punga l'ansietà di acquistarsi del credito, vorran tenere esti il pulpito, spacciare a forza la loro mal digerita Erudizione fenza prendere fiato. Pretenderanno ancora, che s'abbia a ricevere per favore l'interromper'eglino or quello or quello, affinchè s'ascolti qualche loro riflessione, che talora puzzerà d'inezia, o pure qualche racconto, che farà fenza fale. Ecco quanto sforzo da certuni fi fa alle volte per venire in fastidio alla gente, e per tirarsi addoffo in vece di lodi e stima la derisione altrui. Così se non ha colore Pedantesco, ha ben qualche cosa, che se gli avvicina, quell'ufeire in campo sì spello, sì smisuratamente, con ragionamenti di sua

professione, sopra tutto con chi è d'altro instituto. Brutto condimento, che darà ad una conversazione quel Militare, che oggi vi ha parlato dell'affedio di certa Fortezza, e domani e postomani vi vuol presenti a quella medesima breccia e trincea; e non ha altro in bocca che battaglie e quartieri, senza badare, Che è un cattivo Musico, chi non sa che una Canzone. E sarebbe ben' intricato quell' altro a rappresentare il suo personaggio, e a recitar la sua parte, in conversando con altri, se non avesse satto quel viaggio, o non sosse capitato a certa gran Corte. Questo è il Magazzino favorito, onde egli prende, e prende sì fovente da regalare, o per meglio dire, da annojare l'udienza.

Ma non la finirebbe mai, chi si mettesse in capo di voler dipingere le tante e varie scene di chi avido soverchiamente di stima tratta con altri. Meglio fia l'aggiugnere a questo un'altro argomento, che gli s'avvicina di molto, le non è lo stesso, cioè, dell' Appetito de Piacere ad altri, o sia d' effere amato da gli altri. Non ho io osato di registrare ancor questo fra gli Appetiti comuni ad ogni Uomo, perciocchè studiando la Natura e l'uso de mortali non truovo nè gagliardo, nè universale un tale impulso; anzi esso pare che sia ristretto a ben pochi. Per altro fosse pur vero, che ognun di noi si sentisse preso da sì fatto Appetito, e per fine onesto; e che con onesti modi cercassimo di appagarlo: questo diventerebbe una Virtù. Una Virtù, dico, chiamata Amabilità; che è di grande importanza nella Vita Civile, ma da i più non conosciuta, o non curata, o pure malamente praticata per difetto del fine e de i mezzi , che occorrono . Gioverebbe di molto senza fallo al Pubblico, chi ben conoscente dell' Uomo e del Mondo, imprendesse a trattare ex professo dell' Arze di farsi amare: non di quella Viziosa, di cui ci lasciò uno scandaloso e disonesto modello ( e con suo proprio danno ) Ovidio, ma di quella Virtuofa, che conviene ad un Saggio, e ad un Cristiano; e ne mostrasse tutti gli eccessi e difetti. Qui ne accennerò io alcun poco. Pare strano, che l'Uomo impastato d'Amor proprio pensi sì poco a farsi amare da tutti, e nulla studi le maniere di guadagnarsi un capitale, che può e suol fruttare tanti vantaggi alla Vita terrena . Lo vediam pure, che chi porta con feco il preziofo requifitodell' Amabilità, d'ordinario ha secondo il suo grado savorevoli i voti de gli Uomini, e fuole anche la fortuna tenergli amichevolmente dietro. Non già che alcuno possa o debba mai promettersi l'Amore universale di tutti, nè di piacere a tutti, sia quant' essere si voglia ricco di Prerogative, e sol secondo di belle Azioni. Questa piena

giustizia non s' ha da aspettare dalle teste troppo varie de' mortali. Ma se da tutti non si può, si otterrà almeno da i più. E pure sì rari fono i protesfori di questo nobile e lucroso mestiere, forse perch'esso è dissicile più di quel che si crede. Imperocchè bisogna confessarlo, altro in satti non si dà, che possa sare sperar all' Uomo di piacere a i più, e di farsi amare dalla maggior parte de gli altri Uomini, se non la Virtù; e non già una sola, ma il complesso di tutte, o almen di quelle, che convengono alla particolar professione, e al grado di ciascuno. L' Attività, la Vigilanza, l' Umiltà, la Pazienza, la Fedeltà, ec. faran quelle Virtù, che renderanno amabile un Servo; e per cagione di queste, s' egli perderà un Padrone. ne troverà tosto cent' altri . Ne' Grandi la Cortesia, e l' Affabilità ( Virtù, colle quali si spende poco, e si acquista molto ) la Beneficenza, la Giustizia, la Clemenza, ec. faran que' pregi, che li renderan cari alla Repubblica tutta; e così discorrendo. Nelle Converfazioni poscia, a fin di piacere, e di conciliarsi la benevolenza d'ognuno, mirabil'effetto faranno oltre alle doti dell'Ingegno la Modeflia, la Pulizia e Delicatezza ne' motti e ne' racconti, l' effere Allegro, e di buon' Umore, la Compiacenza e il Rispetto verso di ciafcuno, la Docilità, la Grazia, ec. In fomma l' Amabilità può dirsi una Virtù figliuola di tutte le altre Virtù; e quand'anche non le fi volesse dar titolo di Virtù, certo dee contarsi fra i pregi più invidiabili dell' Uomo. Bel vedere chi ne è dotato, come è ben ricevuto dapertutto; come facilmente impetra; come riverito, e ben voluto almeno da chiunque ha fenno, e s'intende di ciò, che merita ftima ed amore. Così all' offervare, come un Padrone da' fuoi Servi, un Padre di Famiglia da fuoi Figliuoli e Domestici, è amato, rispettato, e ben servito; non si fallerà dicendo, essere questo un fegno certo d'aver'egli molte e rare Virtù.

Ci ha poi de i Vizi, che guattano in parte questa Virtà, e de gli altri, che la distruggono astatto. Spezialmente ove è Soperbia, Amabilità non può stare: accordandosi tutti i figliuoli d'Adamo ad odiare anche nelle perione fublimi, non che nelle inferiori, il Fassa, l'Arragante, il 'Orgogso, cioè la troppa Sima di se stelli, e la troppo poca de gli altri. Alteretanto può disti dell' Empiretà, della Graddit, della fordida Austrizia, della Pedanteria, e d'altre simili pesti, alle quali è dessinato l'odio o l'abborrimento universale per pagamento. All'incontro contuttoche la Russicità, la Sgarbargzea, la Gossignie sieno estremi viziosi dell'Amabilità dalla parte del distetto: uttavia potendosi unive ona si stati mancamenti delle buone altre

doti, avvien talvolta, che anche il Rustico, lo Sgarbato, il Gosso meriti e conseguisca amore, non già per que disetti, ma per cagione de gli altri fuoi pregi. L'eccesso poi dell' Amabilità consiste nel procacciarli l' Amore altrui per fine non buono, ovvero con mezzi cattivi. Quel tanto studio, che sa Florindo per piacere alle Signore, e aver parte nella loro buona grazia, voglio ben'io credere, che venga da un nobile principio di Gentilezza; ma s'egli mai altro intendesse, quand'anche nell'esterno comparisse tanto amabile, certo che il nero interno suo non sarà degno che d'odio. Una delle vie battute ancora per introdursi o conservarsi nella grazia de'gran Signori è quella di approvare e commendar tutte le loro azioni, parole e sentimenti, ancorchè spropositi, e vizj, e infin le inezie d'essi, e il nulla: in una parola l'Adularli. Ah se spendessero un po' più di tempo e di studio que sublimi personaggi a conoscere se stessi, facilmente ancora conoscerebbono doversi mettere nel numero de nemici chiunque adula; perchè gl'incensi loro tendono a maggiormente acciecare, chi è già in parte cieco. Pur troppo noi fiamo i primi (nol ripeterò mai abbastanza) Adulatori di noi stessi; e però ci son tanto cari gli altri, che ci confermano in questo sentimento. S'accorgerebbono di più, non nascere da se per lo più gli Adulatori, ma farli gli stessi Grandi. Se questi non gradiscono altro linguaggio che il lufinghevole; fe questi non mostrano genio a udire il facrolanto e fruttuofo fuono della Verità: par bene ch'essi vengano in certa maniera a costrignere chi vuol soro piacere, ad adoperar quela fola mufica, che si confà colle loro orecchie. Il che io non dico, per fomministrare scusa alcuna al brutto vizio dell' Adulazione. Non ha mai da effere sì vile, sì dimentico di se stesso il Saggio, che voglia o fappia adulare. Se i Grandi non amano di udire da lui la Verità, nè pure udiran la Bugia. Gli elogi dati a chi ne è degno, sono atti di giustizia. Dati a gl'indegni, servono per formare de i Pazzi: ficcome le tante Adulazioni e dolcezze al fesso femmineo, son facilmente artifizi per rubare qualche cosa di prezioso alle incaute. Conviene eziandio studiar di non offender altrui col Vero; ma posfono occorrer casi, nè quali sia da preferire l'insegnamento di Publio Mimo: Malo verbis offendere, quam placere adulando. Meglio è l' offendere altrui colle parole, se cott richiede la Carità, e il di lui biso. gno, che piacerli con adularlo.

Costume è d'altri l'ingegnarsi di piacere alla brigata colle sacezie, col burlare i lontani ed anche gli astanti, co i motti acuti ed ingegnosi. Non v'ha dubbio, che l'essere d'Umore allegro e gioviale,

è un mirabile ingrediente per dilettar le Conversazioni, e introdursi nell' Amore altrui. Per lo contrario brutta figura che fa l'umore Ruflico, e l' Ipocondriaco, il quale d'altro non sa ragionare, che de suoi mali corporali, che delle proprie disavventure, che de i disordini del Pubblico. Il fare da Eraclito è un mestier sacile, ma che infastidisce ben presto chiunque ascolta. Senza comparazione si compiace più il Mondo di chi sa fare da Democrito con rallegrare se stesso, e gli Ascoltanti, cavando il riso anche da ciò, che ad altri è materia d' ira e di dispetto. Ma in fine disdice troppo ad animi nobili quella , che propriamente si chiama Buffoneria di fatti , e l'imitare le altrui voci, gesti, e colloqui. Al Teairo, dove i Mimi erano una volta in tanto credito, fi han da lasciare queste fanciullesche scene e comiche imitazioni. Le usi la vil plebe: poco importa. Ma un sì brutto privilegio troppo disdice a persone civili e savie; potendo loro solamente competere una certa aria faceta, ma insieme ingegnosa, che non offende altrui. Imperocchè l'arte di mettere il Proffimo suo. o le cose di lui in ridicolo, che noi chiamiamo besfare, minchionare, dar la berta, ec. (l'ho detto, e lo ripeto) è un traffico pericolofo, per cui si può sar più perdita, che guadagno. Si ride, è vero, e si fa ridere; ma chi alle sue spese dà occasione di ridere, mal soffre per lo più di mirar se stesso posto in ballo. E che sarebbe poi, se ne concepifce anche sdegno ed odio, e passasse alle risse? Gran delicatezza che è necessaria per ischerzare addosso a gli altri, in guisa che ne prendano anch'essi diletto, ed amino chi li mette in buon'umore. Fingere sì difetti in altrui per ischerzo, ma non toccare i veri; o se pur si toccano, con tal garbo si dee pungere, che il colpo arrivi alla pelle, e non passi oltre. Ma chi è, che sia in possesso di tanta Galanteria e Destrezza? Però a i Fanciulli, i quali, non so come, sì facilmente peccano qui, ed avvezzansi per tempo a burlare, anzi a dileggiare e schemire altrui, prendendo gusto ad abbassare e trafiggere chiunque capita ne'loro ragionamenti, e fino a disgustar chi è presente; si dee far ben ravvilare la desormità e le cattive conseguenze di questo Vizio. E molto più se n'hanno a guardare gli adulti, con principalmente ricordar loro, quanta bestialità sia il voler talora perdere un' Amico, per non perdere una bella botta. E più di tutti se ne hanno da astenere i gran Signori, essendo troppa soperchieria il trattar così, chi non può rispondere, per tacere altri motivi. Nè fi dee ommettere, che l'aver qualche impersezione di corpo non è cosa, di cui s' abbia alcuno a vergognare, perchè male, che non viene da noi, nè per colpa nostra; e in mano nostra non

ifà il porvi rimedio. Solamente gl' incivili, e le persone dozzinali possiono prendere occassone di ridere e burlare al veder comparire un guercio, un naso grande, spalle gobbe, e simili dietti. Saggio farà all'incontro chi, avendo tali distiti, è il primo a mettere in burla se stelle con buon' umore sa ridere di se medessimo. Questa è la manera più propria per sir cessira l'importuna e indistreta calitica altrui.

Ma il cammino più ordinario, che prende il femmineo fesso per farsi amare, è quello dell' Affettazione, di cui teste parlammo. Si figurano, che il bello spirito", la vivacità, il buon maneggio de gli occhi, de i gesti, il riso, il brio in parlare, sieno colubrine da farsi cadere a' piedi un'esercito di adoratori vinti e incatenati. Però ecco la Signora Galantina, che ora la discorre col suo Pappagallo, ora col fuo Cagnolino; eccola con un' inquietudine continua ne gli occhi, e nel federe, quafi non fappia trovar ripofo. Sentite che fcappata di ridere, ma fenza pregiudicare al pregio della bocca studiosamente impicciolita. Mirate come gira, come lancia occhiate di dritto e di traverlo; come fospira senza alcun motivo di tristezza, e ride fenza menoma occasion di gioja. Finge d'essere in querela con tutti gli Uomini di fua converfazione, fempre studiando nuove attitudini, nuovi vezzi, e infegnando al fuo ventaglio battute e positure fempre nuove, fempre galanti. Ella certo merita d'effere chiamata la Dea delle conversazioni; ella certo vuol piacere, e piacerà: ma a chi? Alle teste leggieri, o a chi sorse ama in casa propria, e non già nelle altrui, l'Onore e il Giudizio: Signor sì; ma non già alla gente Saggia, che sa distinguere l' Oro dall' Orpello. Leggono i Saggi in tutti que' movimenti e atteggiamenti la malaccorta Vanità; leggono in quegli occhi, in que' rifi, qualche cofa di peggio. Io lascerò considerare a gl'Intendenti ciò, che volesse dire a' tempi di Giulio Cefare Publio Mimo, allorche scriffe: Multis placere que cupit, culpam cupit. Però non si credano di sì facilmente nascondere i lor fini e desiderj queste Deità, le quali in qualche Città d'Italia ( ma non già in tant'altre, dove è più Senno) altro non fanno dalla mattina alla fera, o per dir meglio dal mezzo dì, in cui forgono dal letto, fino al tornarvi, se non a guadagnare Idolatri al passeggio, all' assemblea, al tavoliere, e fino in Chiesa. Che se per avventura simili arti vanno a procacciarsi un talamo nuzziale, si può ben predire, che in sì fatte reti non caderà alcun Giudiziofo e Saggio. Cacciatrici tali fon destinate per cervelli sventati, che non amano se non la bizzarria, o per cervelli da dozzina, che non s'intendono di vera Amabilità, cioè del vero pregio delle cose, e ne faranno la pe-

nitenza

nitenza a suo tempo. Ma sorse ancora potrebbe toccare questa penitenza alle Donne stesse, le quali alle mani di un Saggio Marito sono selici, infelicissime bene spesso con chi è privo di Virtà e di Giudizio.

Stringiamo ora le vele. L' Amabilità è uno de' fregi più desiderabili, e più utili della Vita Civile. Nè v'ha dubbio, che parte della Sapienza non sia il farsi, per quanto si può, onestamente amare da tutti. Da tutti dico; perciocchè non si tratta qui dell' Amor Maritale, che dee effere ristretto a que due soli, che Dio ha consiunti insieme; ma sì bene dell'universale Benevolenza; che è non solo lecito, ma gran fenno a qualsivoglia persona il procacciarsela, con arti nondimeno e maniere virtuole. Perciocchè sempre convien ripetere, che le sole Virtù son quelle, che possono conquistarla; i Vizj el'Affettazione allontanarla. Ha questo privilegio la Virtù, che è stimata ed amata in altri, anche da chi ne è sprovveduto per se stesfo, o è ricco di Vizj. Al contrario l'universal disapprovazione, disprezzo, e odio va contra il Vizio, e contra d' ogni finzione. Una finzion di Bellezza non fi può negar che non fia in quella Donna quel colore, che la Natura non le diede; e potrà ben'ella quanto vuole dar così bella vernice alla fua fuperficie; ma non imporrà ad alcun Saggio, che anzi si sdegnerà di non poter mai conoscere, se quel volto sia capace di Rossore virtuoso, da che l'artificiale ha tutto occupato il campo. Però Pulizia sì, ma non Affettazione. Un' operar' innocente, una feria ed onesta Allegria non mai scompagnata dalla Modestia, e le maniere dolci, obbliganti e sincere, e il mostrare di stimar tutti, e il non offendere alcuno; queste sì, che sono attrattive, le quali possono innamorare ogni Saggio, e infino chi non è Saggio. Che se si tratta di volere guadagnarsi Stima, le Donne di buon giudizio se la van procurando con quel folo, che veramente la merita nel concetto di chiunque ha Giudizio. E' ben'altro pregio fulle bilance de' migliori quello di una Maritata, la qual si compiace più che d'altra, della Conversazione de' suoi Figliuoli, e delle sue Serventi, per ben' educare i primi, e ben governare il resto della Famiglia; e truova più gustosi e convenevoli i suoi lavorieri, che lo spendere la metà della giornata a prepararsi per perdere l'altra; o pure che il trattenersi l' ore intere in mezzo a una frotta di adoratori stranieri a riscuotere incensi, a barattar novelle, e a maneggiar carte, che san perdere il danaro, e si tirano dietro altre conseguenze, con trascurare intanto affatto la cura della fua cafa, e con logorar sì malamente il tempo prezioso, la roba, e voglia Dio che non anche la purità della coscien-Ddd 2

za. Finalmente la buona Grazia, o sia il buon Garbo, e la maniera obbligante, quella è, che può rendere amabile Uomo e Donna, e dar l'ultima mano a tutte l'altre prerogative, per le quali si conseguifce, o almen si merita Amore. Beato, chi sa accompagnar tutte le azioni sue con sì possente raccomandazione. Non basta sare un Benefizio: bifogna farlo con Grazia. Softenere la sua ragione, contraddire, riprendere, se occorre, ma con Grazia, o sia con maniera graziosa. Sanno alcuni negare un fervigio, che vien loro richiesto, con tal garbo e Grazia, che se ne va con obbligazione chi punto non l'ha potuto ottenere. La stessa Bellezza del Corpo, se le manca questa finezza e soccorso, che dipende dall' Animo, non avrà che dardi spuntati, e pochi potrà condurre in trionfo. Ma che è mai questa Grazia? E' ella forse una Qualità occulta, o pure quel famoso Non so che, mirabil nome, di cui si serviva un Scrittore per battezzare tutto ciò. che non sapeva spiegare? Possiam dire, ch'ella consiste nel far' apparire nel fuo volto, nelle fue parole, nelle operazioni fue un buon cuore, un tratto dolce, un'aria d' Affezione e Rispetto verso di tutti, e nello stesso tempo una Stima modesta di se medesimo. Certo i Burloni, che mettono in ridicolo tutti, e tutte le azioni altrui, e infin le cose della Religione, non potranno vantarsi d'essere provveduti di questa Grazia. Pare più tosto, che costoro abbiano una spezie di nimicizia con tutto il genere umano; e se ben sacessero i lor contitroverebbono, estere questo un mestiere bruttissimo, e più dannoso a loro stessi, che a gli altri. Indarno si aspetti la Stima e l'Amore altrui, chi non ha riguardo, stima, e amor per alcuno, e mette in ridicolo tutti colla speranza di comparir più ingegnoso de gli altri, o nascondere nella folla de gli altrui difetti i propri. Ma se è da Prudente il farfi amare, per quanto è possibile, da tutti, altrettanto è da Imprudente, per non dire da Pazzo, il farsi da essi odiare per nostra sola colpa, e senza necessirà veruna. E questa Massima vorrei ben'io poterla imprimere in cuore di tutti gli Alteri ed Orgogliofi; e di chiunque è sì facile ai trasporti dell'Ira, e a sprezzare, burlare fgarbatamente, o caricar d'ingiurie il Prossimo suo; e di chi sempre è d'Umor nero, Impaziente, Aspro, e Querulo, co i suoi Servi, e colla sua Famiglia; o troppo Zelante fino a nulla voler perdonare all' altrui debolezza; e molto più a chi fa fuccedere di leggieri alla tempella della voce quella delle mani. Han forse bisogno costoro di chi porti loro Odio, e loro desideri del Male, e vada facendo dei brutti elogi alla lor brutale maniera di vivere, ovunque l'occasion si presenti ? Saranno ubbiditi. Chiunque potrà , li suggirà al certo quai

ferpi; c chi son portà, riputerà almeno fua gran difavrenura ildover convivere, o trattare con geate il fatta, la quale metiterebbe di effere confinata trale fiere in un deferro, da che non fa vivere da Uomo fra gli Uomini, ruideendo cotanto fomoda gervee nel civile commerio. Adunque, per quanto è in nofitra mano, e comporta l'One-flà e la Giultizia, farfi daspertutto de gli Amici, o almeno non farfi dei Nemici. Quello è il meltire dei Saggi; e silanciato il Bene, che può venire dal primo, e il Male, che dal fecondo, niuno cidovrebbe effere, che non iconofcefle fotolo la fodezza e utilità di Mafime tali. Mancherà ai più la pofianza e volontà di farci del bene; ma in tuti fi troverà il potere di farci dei male. Non c'è a leunt anto Povero, che non abbia almeno la Lingua in fuo potere. E i nofiri Antenati di-cevano; Un Mrinic è troppo; e cento dancii mon hellano.

#### CAPO XXXIX.

Dell Umilta.

He l'Uomo stimi se stesso, non se gli può dar torto, perchè ha un Corpo mirabilmente architettato; ha un'Anima fatta ad immagine e fimilitudine di Dio. Basta questo poco per un grande elogio. E finchè noi , paragonandoci con gl' infiniti Animali irragionevoli, e conoscendoci da tanto più di loro, troviamo in noi de privilegi, e ci paoneggiamo un poco; si può compatire il nostro gloriarci, benchè meglio sarebbe il darne sol gloria a chi tali ci ha per sua misericordia creati, imitando quel savio Greco, il quale ringraziava Dio per averlo fatto nascere Uomo, e non Bestia; Greco, e non Barbaro. Ma qui non si ferma la Stima di noi stessi. Ci paragoniamo ancora con gli altri pari nostri, cioè con gli Uomini, e ci fembra d'essere da più di buona parte di loro. In oltre tutto ciò, che è in esso noi, o che per qualche ragione può dirfi nostro, come il Merito, l' Ingegno, il Giudizio, la Bellezza, la Nobiltà, le Dignità, il Sapere, e fimili cose, noi facilmente l'ingrandiamo, e ci sembra alle volte d' averne tanto da poterne anche vendere, e sar parte a gli altri. E qualè quel Cannocchiale, che tanto grandi, tanto eccellenti fa comparire noi , e le cose nostre , a noi stessi? Non altro che l' Amor proprio, adulatore indefesso, il quale ci parla sempre de nostri pregi, e troppo liberalmente gli accrefce; ed è poi cieco e mutolo a ravvifare e a ricordarci tutto quello, che è in noi di difetto. Ora questa troppa stima di noi stessi è quella appunto, che con altro più u-

fual nome fi chiama Superbia, ed è figliuola primogenita d' effo fregolato Amor proprio. Questa poi si dirama in altre spezie, appellate Alterigia , Ambizione , Orgoglio , Tracotanza , Vanagloria , Jattanza, Fasto, Boria, Petulanza, Burbanza, Albagia, Arroganza, Projunzione, e fimili altre diverse maniere di pensare, parlare, ed operar de' Superbi , benchè talvolta noi con più nomi una fola cosa significhiamo. Della bruttezza di questo Vizio non mi fermerò io 2 parlare, e nè pure ricorderò, quanto ella sia odiosa a Dio, e quanto abbominata in altrui da gli Uomini. Chiunque pratica somiglianti palloni di vento, abbacinati dal merito proprio, arroganti, dispettosi, sprezzanti, puntigliosi, vanarelli; che toccano colla testa le nuvole; che perdutamente innamorati di se medesimi, pare che nulla stimino suor di se stessi ; che prendono suoco ad ogni menomo cenno di contrarietà, o di poca stima di loro, con mille altri effetti, frutti tutti di sì mal nata Passione: chiunque, dico, ha la disavventura di abbattersi in questi tali, chiedetegli, se mai li mal soffra e gli abbia in orrore presenti, e se li laceri, o derida Iontani.

Quello s), ch'io non debbo tralasciare, si è, che due diverse schiere di Vizj bisogna ben distinguere. Gli uni son grossolani; la lor deformità si dà tosto a conoscere, simili a quelle melodie, che fanno i principianti del fonare un Violino, delle quali ogni afcoltatore anche ignorante e goffo fuol effere buon giudice. Tale chiamo io il Vizio della Disonestà, del Rubare, Bestemmiare, usar Tradimenti, dare in Escandescenze indebite di Collera, Ubbriacarsi, ec. Ancora chi cade in questi eccessi, ancora chi gli ama, nientedimeno s'accorge e sa che sono eccessi. Gli altri poi sono sottili, e surbi, che si sanno ascondere sotto vari mantelli, e non sì di leggieri fi riconofcono da chi gli alberga in cuore, quando non abbia buon' occhio interno, e non s'applichi ex proposito all'esame loro. Di tal fatta è la Superbia con tutta la fua figliuolanza, l'Invidia, il furbissimo Interesse, o sia amor della Roba, certi Odietti, certi Amoretti, e certe altre Passioncelle segrete, le quali perchè non sono majuscole nè fiammeggianti , sogliono placidamente appiattarsi in cuor dell' Uomo, fenza ch'egli fe ne avvegga, ma con darfi a vedere nell'opere a quegli spettatori, che s'intendono bene del polso, non de Corpi, ma de gli Animi. Il maggior male adunque, che si truova nella Superbia, fi è l'effere un Vizio grande, da alcuni ancor creduto il più grave e deforme di tutti; e pure nello stesso tempo sì artificioso e scuro, che comanda a bacchetta dentro di noi, e ci empie il capo, e noi lo crediam lontano le mille miglia. Come guarire

guarire un male, che non fentiamo nè conosciamo d'averlo? Si vergognerebbe quel tale di chieder parere ad altrui ne'fuoi più ardui incontri ed impegni. Tutto fa di sua testa, ed è ben persuaso, che quella testa sia superiore a tutte l'altre de viventi; e però sarebbe un torto inescusabile, che sarebbe a se stesso, consultando altri; sminuirebbe la fua grandezza; darebbe fegni d'incapacità e infufficienza, con ricercare il parere altrui. Gli riesce poi male un'affare di confeguenza: non vi aspettaste già, ch'egli ne desse la colpa alla debolezza della sua mente, alla Superbia e Profunzione sua, che non vuol configlio da alcuno. Si sfogherà contra l'ingiustizia, contra la malignità de gli Uomini; non mai contro all'Alterigia propria. Così crede quella tale di farsi stimar più delle altre con istar fulla fua, e non degnarfi; coll'avere un palo nella fchiena; colle pretentioni frequenti della mano, della precedenza nella carrozza, con immelarfi tutto dì la bocca nel racconto delle fue grandezze. colla sostenutezza o sia col sossiego de gesti, col contegno e altura delle parole. Non s'avvede questa vana Deità della febbre, onde è presa. Intanto prediceteglielo pure: in vece di Stima, riporterà ben'essa l'Odio e lo Sprezzo d'ognuno; e non le porgerà incensi alla fine, se non chi forzato non potrà sare di meno. Infiniti altri esempli se ne potrebbero recare; ma io passo avanti.

Ora a distruggere non men l'alta, che la mezzana Superbia, e a metter freno a tutte l'altre figliuole da essa procreate, varie Virtù hanno da concorrere : la Cortefia, la Gentilezza, l' Affabilità, la Docilità, la Mansuetudine, o sia la Piacevolezza, la Modestia; ma spezialmente la Maestra o Madre d'esse, che appelliamo Umiltà. L'Umiltà, dico, Virtù portata dal Cielo, e a noi insegnata da quel divino Salvatore, che la vera Filosofia insegnò al Mondo tutto. Virtù in oltre non conosciuta, e molto men praticata da' Filosofi Gentili, niuno de quali fu esente da gl'influssi della Superbia; in guifa che que medefimi Stoici, che più de gli altri fembravano accostarsi colle lor dottrine al Vangelo, puzzavano più essi di fumo, che gli altri. Che vuol dunque dire Umilta? Intendiamo con ciò quel baffo fentimento, che l'Uomo ha d'avere di se stesso, delle fue Forze, del fuo Intendimento, del fuo Merito, della fua Prudenza, e di ogni altra cofa, che a lui appartiene; ma fenza mai avvilirsi; senza lasciarsi portare a non osar cosa alcuna per timore di far male; e senza rinunziare al Decoro convenevole alla sua Dignità: che questa non sarebbe più Umiltà, ma Codardia; ed essa diverrebbe un' Abbiezione biasimevole e viziosa, e non già una bella Virtù.

Virtà. L'Umile ha anche da effere coraggioso e di grande animo; perchè se bene non si fida del proprio potere e sapere, consida nondim no nell'ajuto superiore di Dio, da cui, e non da se stesso, sempre riconosce il guardarsi da Vizj, a lui anche attribuendo tutto ciò, ch'egli ha, o opera di bene. Perciò l'Umiltà confiste propriamente in moderare l' Opinione, che d' ordinario abbiamo troppo vantaggiofa della nostra abilità ed eccellenza, o pur delle cose nostre, e in ben discernere le Debolezze, che in noi si truovano; ma non già in divenire un coniglio, una marmotta, e in non ravvisare in se que doni di Dio, che per avventura la sua misericordia abbia a noi conceduti.

Non si alpetti già il Lettore, ch'io mi stenda per questo argomento, perchè a trattarlo pienamente vi fi richiederebbe un Libro intero. Mi riftringo io a dire, non parere a me bastevole discolpa la adoperata da taluno in favore de Filosofi Gentili, che o non conobbero, o trascurarono ne loro Trattati Morali la Virtù dell' Umiltà; cioè il dire, che essendo questa solamente dell' Uomo, in quanto è Cristiano, e non già in quanto è Civile, o sia Politico, perciò non conveniva loro parlarne. Imperciocchè, prescindendo ancora da quelle belle Massime, che questa Virtù insegna a chiunque tende alla Cristiana persezione; non è sorse un'importantissimo ed utilissimo studio anche per la Vita Civile il saper ben disciplinare la Superbia ( Vizio, di cui quasi niuno va senza ) il sapere ridurre a termini giusti la Stima, che eccessiva per lo più abbiam di noi stessi? Non fu già un morbo incognito a gli antichi Filosofi questa Superbia. Ma qual'efficace rimedio, cioè quale Virtù, opposero eglino alla stessa? Non faprei ben dirlo. Ma fenza entrare in tal disputa, e lasciata in disparte la suddetta perfezione Cristiana, dico, che nell' Uomo Saggio troppo necessario è il balsamo dell' Umiltà, per guarirlo da quelle tante piaghe, che la soverchia Stima di se medesimo imprime nell'animo di tanti fra mortali. Non è mica la superbia un nemico capace di guaftare una fola parte dell'imperio della Ragione. Essa può sconvolgerlo tutto, e sar sì, che anche le stesse Virtù o cessino d'effere tali, o perdano quella grazia, che pur dovrebbe fempre accompagnarle, per cagione della ruggine, che in esse può spargere l'Alterigia, la Vanagloria, la profunzione. Non mancano persone, le quali badando a gl'infegnamenti de poco fa mentovati Stoici, e mallimamente di Scneca, e di Epitteto (per tacer d' altri antichi Filosofi ) si stupiscono, come coloro fossero col solo lume naturale andati sì innanzi colla Pazienza, con lo Sprezzo di quanto ha di

bello il Mondo, colla Continenza: in una parola col domare sì bravamente tutte le loro Passioni, che le avresti credute non abbattute. ma fradicate affatto in effi . Non fi farebbe già attentato un Timore, un Rammarico, una Collera, ec. di chiedere udienza a que rigidi Filosofi : stavano piantate più guardie e vanguardie, perchè niuno di questi Afferti ardisse d'accostarsi. In somma caderà in pensiero a taluno di riputarli più che Cappuccini de tempi Pagani. In fatti giunsero alcuni temerari insieme ed ignoranti cervelli ne Secoli della barbarie fino a fingere delle Lettere, passate fra l'Apostolo S. Paolo e Seneca: tanto pareva loro, che quelto Filososo, se non su, meritasse almeno d'essere stato Cristiano. Belle cole tutte. Ma que's) pregiati Stoici altro in fine non furono, che una mano di gente cieca troppo per l'incredibil loro Superbia. Basta ricordare, che gonsi del loro merito, ingegno, e dottrina, e tronfa dell'interna pretefa loro Virtù, nulla men sostenevano, che questo; cioè: Ch'essi potevano stare del pari co i loro creduti Dii. E sprezzando in oltre la stima e il plauso de gli Uomini, miravano con dispregio, e con altura, non folo tutto ciò, che gli altri stimano ed amano, e tutte anzi le cose umane, ma infino il rimanente de gli Uomini stessi. Ecco il più alto grado dell'Alterigia; credere tutti gli altri stolti, ingannati, e cattivi, e folo se stesso pieno di merito e di Virtù. Il primo grado della Pazzia è, credere solo se stesso Saggio. E però con si brutta e detestabil giunta, dimandiamo un poco, a che si riduceva mai tutto il sapere e il merito di sì fatti Filosofi? Potrebbe poi darsi, che anche a'dì nostri si trovasse qualche seme di sì fatto Orgoglio in taluno, sia egli professore di Lettere, o pure della Virtà. Se di quel sesso. che è più suggetto a gl'inganni, alcuna mai ci sosse, la quale, perchè armata di una Continenza delicatissima, o sia di una impenetrabil Castirà, per questo suo pregio altera, non riguardasse il reslo de viventi, che come una massa di gente profana e sozza; e non già colle parole, ma co i pensieri, o coll'opere, dicesse al pari del Farisco del Vangelo: Io non fon fatta come l'altre persone: sarebbe costei più da compiagnere per questo suo segreto Vizio, che tant'altri per gli loro scoperti. E ci saran sorse di coloro, a quali nulla comparirà degno di se nel commercio umano; e che ne gli altrui divertimenti non ravviseranno, se non delle occupazioni fanciullesche, e della pazzia; e per poco arriveranno a figurarfi, che a riferva di fe, tutto il Mondo altro non sia che Vanità, che Doppiezza, che Iniquità; con iscappar loro anche detto: Io la Dio mercè di queste non ne faccio: e quasi quasi sembreranno voler dire, che ogni altra persona potreb-Eec

be o dovrebbe prendere esempio da essi. Così può pensare e giudicare talvolta, chi non s'accorge d'essere Superbo.

Pertanto ecco il mestiere, a cui ci dovremmo applicare ben seriamente tutti, ma da cui più di tutti stanno lungi gli adoratori di soli fe steffi, e massimamente chi siede in alto, o ha buon vento in poppa. Ah! ch' egli è ben difficile il correggere i fuoi difetti, allorchè questi nuotano nella buona Fortuna: credendo sempre d'avere ragione, chiunque è fortunato. Costoro altre occhiate non danno (e quefte sono ben frequenti) che a quei lati, ne quali possono far bella figura, con vagheggiarli, con ingrandirli, con farne de taciti complimenti a se medesimi. Parrà ad essi, che non ci sia persona, che abbia più Ingegno di loro, più Accortezza, più buon Gusto, più Giudizio. Il Cielo non formò un più bel cuore del loro; non fe ne truova un più giusto, più generoso, più disinteressato. É chi potesse entrare in cuore delle Donne turgide per la lor pretesa Bellezza, che gran concetto di se stesse vi troverebbe! Altri poi, che sono bei parlatori, fi figureranno, che Re e Principi abbiano perduto il buon gusto, fors' anche il giudizio, mancando alla lor Corte un mobile di tanta vaglia, atto a mirabili imprese. Hanno eglino studiata qualche Arte o Scienza? Certo potrete cercare, ma indarno, chi possa competere con loro; ed essi riguarderanno d'alto in basso, chiunque è della stessa professione; e peggio poi chi osa muovere davanti a loro parola intorno ad effa, fenza poter mostrare la patente d'effere stato nella medesima addottorato. Ma non andiamo più innanzi. L'Ingegno, il Coraggio, la Ricchezza, e infino la Sanità colla Robuflezza del Corpo fa de i Superbi. Molto più ne fa la Scienza, la Nobiltà de natali, la Potenza. E se la pretesa o vera Beltà accresca punto il Popolo de gli Alteri, e Boriosi, si potrà meglio sapere da gli studiosi delle giornaliere novelle del bel Mondo, e della Galanteria. Ma in questi tali non s'asconde egli alcun Vizio, debolezza, e magagna? Anzi se ne potran contare parecchi e parecchi. La difgrazia familiare de Superbi si è, che perduti in considerare unicamente quel poco di luminoso, che in loro si truova, non han tempo da riflettere al molto, e forse assaissimo di brutto, per cui lordi, ed anche talora abominevoli fi danno a conoscere. O se pur vi riflettono, la stessa Superbia li provvede d'innumerabili scuse e pretesti, per giustificare, o almeno fminuire in lor cuore il proprio processo. Male nondimeno, da cui pochi andiamo esenti, arrivando noi non folo ne gabinetti della nostra mente, ma infin quando ci accufiamo a Dio, a volere o difendere, o estenuare i leggicri, e talvolta anco-

ra i più gravi nostri reati ed eccessi. Ora chiunque aspira alla vera Sapienza, nè ama di tirarsi addosso l'odio o le derisioni non men de' privati, che del pubblico, mercè della sua Superbia; sappia, che più a lui, che ad altri, è comandato dalla retta Ragione lo studio e l'esame di se medesimo. Il che sacendo, e scoprendo non essere sì grande e preziosa quella dote o di Natura, o di Fortuna, o d' Arte, che il rende sì turgido; o pure trovando egli questo suo pregio, qualunque sia, contrapesato, anzi troppo superato da i Difetti; èegli possibile, che non chini una volta l'orgoglioso suo capo, e regoli da li innanzi la stima di se stesso a norma delle leggi della faggia Umiltà? Finalmente si può predire a i Superbi, che quando loro non foffra il cuore d' entrare da fe stessi nell' utilissima scuola de i Difinganni; e qualora abborrifcano di riconofcere, che l'effere Superbo lo stesso è ( mi sia permesso il dirlo ) che patire di una specie di Frenessa o Pazzia: Iddio, se vorrà usare con loro della sua misericordia, troverà egli la maniera di disingannarli. E ciò anche tutto di avviene. Arrivano tali difastri e contratempi a questi otri pieni di vento; cadono essi in sì grossolani spropositi, che son pure forzati in fine a confessar, loro malgrado, che tanta Stima di se, e delle cofe loro, era il maggiore, ma non mai offervato, de' propri difetti. E però quasi tutti abbiam bisogno di qualche sbrigliata, di qualche male ed affanno, a fine di star' in cervello, e di non lasciarci prendere la mano dalla Superbia, mailimamente nel tempo della prosperità. Senza di questo Recipe non si può dire, quanto pericolo corra di troppo gonfiarfi e invanirfi l'Uomo in istato felice. Quando però nulla di ciò accadesse, ci resta ben'un passo, che niuno di noi potrà schivare, cioè quello dell'ultima infermità, e della Morte nostra. Oh allora dovrà pure darsi per vinta la nostra Albagia; ivi si sfascierà, ivi si scioglierà in cenere ogni gran castello, fabbricato fulla continuata Fortuna, ful gran Sapere, fulla Beltà, fulla Grandezza. Questa sì patente verità possiamo noi mai negarla? Mi malaccorto e misero, chi aspetta a disingannarsi, allorche a nulla più possono giovare i disinganni . Il tempo di farlo è il più tosto che fi pud.

Diamo noi intanto un guardo a quello, che più del dovere (un le rendere turgido lo fipirito de rami-accorti mortali. E primicamente i Principati, le Riccherge, le Dignità, gli Osori, quei fono, che più che altro inducono gli Uomini a tenere tropo alta la tefla. Quel mi-rare fotto di fe tanti e tanti il trovarfi così abbondanti di comodi, circondanti da il gran folla d'adoratori, di fervi, e d'altre perfune pen-

ce 2 denti

denti dai loro cenni; l'udir folo chi efalta, e chi mette la carestia ne' titoli, ne superlativi, e nelle lodi, in iscrivere o parlare a queste gran menti; di qua riverenze, di là memoriali: in fomma tutto cospira ad alterare la vista de' gran Signori, se non istan bene in guardia di se medefimi, in guifa, che viene a fembrar loro lostato proprio un non fo che di fovrumano; e giunfero alcuni una volta fino alla pazzia di credersi, o all'empietà di volersi far credere Dei. Ah! in chi considera alquanto tante umane vicende, alle quali fon fottoposti anche a Grandi; in chi ricoposce per suo Padrone e Sovrano quel gran Dio, che è terribile sopra i Regi della Terra, come mai può trovar luogo l' Orgoglio e l' Alterigia ? Quanto più in alto feggono, dovrebbono pur fapere, che tanto più grande è il fascio delle obbligazioni e de i doveri, che loro impone Dio in efaltarli; e non foddisfacendo a questi, gli aspetta al tremendo rendimento de conti quel Padre di Famiglia, che loro ha commeffo impieghi sì illustri più per bene altrui, che per far loro regalo. E poi non lasciano già nè pure i più potenti Regnanti d'essere Uomini, cioè Creature facili ad ingannarfi, e ad essere ingannate; suggette a varj disetti, e alle più vili, non che alle più feroci Passioni; con una creta fragile, non esente da infermità e dolori; con guardie sì, e con eferciti, ma che non bastamo ad impedire, che i rovesci della fortuna, le cure, e i crepacuori non entrino in Corte, e non rubino ogni pace ed allegria a chi pur fembra al volgo folamente degno d'invidia. Però il Saggio, collocato anche ne gradi più sublimi, distingue continuamente due cose tra loro affatto diverse, cioè Se stesso, e la Dignità unita a se stesso. Per conto di questa, ragion vuole, ch' egli ne sostenti il Decoro, che ne esiga con bel garbo, e talvolta colla forza il Rispetto, e non l'avvililca egli, nè permetta che sia da altri avvilita, essendo essa non cosa propria, ma della Repubblica; e veste non donata, ma prestata a lui dal volere de gli Uomini, e dall'elezione o permissione di Dio. Ma in riguardo a Se stesso, visibilmente conosce, ch' egli non è punto differente da gli altri Uomini, a quali il primo padre lasciò per eredità tanti guai, e fopra tutto la facilità ad errare e peccare, e l' inevitabil tributo in fine di lafciar colla vita le pompe tutte e le grandezze terrene. Non ci vuol già di più per chi ha Senno, a vestire allora una modesta e moderata stima di le medesimo, e viscere di clemenza e di amorevolezza pel rimanente de' mortali, dotato della steffa Natura; e per istudiare, dato bando alle maniere sprezzanti ed aspre, le vie di guadagnarsi colla Cortesia, e coll' Affabilità il cuore d'ognuno, e molto più coll'opere, che colle parole. Che bel vedere

dere i fatti faggi Porenti, unire infeme la Maeftà, e l'Umilità, cipret dificuolere dal Trono nederano l'Orivo cola ancora, che parrà incredibile, e pure è vera. Proprine è folamente de gli Spiriti doczianiti e baffi, altorochè vengono innalzati dalla fortuna, il gonfiarfi, col verificare quella trita fentenza: Che gli Monsi mutano i Coffami: quadrò una Digniti avefile tana virtà Magica da conferire o accreterer ne gli Uomini il Giudizio, l'Ingegno, il Spere jil Merito, e mutaffe per col dire col fuo tocco l'effenza de gli Uomini. All'incontro gli Animi grandi, ma ben regolati, ofice mo dalla naficia portati na lato, o vi arrivino col merito e colle loro fatiche, fempre fono gli felfi, fempre fuperiori alle medefime Digniti, dalle quali non fi laficano mai incantare; perchè fanno, chi Merito vero ha da venire dalla Virtà interna, e non già dall'effera popma di un'alto grado: e certo la Virtà in oggi tempo fin en-

mica giurata dell' Alterigia. Potrebbe in altri il Sapere tramandar de i fumi al capo; e ce ne avvisò già l'avvedutissimo Apostolo delle Genti con due sole parole : Scientia inflat: La Scienza gonfia. Mirate un poco i giovanetti. Facilmente troverete, che appena ufciti della Logica, sen vanno fastosi e tronfi del loro infigne sapere. E non son sorse personaggi di gran. portata, da che son giunti a discernere le reti più sottili de Sofilmi, da che fanno piantare una batteria d'argomenti, e atterrare, emettere in facco un' avverlario? Non si può già negare: migliaja e migliaja di persone, anche attempate, non ne san tanto, come essi; e però se apprezzano sorse se stessi, se si paoneggiano, non si dovrebbegià dire, che avessero il torto. Attenti a quell'altro, che testè di Scolare della Medicina è paffato al maestoso onore della Laurea Dottorale, e ha avuta di più la forte di taftar vari polfi in compagnia del fuo Maestro. Non tocca terra co' piedi , tanto gli pare d'essersi alzato, e guaterà ancora con disprezzo il volgo de gl'ignoranti, compassionandoli , perchè non fanno quanti solidi , umori , glandole , condotti, membrane, vertebre, in una parola quanti organi, vali e parti intervengano alla maravigliola struttura de' Corpi animati ; nè intendono, come egli, i gran misteri de' tanti strani Nomi, de' quali il faper Greco ed Arabico ha arricchita, e infieme renduta venerabile la Medicina. Nè si fermerà qui il baldanzoso suo cuore. Di lunga mano più che gl'incalliti nella pratica della Medicina, trincierà sentenze, e sputera decisioni intorno alle qualità de i mali de gl'infermi, e gli fioccheran dalla bocca i pronostici dell'estro de'medefimi mali. Ma calerà presto il brio a questi sbarbatelli sì spirito-

6. Null'altro che la Logica studiando i primi, s'accorgeranno fra poco d'avere una chiave atta ad aprire forzieri pieni di danaro; ma ienza avere forzieri da aprire. E a quel giovinetto Medico converrà ben mutare registro, dappoichè si sarà avveduto d'essere tante volte caduto in fallo, con danno ancora degli stessi malati. Io nondimeno punto non mi stupirei all' incontrarmi in Giovanetti pieni d' Albagia per le loro, quantunque tenui cognizioni. L'inesperienza, e l'età può servir loro di qualche scusa. Ma che di questo instusso patiscano anche persone, oramai invecchiate ne gli studi, e che si diano alcuni una grand' aria pel loro sapere o Teologico, o Filosofico, o Legale, o per la loro Eloquenza, e infino per sapere infilzar quattro versi; di questo sì che è lecito il maravigliarsi. E pure si osferva ouel grande supercilium in tanti e tanti, i quali parlano sempre Magistralmente non solo in Teologia, ma in Filosofia, Giurisprudenza, Medicina, ec. Avvezzi a trattar così con Discepoli per anni parecchi, ferbano poi quel turgido stesso per tutta la loro vita. Oh se potessero questi tali con pace e indifferenza esaminare il paese del Vero e del Falso, combinando colle sue le altrui Opinioni ; più di quel che si pensano troverebbono se stessi non men d'altri stuttuanti fra le tenebre dell' Ignoranza. Aggiungo di più, che le stesse Scienze, per chi ha cervello ben regolato, e fa ben prendere la vera prospettiva del Sapere umano, lungi dall' ispirare Vanità e Superbia, attissime tono ad imprimere l'Umiltà nel cuore dell'Uomo. Non è giammai buon Medico, fe non chi arriva a conoscere, quanta sia l'incertezza dell' Arte sua; e a quanto poco di concludente si riduca quella sterminata farragine di Rimedi e Medicine, che si mira ne loro Libri; e come un' Arte, il cui fine dovrebbe effere di guarire i mali, fia poi possente a guarirne sì pochi, da che i migliori confessano, doversi per lo più le guarigioni alle forze e all' industrie della Natura, e non già ai Recipe loro. E per la Filosofia, e per la Teologia, quanto di scuro e astruso! Aguzzi pure l'umano Ingegno quanto più può i suoi guardi; non potra giammai penetrar le tenebre, onde sono asfediati infiniti Fisici, o Sopranaturali oggetti. Che se poi tenta di alzarsi alla contemplazione del sublimissimo Iddio , e de' suoi alti configli, e di ciò ch'egli ha fabbricato in fomma diffanza da noi, e massimamente colà, dove ha preparato immense ricompense e gastighi a i buoni, e a i rei: oh qui sì che conosce, se ha o non ha buona lena l' Ingegno suo. Certo se al vedersi qui mançare affatto le penne, non fa umiliarfi l'umano Intendimento, chiamatelo pure fregolato, temerario e pazzo. Pertanto parra ben vasto in certuni il

patri-

patrimonio del Sapere; ma quanto più, chi ha buon fapore ne gli fludj letterarj , fi avanza nell' applicazione, tanto più viene scorgendo essere di lunga mano ciò, ch' egli non sa . E di quello ancora che la, offerva confiftere buona parte in bagattelle, e d'effere la caccia sua poco diversa da quella de Ragnatelli, che va a finire in prendere sol delle mosche. Similmente s'accorge, essere un'altra non picciola parte del fuo Sapere ristretta fra i confini dell' Opinione, o sia del solo Verisimile e Probabile, e non già del Certo. Fors' anche si troverà necessitato a disimparar parte di quello, che avea dianzi imparato; perciocchè meglio pesato lo troverà in fine troppo Dubbioso, se non anche apertamente Falso. E il Sapere de Legisti chi nol vede lacerato e confuso da mille quotidiane controversie e dispareri contrari o diversi? Motivi tutti, che debbono oramai convincere di ridicola la nostra Superbia, se mai questa nascesse dalle Scuole e da i Libri. In fomma una parte della Sapienza confiste in non credere di sapere quello, che in satti noi non sappiamo: Sapienza nondimeno, a cui molti arrivano tardi, o non arrivano mai. E quello poi, che può e dee finire di schiantarla, è riposto in quello studio, che infegna a connscer l'Uomo interiore, e le sue Azioni Morali. Non è vero, che in noi sia quel gran capitale di Sapere, che ci figuriamo, ne quell'acuto e penetrante Ingegno, che l' Amnr nostro ci vorrebbe far credere. Non sussiste quel sino Giudizio, quella rara Prudenza, Accortezza, e Abilità, che sì agevolmente in noi supponiamo. Voltiamoci indietro, richiamando alla memoria tanti errori, tanti spropositi, tante debolezze, in cui siamo incorsi. Nelle occafioni se non fiamo caduti, almeno abbiam traballato. O pure abbiam verificato l'antico proverbio: Hominem etiam frugi flectit fape occasio. L'occasione fa l'Uomo ladro, ancorche dabbene. Misericordia anche di Dio è stata, se non abbiam fatto di peggio. E le nostre Passioni son tuttavia vignrose. E la Concupiscenza indomita, che va perdutamente dietro a Piaceri, a Roba, a Onori, feguita a combattere contra lo spirito; e quel che è peggio, nni tante volte vinti, e tuttavia invafati e deboli come prima. Sicchè o Lettetato, o non Letterato che l'Uomo sia, ove rissetta a tanta fragilità e miseria sua ( e più son tenuti a rissettervi i Dotti ) come potrà non vergognarsi a covare in suo cuore un' eccessiva Stima di le medesimo, e tanto sprezzo delle Azioni, e delle Perline altrui? Come seguitar sì lungamente a vivere adoratore di se medesimo, quando può ogni dì offervare in lestesso tante debolezze, bassezze, imprudenze, inganni, e disetti? Che se per avventura fino al di d'oggi le disgra-

zie, e le traversse non hanno insegnata l'Umilità a taluno: dove è la figurat, che non arrivino domani? Dovrebbooa anche bastiare a dissingannarii gli esempli giornalieri di tance brutte scene, che nelle dissuperature attrui ci rappresentano vivamente ciò, che a noi pure può accadere; e van dicendo quanto poco l'Uomo possa e noi pure può accadere; e van dicendo quanto poco l'Uomo possa e latto il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia è quello di chi, dopo essere caltro il non più oltre della Superbia di caltro il non più oltre della su

Nulla dirò io della Superbia, che nasce dalla Bellezza, fondamento sì instabile e vano, che una sola sebbre, non che tanti altri turbini, può gittare in un momento a terra. Nulla di quella, che può avere origine dalla Nobiltà, fe non che i Maggiori ficuramente non avran fondato il credito di una Famiglia coll' Orgoglio, ma sì bene colle gentili e corteli maniere, colla generolità, e con altre Virtù. Equalora i lor Successori pretendano di camminare per le vie dell' Alterigia abbominate da ognuno ; Villano ed Ignobile , se non nel nome, certo ne'fatti, diverrà quel Sangue, che scorre lor per le vene. Niente più che la Gentilezza serve a comprovare la Nobiltà: niente più l'offusca e distrugge, che l' Albagia. Similmente lascerò di parlare della Superbia, che può venir dalle caduche Ricchezze, dal Favore troppo instabile de Principi, e da altri sì fatti mantici, capaci di gonfiare il cuore di molti, ma però non faggi, Meglio farà chiudere questo Capitolo con rammentare una gran verità, che c'infegnò il vero Maestro nostro, l'umanato Salvator nostro Iddio. Altro non ha egli detto, che impariamo da lui, fe non d'effere (\*) Miti ed Umili di cuore. E l'ha detto per nostro bene; perciocchè ha soggiunto: E fatelo, se bramate di trovar Quiete e Pace d'animo. Ecco quanto fia necessaria l'Umiltà per giugnere alla Tranquillità dell' Animo, cioè a quella Felicità, che anche il Signor nostro c'infegna essere da cercare e sperare quaggiù. Per ben'intendere questa Verità bilognerebbe poter'entrare nel cuor de Superbi, e offervar'ivi, che mare in tempesta sia quello. Perchè tutto credono loro dovuto: da una parte gli agita ed inquieta l'aver'alcuno sopra di se, e l'ardente voglia di soprastare a gli altri, e insieme l'insaziabil brama di avanzamenti, di Onori, di Comodi, cioè di maggior Fortuna e Decoro. Da un'altra li sconvolge l'impazienza, e il Dispetto, perchè urtano in offacoli, perchè restano deluse, o non vanno a lor talento

[\*] Difeite a me , quia Mitie fum & Humilie coode ; & invenierie requiem animabus veftris . Marth. XI,19.

le concepute idee. Nè per altro gli Alteri fon tanto facili all'ira, alle smanie, alle ingiurie, a i trasporti, a i lamenti, se non perchè nulla fanno digerire, che discordi punto dal gran Concetto, che hanno di se stessi, e del merito proprio, o che si opponga all'incontentabil loro volere. Aggiungansi i puntigli, gl'impegni, le gare, le invidie, le nemicizie, pensioni ordinarie di chi vorrebbe trovare. ma non truova in fatti dapertutto, folamente fommessione, ubbidienza, e rispetto. In somma il cuor de Boriosi altro non è, che una fucina di sdegni e di rancori; e se a tutto questo s'unissero mai anche i rovesci della Fortuna, che pure dovrebbono essere le più essicaci lezioni per umiliarci e difingannarci; allora sì che va in alcuni al fommo, e rode loro le viscere la Rabbia, se pure non passano dall' uno estremo all'altro, cioè ad una obbrobriosa Viltà, ed anche alla Disperazione. Benedetta dunque la bella Umiltà, che tiene, per quanto si può mai, in calma e in tranquillità il cuor de' mortali. Spezialmente derival' Inquietudine nostra da' nostri terreni Defideri, qualora truovano del contrasto, o manca la maniera d'appagarli; e quanto più fono essi gagliardi e socosi, tanto è maggiore la turbazione e il tumulto. Ma l'Umile, che sa di non meritare, anzi più tosto riconosce del demerito, che del merito in se medesimo, non solo adorna di Modeftia il suo parlare, i suoi gesti, il suo portamento, ma sopra tutto è Modestissimo nelle sue brame. Moderate le concepisce, e quand'anche queste abortiscono, non se ne lagna, nè cruccia; perciocchè, laddove il Superbo fe la prende infino col Cielo stesso, se non riescono le cose tutte a seconda delle sue pretensioni; l'Umile all'incontro con dire a se stesso : Io nol meritava; e poi Dio la vuole così: fente come una rugiada, che diffonde in suo cuore la pace e il conforto. Finalmente troppo è chiaro, che al contrario de Superbi. i quali fan tutto il possibile per comperarsi l'odio d'ognuno, l'Umile gode una perenne interna Contentezza di vedersi amato da i più, o almeno non odiato da alcuno: che questa ricompensa in fine da niuno si niega ( e nè pur da i Superbi ) a questa sì bella e tanto amabil Virtà. Se naturalmente abbiamo una certa Superbia, che non ama chi è, o vuol'essere da più di noi; naturalmente ancora abbiamo indulgenza e buon riguardo verso coloro, che s'abbassano davanti a noi . Con lo stimar tanto noi stelli, e far comparire una tale Stima, appunto siam dietro a perdere la Stima altrui. Per lo contrario a chi li umilia è riserbata la Stima e l' Amore d'ognuno. Peneremo noi dunque, lasciata la Superbia, ad abbracciar l'Umiltà?

Fff

#### CAPO XL.

Del buon regolamento dell' Appetito della Roba.

He l'Uomo desideri e procuri di sar della Roba, o di accrescere la già fatta, non è per se stesso un tale Appetito e studio contrario a i dettami della Ragione; anzi può divenire materia di lode, ed anche Virtù Morale: perchè alcune Virtù fi efercitano appunto col buon uso della Roba, la quale se manca, per necessità ancora vien meno l'esercizio commendabile d'esse Virtù. In oltre effendo un Vizio lo fcialacquar la Roba, o fia l'effere Prodigo, per conseguente il conservarla è Virtù, almeno Civile . Eccettuo fempre da questa regola, chi per desio di maggior perfezione ha eletta la Povertà, e s' è obbligato con indiffolubil Voto a Dio di custodirla. Ma questo sì naturale, sì universale, e sì gagliardo Appetito, oh quanto efficace Configliere è egli mai al mal fare. e quanti ne trasporta tutto di fuori del retto cammino! Certo è in primo luogo, che la maniera di far della Roba ha da effere Onesta, non mancante di Giustizia, approvata dalle Leggi divine ed umane. Chi per altra via cerca di arricchirsi, o di tirare a se la Roba altrui, forma contra se stesso un processo; e se non da gli Uomini, da Dio al certo dee aspettarne il gastigo. Nè si stimi già perfona d'Onore, chi discende a tanta viltà di vendere l' Anima e la Coscienza sua a prezzo si basso. Noi consideriamo come disonorato, chi per guadagnarsi il pane sa il mestiere di Birro, di Spia, di Boja, contuttochè sì fatti mestieri possano esercitarsi senza intacco di coscienza, e con approvazione delle Leggi di Dio e degli Uomini . Ma quanto più è da dire disonorato e vile , chi ingiustamente prende e ritiene le fostanze altrui, sia egli Mercatante, sia Nobile, fia Ministro, e sia ancora di più?

Ora fra le maniere o biafimevoli , o non lodevoli di mettere inferme della Roba, a ion na parlerò punto di quelle, che per la loro manifella Ingiuttizia ferifcono gli occhi d'ognuno. Niuno ha bifogo, chi olg infegni o ricordi, che un Ladro, che un' Ufurajo, che un Falfario, ed Ingannatore, i quali vanno a caccia della Roba altrui, fieno obbirobri del genere umano, e mofri da fuggire. Potrebbe per avventuru darfi, che taluno abbifognaffe d'imparare, che il nome di Ladro pare bensi riftereto nel comune ufo a una sola fispezie di perfone, le più delle quali fogliono terminare i loro giorni o forra

fopra una Galea, o fopra un patibolo; ma in fatti si stende a moltissime altre spezie di mortali, alte e basse, di modo che uno de gli antichi non si recò a scrupolo di mettere in questo ruolo anche Alessandro il Macedone, con tutto il suo strepitoso titolo di Grande. Un' ampio catalogo di questi tali ne formerebbe, chi prendesse ad annoverarli tutti. Ma il mio affunto non foffre, nè il mio genio mi permette di punto entrare in sì fatta materia. Basterà bene, ch' io brevemente ricordi, come l' Interesse ( così appellar sogliamo l' Amore alquanto eccedente della Roba ) furtivamente fi caccia nelle Azioni nostre, e può far delle burle infino a gli Uomini più Saggi e dabbene. L' Interesse, dico, è un sottile volpone, che sta rannicchiato in cuore a buona parte de mortali, e suole stendere le sue griffe ora ad uno in un'affare, ora ad un'altro in altro affare, con tal destrezza, che noi sovente non arriviamo ad accorgerci di tutte le sue surberie. Però bisogna attentamente disaminare i motivi segreti di tutte le nostre Azioni e risoluzioni , per iscoprire , se mai costui mettesse la zampa dove non dee. Dissi delle nostre Azioni ; perciocchè è lodevole l'effere più tosto rigorosi esattori, che troppo larghi permettitori verso noi stessi nell' operare. Ma per conto delle Azioni altrui, quand' anche fia a noi permeffo e lecito il chiamarle ad elame, con più ritenutezza nondimeno s' ha da procedere. Cioè, secondo le Leggi o i Consigli della Carità, e talora della Giustizia, dobbiamo, le son dubbiose, più tosto interpretarle in bene, che in male. E' un brutto mestiere, e non degno di persona Saggia e Cristiana, quello di sofisticare e perfidiare dapertutto, trovando, o per dir meglio fabbricando colla malizia nostra delle malizie in qualfivoglia operazione dell' Uomo, e fino in quelle, che han tutta la ciera di effere Sante, o d'effere Virtà. Chi ha costituito noi Giudici dell'opere del Proffimo nostro? grida qui l' Apostolo delle Genti. A noi più ficuramente, a noi stessi dico, convien rivolgere il guardo, e pescar bene ne i nascondigli del nostro cuore, per riconoscere come ci configli, e come ci possa guidare in tante congiunture il vile Intereffe.

Per altro noi farem pochi passi senza incontrar questa Brama e Paffione nelle umane Azioni. Tante proteste e tenerezze d' Amicizia per certuni, e il fare tanta Corte a quelto e a quello, altro non è, che un mettere a guadagno i propri patti, e il luo amore od ofsequio. Cesserebbe quella attiduità e corrispondenza, ove cessasse la speranza di riportarne del profitto. E quelle sì belle parole, e proferte di servigi , di patrocinio , e promesse di grandi guadagni per

certuni, dove tendono? Mettete la man fulla borfa, che a quella si mira. Si è dietro a volere un prestito, una sigurtà, o pur si aspettano dei regali, o si tendono reti a qualche cosa anche di più preziofo. Così non entrerebbono mai alcuni in una facra Confraternità, non prenderebbono la cura di Luoghi pii, non assumerebbono una Tutela, fe almeno un granellino veduto in lontananza di qualche terrena ricompensa non li facesse risolvere. Conviene eziandio disaminare i Configli e le persuasioni altrui, perciocchè, per poco d'In-teresse che v'abbia chi configlia, egli penderà da quella parte, e non da altra. Potrebbe anco darfi, che il tanto Zelo pio d'alcuni provenisse da questo medesimo principio, allorchè propongono certe Divozioni, o Testamenti, che possono ridondare in lor prò: giacchè è sì ardito l' Interesse, che osa entrare talvolta nel Santuario stesso . Tanto è ciò vero, che infin coloro, i quali han fatta professione di stretta Povertà, se non s'hanno ben l'occhio, troveran varie strade d' abbracciare in fatti quello, che colla voce detestano. Lungo poi farebbe il voler'additare, in quante altre determinazioni ed azioni tanto de Grandi, quanto de Piccioli, possa penetrare lo scaltro faccendiere dell' Interesse, con guastarne la purità, o diminuirne la bellezza: giugnendo alcuni a non far mai benefizi, o fervigi, fe non per Interesse, a non essere Liberali, e a non impiegar mai la loro Dottrina, i lor passi, le lor parole, se non per Interesse; o a non sar mai Limofina, perchè troppo fe ne rifentirebbe il loro Interesse. Bisogna in fine badare, che ogni posto ed impiego, anche più eccelso e luminolo, può divenire una bottega d' Interesse, non meno di quel che sia la più vil prosessione de gli Artesici plebei. Saran disserenti pel guadagno cotali botteghe; ma il cuore e l'ansietà farà la medefima.

Ora io dico, aver bene i noftri Maggiori riconoficitro due Virtà, pettanti alla Roba, e i loro eftermi vizioli, cioè la Liberdilità, podia fra l'Auaritia e la Prodigalità, e la Magnificenza, i cui eftre-mi fono la Spilinerria, e un'altro oppolto Vizio, che poco propriammente alcuni appellano Sautsofida, e di onno fo appellare, se non Troppa o sia esciffica Magnificenza. Ma a quefte Virtà volentieri ne aggiugneri una dilitata, che si chiamalle Dipinerept, si cui Vizio contrario è appunto l'Interesse, di cui abbiam ragionato finora. Per Interesse intendo io un cerro attacamento alla Roba con ansietà di far guadagno anche dove non conviene. Avrà licenza chi vuo le di chiamario il primogrado dell'Avariti, ma non è già l'Avaritia stessa.

fmoderata cura di conservare, cioè di non ispendere il Danaro; laddove l'Interesse abbraccia tutto ciò che è Roba: e si può bene spesso essere dato all' Interesse, senza essere Avaro; e si può essere Interessato per un verso, e Prodigo nello stesso tempo per altro. Cioè, può taluno dirsi preso dall' Interesse, tuttochè poi spenda in altro, o metta a frutto i fuoi guadagni, o accrefca il fuo patrimonio con nuovi acquisti: caratteri tutti, che non si adattano a gli schiavi dell' Avarizia, proprio de' quali è il nascondere e covare i loro danari, e chiudere con essi il cuore entro d'un forziere. Ma certo il Disintereffe fembra a me Virtù non difegnata da coloro, che pure hanno inventato tanti Nomi per distinguere l'uno dall'altro gli Abiti virtuofi dell' Uomo. E con questo Nome si vuol significare un lodevole staccamento d' Animo dalla Roba . Imperat , aut servit collecta pecunia cuique, faggiamente fu avvertito da Orazio. Se la Roba comanda all' Uomo, inspirando a lui la premura di rauname, anche quando, e dove non conviene; e rammarico, allorchè occorre di spenderla: costui chiamatelo un' Interessato. Ove poi l' Uomo comandi alla Roba, folamente procacciandola dove e quando la Giustizia e l'Onestà lo comporta, e coraggiosamente privandosene, qualora la Virtù lo configlia, o il dover lo richiede: costui è da dirsi Difinteressato. Ne lascia d'essere tale, chi per le vie approvate dalle Leggi del Cielo e del Mondo fa de Contratti e de Guadagni, ed efige i falarj, i frutti, e le ricompense a lui legittimamente dovute; nè chi è faggio Economo, e non butta via il fuo. Allorchè le divine Scritture ci dicono: Divitie si affluant , nolite cer apponere ; cioè, Se abbondate di Ricchezze, non vogliate innamorarvene; non è da credere, che questo nobile Assioma serisca solamente i sordidi e spietati Avari, adoratori dell' oro, perchè questi non si contano a dozzina nel Mondo. Va esso a percuotere gl'Interessati, che a centinaja e migliaja foggiornano fulla Terra, attaccati col cuore alla Roba, cioè avidi di farne anche dove non dovrebbono, e renitenti ad impiegarla dove e qualora dovrebbono. All' incontro un bell' Elogio è quello, che ci fanno udire le fuddette sacre Carte, ovedicono: (\*) Beatus dives , qui inventus est sine macula . & qui post aurum non abiit , nec fperavit in pecunia & thefauris . Quis eft bic? & laudabimus eum. Beato è colui , che per quanto l'esaminiate, non si truova aver macchie di Vizj, e che non corre dietro all' Oro, ne mette le sperange sue nel posseder Tesori . Mostrateci un tale , e gli faremo un gran panegirico: che ben jel merita. Altro secondo me non vuol dire qui post aurum non abiit , se non chi è Disinteressato , chi non è Ser-

vo della Roba; perchè se ne ha, o se onestamente se la procura, sa anche allegramente dispensarla, e farne buon uso, a misura che la Ragione, la Prudenza, e le occorrenze esigono. Padrone, e non

Ischiavo del danaro, ha da essere l' Uomo.

Ho detto farne buon uso; e questa è un'altra condizione necessaria al buon regolamento dell' Appetito della Roba . Certo che la Povertà è un poderoso incitamento all' Uomo per commettere delle iniquità a fine di provvedere al bilogno, e togliere o minorare i fuoi difagi. Ma non è men certo, che la molta Roba può anch' essa, e fuol effere un gran veicolo ad ogni forta di Vizj. Ebbe bene Orazio il suo perchè, allorchè sece menzione della Regina Pecunia. E quanti ci sono, che dicono con vanto quello, che da i Buoni è detto con dispiacere! Cioc, che non v ba serratura, cui una chiave d' oro non apra. O pure, che l'oro entra per tutte le porte, fuorche per quella del Paradifo. Ovvero, che chi combatte con armi d'argento è sicuro di vincere. Non istarò io ad accennare alcuno de pessimi usi. della Roba, bastando solamente dire, che le Ricchezze, scompagnate dall'amore dell' Onesto e della Virtù, altro non sono che cagioni di Mali, e alimenti di Vizj. Ma se è così, bisogna ben confessare, essere un sommo vituperio, e una nera inescusabile Ingratitudine quella di coloro, che, appunto perchè ben trattati da Dio col dono delle Ricchezze, crescono nell'Alterigia, nella Prepotenza, nello Sfoggiare, e inferocifcono, e s'immergono nelle Diffolutezze, e fanno del loro ventre un Dio: convertendo in istrapazzo delle divine Leggi, e in danno proprio, la parzialità, che verso di loro usa l' Altiffimo. Meritano ben'essi, che Dio li spogli prima del tempo di que Beni, ch'egli aveva depositato in sì cattive mani. Ora il Saggio o per defiderio della perfezione dà un addio totale alle Ricchezze e alla Roba, affinche il possesso di questa nol solleciti ed ajuti al malfare. Ben'avventurati e prudenti che son que Religiosi, che questo insigne sagrificio generosamente intraprendono, e sanno (il che non è facile) conservarlo illibato fino alla morte. Saggio all' incontro, chi riceve da'fuoi Maggiori un ricco patrimonio, o colle oneste fatiche ed industrie sue sel fabbrica; e tal' uso tuttavia ne sa, che in niun tempo le fostanze sue alimentano Peccati, nè servono giammai al Vizio, ma sì bene alla Virtù. Di grandi Ricchezze posfedeva Seneca; e meglio per lui, fe in minor copia posseduto ne avesse, perchè non gli avrebbono fatta guerra, ed egli forse avrebbe risparmiata quella violenta morte, a cui più forse che altro l'opulenza sua miseramente il trasse, con servire di stimolo a quel-

a

. \_ .

la gran bestia di Nerone per levarlo di vita. Tanti agi, e tante ville, e poderi, ch'egli godeva, erano oggetto d'invidia, di dicerie, e di fatire ne ragionamenti di chi volentieri avrebbe cambiato lostato suo con quello d' uno Stoico, il quale parlava sì alto del dispregio delle Ricchezze, e pur tante ne aveva in dominio suo. L'apologia, ch'egli sa a se stesso nel Libro della Vita Beata, consiste in dire, che le Ricchezze stanno bene in mano de' Buoni e de' Saggi; male in quelle de' Cattivi e di chi solamente sa abusarne. In fatti mirate, che saggio governo fa il Saggio delle sue facoltà. In altri si verifica: Che Borsa piena fa parlare la bocca. Che le Ricchezze sono il mantice della Boria, e dello sprezzo de Poveri. Ma non è così per lui. Per molte ch'egli ne abbia, non si asseziona ad esse; sa che son Beni instabili, suggetti a colpi di fortuna; nè per cagion d'esse scena un puntino in lui la Modesia, l'Asfabilità, la Cortesia. Lontano dal fasto, e dalla pompa, non lascia però d'essere Magnifico nelle occasioni. Risuona dapertutto con Eco di benedizioni la sua pia Liberalità verso de Poverelli, la fua prontezza a fovvenire chi non per fua colpa cade nelle difgrazie, e il buon trattamento, ch'egli sa anche a i suoi Servi. Per ben' educare i Figliuoli, a niuna spesa ei perdona; accresce, o almeno conferva il lor patrimonio, e mette ognun di loro nel sito, che più si conviene al grado e all'inclinazione loro. In oltre, fe può, per giovare alla Patria introduce manifatture, conduce Ganali d'acque, innalza Conservatori di orfani e pupilli, fabbrica Biblioteche pubbliche, Cattedre per gli Studj, Case di correzione, Spedali, ec. E allora che mancano i lavorieri a poveri Operaj, gl'impiega egli, affinchè onestamente si guadagnino il pane. Ora sì, che le Ricchezze convien confessarle ben collocate in persone di tal satta. E siccome uno de i contrassegni d'un Cuor picciolo, e d'un' Animo vile, si è l'attaccare sì fattamente il suo cuore al Danaro, che non si lasci più uscire nel commerzio civile; o se pure si ha da spendere, costi il lasciarlo partire da se de i tormini e delle rabbie insoffribili; così segno non dubbioso d' Animo e Cuor grande è da dire la prontezza e allegria di chi fe ne priva, fubito che il bisogno, il decoro, e ogni altro giusto motivo lo configlia, o richiede.

hanno, ad adorarlo, Ecco il Dio; voglio dire, ecco l' Idolo, che ha da ajutarli ne bisogni. Venga qualunque malanno si voglia: nella lor cassa foderata di ferro con tre chiavature Tedesche sta preparato il Liberatore, il rimedio. Sebbene quando anche fi presentino questi malanni, hassi a tenere per fermo, che un soldo, se possono mai di meno, non volerà fuori delle loro mani, perchè sempre temeranno di una Difgrazia e necessità maggiore, a cui sia bene di riserbare il foccorfo. Strano è al certo, che un' Uomo, dappoichè la lunga vita e sperienza dovrebbe avergli insegnato ad essere Sapiente, cominci sì tardi ad impazzire dietro all' Oro, e per cagione di questo amore cada in mille spilorcerie e bassezze. Mirateli costoro: diventano Padri crudeli, Amici sospettosi e distidenti, Mariti sastidiosi, Padroni insoffribili, estinti in loro tutti i nobili sentimenti dell'umana Natura. E quantunque sia cotanto bassa e bestiale la lor inclinazione, pure non fann'altro, che coprirla a se stessi, con adattarle la livrea dell' Economia, della Prudenza, della Penitenza, e con pensare continuamente a tempeste, a sterilità, a guerre, a rovine, che non ci son già, ma ch'eglino quasi se le veggono alla porta. C'è egli bisogno qui di riprovar maggiormente, e di detestare tanta viltà, tanta pazzia in persona, cui Dio compartì la Ragione? Non è gia sì obbrobriofa la pazzia di quegli altri, che urtano nell'estremo opposto, cioè nella Prodigalità; ma non lascia per questo d'essere del pari una pazzia quest'altro Vizio. La Gioventù, che talora ha il senno sopra la perucca; e perduta dietro al presente, non vuole lambiccarsi il cervello in penfare all'avvenire; quella è, che più facilmente pende a scialacquare la Roba; e quel che è peggio, per lo più in Piaceri illeciti e in Peccati. Altri ancora fi pascono di fumo, e il comperano anche caro. Se non è picciolo il Cuor di costoro, è ben picciola la loro testa. Vero è, che buttato sì gajamente e imprudentemente il fuo, diventano poscia accorti, e si mettono poi a voler'anche spendere, se vien loro satto, l'altrui; ma bene spesso una tal'arte e accortezza non riesce, e i meschini si riducono in sine alla mendicità. pieni di miferie, e di pentimenti vani, non foccorsi da chi profittò della lor soverchia facilità, nè compatiti da gli altri. Ancor qui c'è egli bilogno d'esortazioni e ragioni per persuadere ad alcuno, che non si ha a scialacquare la Roba? Non certo: basta non essere Pazzo, per guardarsi dall'essere Prodigo. Chi troppo spende del suo valsente, si lavora la corda da impiccarsi: lo dicevano i nostri vecchi.

E qui si vuol'osservare, che i Vizi possono talora far della Roba; ma questa suol'anche aver l'ali. Come sen viene, sen va. Mai guadagasto.

dagnato, male speso è Proverbio, che bene spesso miriam verificato. In oltre la Giustizia di Dio, e de gli Uomini, che non dorme, fuol'anche distruggere la Roba mal fatta, cioè entrata nelle case colle ruberie, colle ingiustizie, colle frodi. Secondariamente i Vizi fon quelli, che fogliono d'ordinario ridurre alla Povertà, e divorare la Roba anche ben fatta. I mali effetti della sfrenata Lascivia . della incontentabil' Ambizione e Vanità, delle troppo laute Menfe, delle Nemicizie, del Giuoco, e di altre fomiglianti voragini . non s'hanno a cercare nell' Indie: gli abbiamo presenti. Quel che è più strano, tanti e tanti, che più de gli altri han bisogno di Roba , cioè i Poveri , quei fono , che più fconciamente de gli altri corrono a gittare quel poco che hanno nelle taverne, nelle bifcazze, ne i Lotti, ec. Il folo Saggio quegli è, che legittimamente, e fenza intacco mai di Coscienza, sa della Roba; e prudentemente poi sa o conservarla o impiegarla, ma non in opere giammai. onde fegua a lui biafimo presso a gli Uomini, e pentimento presso Dio, Dirò di più: è anche utile un certo discreto Amore alla Roba per guardarfi da molti Peccati, che non fi fogliono commettere fenza il falasso delle proprie borse. Si dee certo astenersene per timore ed amore di Dio; ma anche il far conto delle proprie fostanze può servire d'ajuto per non trasgredire la Legge stessa di Dio. Per altro non sono io qui per lodare, nè per persuadere ad altrui con troppo generale Massima il Risparmio. V ha de i casi, in cui questo può essere vizioso, e figliuolo del fordido Interesse, e contrario anche alla legge di Dio. Tuttavia in altri moltissimi esso è da commendare, ficcome industria conveniente al Prudente. Solamente chi non ha abbondanza di fenno, fprezza, e crede vil professione in sua casa, e biasima nelle case altrui l' Economia, cioè il buon 20verno della Roba, e l'Ordine e il riguardo nello spendere, e la diligenza per accreicere, o almeno per non buttar via irragionevolmente il suo patrimonio. Quest' Arte di governare la Borsa spezialmente si richiede ne Padri di Famiglia, e purchè non travalichi verso gli estremi, sta bene anche ne Principi, e ne maggiori Monarchi della Terra: ficcome parte della Prudenza, Virtù cotanto necessaria all' Uomo, che perciò si chiama Prudenza Economica. Ora appartiene a questa Prudenza la cura eziandio del Risparmio per sostenere il proprio decoro, per far del bene a gli altri, e per provvedere alle fortuite verisimili disgrazie; ed essa è poi necessaria per lo più a chiunque ha Figliuoli, allo stato de quali dee seriamente penlare ogni faggio Padre; e molto più a chi non abbonda di Roba. Si ridono,

dono, è vero, alcuni benestanti, i quali hanno nemicizia giurata colla fatica, e abborrendo ogni pensiero della propria cafa, interamente fi ripofano full'attenzione e fedeltà de loro Agenti e Servi; allorche mirano altri effere attenti non meno alle loro rendite, che alle loro spese, e attendere o segretamente o palesemente al traffico, e a far fruttare i lor beni, e che si regolano con certe Massime, come farebbe: Non far mai fare ad altri ciò, che puoi far da te fleffo. Non trasportare al domani quello, che puoi fare oggi. Non far poco conto delle picciole cofe, ne delle picciole spese. Ridono, dico, di tanta accuratezza, e di quel prendersi tante cure per la Roba, che secondo loro è cosa troppo vile. Fors'anche sembra lor di osservare un colore di basso Interesse, o di brutta Avarizia in questi tali. Ma il Saggio per fomiglianti vani giudizi non ha certo da rinunziare alle Regole della Prudenza Economica, stabilite da i migliori, lecite, ed utili alla Vita Civile dell' Uomo. E' interesse del Pubblico, che i Cittadini fieno Ricchi e industriosi; e delle Famiglie, che si conservi il nerbo migliore della lor sussistenza; e importa assaissimo ad ogni Privato, che non fi penfi al folo di d'oggi, ma che fi tenga fiffo il guardo anche nell'avvenire: al che coll'esempio della Formica ci esorta ancora la divina Sapienza. Convien ricordarfi. Che i Pazzi fabbricano le case, e i Savi le comprano. Che un solo può distruggere ciò, che cento banno edificato. L'applicarsi in oltre a crescere in Ricchezze, non disconviene al Saggio, purchè troppo ansiosamente non le cerchi, e per vie poco oneste non se le procacci, e ottenute che l'abbia, troppo non vi si affezioni. L'Uomo in fine, per essere Ricco, non è già degno di stima. Giudicheremo noi molto un Cavallo, solamente perch'egli ha la briglia d'oro, la bardatura ricamata, e le staffe d' argento? Noi si diremo, che vale non poco un' Uomo, allorchè abbonda di Virtù, e abbondando anche di Roba, saggiamente ne sa uso in esercizio d'opere lodevoli e virtuose, il merito delle quali, giacchè le Ricchezze terrene finiran colla vita, durerà ancora dopo la presente vita. Ma se l'Uomo si perderà sol dietro ad ammassar Roba, o ad accrescere le Ricchezze transitorie, senza curarsi punto di quelle dell'animo, confistenti nell'imparare e praticare le Morali Virtù; costui sarà sempre a gli occhi de Saggi, e più a quelli di Dio. un'aureo Povero, o pure come dice il Vangelo, un Sepolcro tutto bello e ornato al di fuori, ma puzzolente nel fuo di dentro.

CAPO

## CAPO XLI.

Della Pulizia de Costumi.

Bbiam veduto in addietro, come l' Uomo sia spezialmente tenuto ad offervare tre Ordini, cioè il primo verso Dio, il secondo in se stesso, il terzo verso gli altri Uomini. Nella conofcenza, e molto più nel possesso ed esercizio di questi, consiste la parte più effenziale e mafficcia della Filosofia Morale. Ma ce ne resta un'altro. Da che una Statua è formata con tutte le sue proporzioni dallo scarpello grosso, essa è da dire fatta. Contuttociò a renderla perfetta si richiede anche lo scarpello minuto, che la pulisca, con levarle ogni rozzezza della superficie. Così a perfezionare il terzo di questi Ordini, ha l'Uomo da studiare la Leggiadria, o fia la Pulitezza de Coflumi, che possiamo anche nominar Gentilezza: sì se dovendo conversare con gli altri, brama di fare una graziosa comparsa in faccia alla gente, e nella società umana, senza que' piccioli difetti, per gli quali possiamo o dispiacere ad altrui, o dargli occasione di ridere. Il comparire Ridicolo, costa pochissimo; anzi non mancano di coloro, che anche (pendono, e spandono molto per farsi burlare. Ora questi difetti (mi dispiace di dirlo ) sono di tante spezie, e in tal copia, che non basterebbono molti sogli a tefferne solamente il catalogo. Nel passeggiare, nel ridere, nel cantare, nel parlare, nel vestire, nel mangiare, e in cento altre guife, anzi quasi in ogni azione, e luogo, dove egli non è solitario, può l' Uomo inciampare, senza avvedersene, in simili difettucci. Ma non bisogna spaventarsi per questo. Purchè il Saggio si metta in testa di voler qui profittare (e dee volerlo, perchè si tratta di un'ornamento pregievole ) non è molto difficile il dirozzare e correggere se stesso. Forle questa Virtù è l'Urbanitas de i Latini . Ma io prendo la Virtù, di cui ora si parla, in più largo senso. V ha de i Libri, che ne trattano; e benchè triviale fra gl'Italiani, pure ottimo farà sempre in questo genere per gli Giovanetti il Galateo di Monfignor della Cafa; perciocchè ivi s'insegnano le Creanze; e quefte non son picciola parte di quella Pulizia, che si richiede nell' Uomo Civile. Poscia v'è l'altro Libro più ampio, di cui sì spesso ho ripetuto il nome, cioè la pratica del Mondo Civile, il conversare con persone gentili, manierose, accorte, saggie: che questa è Scuola maestra per chi ha un po' di senno, a fine d' imparare ciò, che

dee farsi, o non farsi nel quotidiano commerzio con gli altri Uomini. Ho detto del Mondo Civile: che non si dee credere, che in ogni angolo della Terra s' incontrino Maestri di Gentilezza, ed esempli da profittame. Certo nelle Contrade de' Barbari , e fra le rustiche genti non fi danno di sì fatte lezioni; anzi allorchè taluno opera grossolanamente o scortesemente, l'uso è di appellarlo Villano, appunto perchè al rozzo Contadino fuol mancare quella Leggiadria, che facilmente fi truova nelle Città, e per cui l' Uomo è detto Civile. Ma nè pure in ogni Cirtà dee credersi uguale la Scuola della Gentilezza. Se vogliamo stare alla decision de' Franzesi, basta essere Provinciale, cioè persona allevata nelle Provincie lungi da Parigi, perchè qualche goffaggine si osservi nelle sue azioni. Il solo Parigi lecondo loro dee esser quello, che ha il privilegio di potere addottorare nelle belle maniere di conversare. Ma non ho io sì basso fentimento di tutte l'altre Città della Francia; quantunque sia d'avviso anch'io, che più sicuri e più frequenti avrà gli esempli di compostezza, grazia, e disinvoltura, chi frequenta le grandi Città, e le Città spezialmente, dove è Corte di Principi: non essendo altronde nato il nome di Cortese, se non dalle Corti, dove d'ordinario si raffina il gusto, e più studiosamente si pulisce lo spirito. Finalmente gran vantaggio può ricavar chi ha fenno, dal viaggiare, e dall' attentamente considerare gli usi delle Città, e Corti più colte dell' Europa, giovando fommamente il conoscere i Costumi delle varie Nazioni, e il potere scegliere il più bel fiore e il meglio di cadauna. La Delicatezza del Gusto consiste appunto in saper ravvisare à difetti più coperti, e le bellezze più ascole e minute, tanto nelle Opere dell' Ingegno, quanto ne i Costumi umani.

Ma qui bilogna far punto fermo, per accenuare una condizion ne-cellaria, ferza cui non fi far mai profitto ne ftando in fua parria, nè viaggiando pel Mondo. Ho detto altrove, e fempre ripetro, che bilogna vverzarifa a ben giudicare delle cole, e delle azioni, che in numero infinito s'incontrano nella gran ferza del Mondo. Beato, chi fa datre il suo pelo a sutro, con diffinguere ciò, che è Bene o Male, Bello o Brutto, bodevole in fomma, o più lodevole, o biafima-vole, per imitare il primo, e fiuggir l'altro. Betto, chi non fi la ficia condurre da Malime, aè da Pregiudizi, bevuti fpezialmente nella tenera età, nè dal Coflume de gli altri; un ediminando di gentemente in fe fteffe le Azioni, e le Ufanze, giuflamente giudica, i, le il fine delle medefine è faggiamente pendato, e fe i merca fono proportionati per ottenere quel hine. Qualora non fi fam beza fono proportionati per ottenere quel hine. Qualora non fi fam beza fono proportionati per ottenere quel hine. Qualora non fi fam beza fono proportionati per ottenere quel hine. Qualora non fi fam beza fono.

nato

mato e avvezzato il Giudizio a rettamente cfiminarre giudicare de varj Coffumi della gente, anche vingiando, anche ufindo nelle gen Corti, facilmente avverrà, che fi copi quello, che viv è Difetto, e filaci andare ciò, che è Virti. Mancano forte dentro e fiori d'Italia bei Coffumi e Virti da imitare ? Signor nò. Manca folamente il diferenimento in chi. andando colà, i nvece del Busono feeglie il

Cattivo, in vece delle Virtù sceglie i Difetti.

E giacchè in questo ruolo entra il Vestire, non si vuol qui tacere la tirannia della Moda. Il fine del portare le Vesti ognun lo sa, che è quello di coprire acconciamente il Corpo, di difenderlo proporzionatamente dal Freddo, e dal Caldo; e ciò in maniera decente al grado di ciascheduno, e in guisa che sia un' utile e decente forma di Veste, per cui si soddisfaccia a queste intenzioni. Ciò posto, niuna ragione ci sarebbe di mutarla, e di prenderne delle nuove, se sorse non se ne trovasse un' altra più comoda e meglio adattata al bisogno d'esso Corpo. Però i Greci e i Romani tenevano salda la lor maniera di vestire. Così parimente sanno da tanti Secoli i Popoli Orientali. Ma non l'intende così un Regno confinante all' Italia. O sia questo un' influsso del genio loro amante sempre del Nuovo; o sia che i Sartori, i Calzolai, i Giojellieri, i Fabbricatori di tele e drappi, le Cuffietiere, i Perucchieri, ed altri fimili Artefici, a gara studino tutto di invenzioni novelle per loro maggior guadagno: certo è, che in gran voga è quivi la Moda, e mirafi continuamente variare la foggia delle Vesti, e de gli ornamenti del Corpo, andando ciò, ch'ieri era in gran credito, oggi in disuso per la Novità d'altro Abito, il quale fra poco incorrerà anch' esso nella disgrazia medefima. E noi buoni Italiani, Scimie ridicolofe, corriamo a copiare le metamorfosi loro, e tutte le lor Mode, come se sossero calate dall'alta Corte di Giove. E benchè coteste bizzarrie, e scene savorite del Lusso, dieno de fieri falassi alle borse, pure si cercano con ansietà, s'amano perdutamente; ed è ben malcontento di se stesso, chi in questo è costretto ad effere da meno de gli altri. Avvi bensì qualche Nazione Europea, nè manca qualche Città in Italia, che ha fissata per comandamento de Maggiori la forma del suo abbigliamento; ma se questa Legge regga molto oggidì alla forza o all' incanto della Moda, lo sapranno dir'essi. Usavasi in alcuno de' nostri paesi: qualche maniera d' Abito grave, decorofo, e nobile: non importa : la Moda gli ha tolta la mano; e in oggi se alcun vestigio ne resta. ha folamente credito e fortuna nelle mascherate. Nè si arrischiasse taluno a chiamare ridicola alcuna delle Mode, le quali vanno di di

in dì nascendo: che gli correrebbono colle dita ne gli occhi le saggie protettrici d' ogni Novità. Solamente potrà iperarii, che questo ridicolo appariica, e si confessi, quando terminato il corso di sua esfimera selicità, dopo qualche anno si miterà quel Vestire conferva-

to ne' foli Ritratti in carta o tela.

Ora che dee qui dire, o come contenersi un Giovane Filososo ? che di questi ora parlo, e non già de' Vecchi, a' quali competono varj privilegj, e più gravità si conviene. Per mio consiglio, con tutto il far delle meditazioni fopra la volubilità de genj, fopra gli eccessi e le pazzie del Lusso; e con tutto il desiderare, che le Prammatiche de faggi Principi mettano argine o fine a i tanto dispendiosi e inutili Scorrucci, e a tant'altre perfecuzioni delle borfe: in molti casi ha il Saggio da darsi per vinto, e lasciarsi condurre dalla corrente. Non è senza buon fondamento il proverbio, che corre: Mangiare a suo modo, vestire all'altrui. Perciocche quantunque degne di rifo comparifcano alle faggie perfone certe Mode, pure vie più ridicola comparirebbe la Singolarità, e sarebbe mostrato a dito da tutti , chi volesse oggidì uscire in pubblico colle gonnelle , giornee , e giupponi de' Secoli andati. E chi in certe comparle volesse sottrarsi alla tirannia dell'uso, scapiterebbe non poco di credito almen presfo gl'ignoranti, che sono i più. Ogni Singolarità non meno nel vestire, che in molte altre azioni della vita, può facilmente divenire una tollia a gli occhi altrui, e un pregarli, che dicano male, o si burlino di noi. Non già che per minuto, ed ogni dì, s'abbia da adottare ogni novella invenzione; non già che ci fia obbligo di feguir tutto ciò, che certi pochi capricciofi portano in campo; non già che occorra abbracciar placidamente quelle Mode ancora, che riefeono scomode, o nocive, o indecenti, e senza Moderazione; e molto men quelle, che possono sar comparir semmine gli Uomini. Tale certo sarebbe lo Specchio, che fuol effere il Configlier delle Dame, se si alzasse di grado per servire anche a lunghe meditazioni del sesso virile. Di questa si sconvenevol metamoriosi gli antichi apposta ci lasciarono il ritratto in Ercole perduto ne gli amori d'Iole; e il buon Tassonei deliri del suo Rinaldo. Sarebbe in oltre colpa il vestire un' abito, che disdicesse all' Onestà e alla Modestia; sarebbe pazzia il calzare una foggia di scarpe, che storpiasse i piedi, per non mostrare firibello alla giurifdizion della Moda. Parlo di fegintar l'ufo comune del Popolo Nobile, il quale sia decente e comodo. In tutte le nostre azioni e ragionamenti non si dovrebbe mai dimenticare il Deco-70, quantunque sia ben difficile il conoscere, quai limiti abbia que-

sto Decoro secondo la varietà delle persone e circostanze. Ma se bifogna talvolta, a fine di non dar da dire ad altrui, impazzire co i Pazzi, pendendo verso il Lusso, creduto Pulizia di Costume, e mutando secondo i tempi forma, colore, e ornamento ne i panni; non dovrebbe già una tale stoltizia entrar mai in capo di chi si è consecrato alla milizia di Cristo. Saggiamente ha prescritto la Chiesa per questi tali la foggia, e il color delle Vesti, con intenzione ch' esse esprimano al di suori l'Umiltà, la Gravità, la compostezza, ch'ella desidera nell'interno. Però non Pulizia, ma Corruzion di Costume, dovrà riputarsi in certuno d'essi il sasto e ssoggio delle zazzere posticcie, che spirano mille odori, nelle vesti tagliate e ornate alla moda Secolaresca, e nell' attilatura, che ce la perderebbe fin Ganimede. Oh questi tali ho udito dire, che dovrebbono portare un cartello appelo al collo, che dicesse: A che dubitare, r io son Cherico ? Mirate, che due dita di tela bianca o azzurina io le porto al collo. Ma finalmente per conto del vestire, in qualsivoglia persona sarà sempre Pulitezza di Costume il guardarsi da ogni lordura, spilorceria e sordidezza; il procurare una certa Aggiustatezza, che non degeneri in Affettazione e Vanità; e il fare, che la Veste corrisponda, e sia proporzionata al grado e alla condizion di ciascuno, col divario che dee correre fra il Nobile e il Plebeo, fra l'Artefice, il Mercatante, e l'uom di Toga. Se questa proporzione e misura oggidì sempre si miri, io non ho tempo ora di cercarlo. In oltre chi ha nell' Animo la Pulizia, la fa anche trasparire ne' suoi mobili, e nel buon' affetto della sua casa. Non vi saran forse cose preziose, ma certo non mancherà l'ordine in quello che v'è, nè vi si troverà fordidezza. Il Poco, ma Pulito, ha anch'esso la grazia sua.

Similmente Pulizia nel convertare con gli altri Uomini farà il parlare, e trattare in guifa con loro, che fi rechi diletto, non tedio o noja; che fi porti rilpetto a tutti, e niuno fi offenda. I gran Clarlatori nella converfazione dan gufto per qualche tempo; a lungo ander fluffano, e fi lafciano in fine parlar colle mura. Quel volere il pulpito, fenza permettere che gli altri parlino, è una ipezie di Trannia, che Platone e Arifitotele non offervarono nei loro Libri; ma che non lafcia d'effere fipiacevole a chiunque vi cade fotto, e fi fena egravido di parole fenza poter partorire. Ne certo ha Grazia l'andare interrompendo i racconti, le rifieffioni, le rifipofte altruit, oè il faltar finori con interrogazioni di tanto in tanto, e maffinamente fe fuor di propolito. Il fuo perfonaggio ognun l'ha da fare, ognuno lo vool fare nella Commedia. Ne già è vietato, anai può divenire

condimento della conversazione il burlare, lo scherzare con gli Amici, purchè confifta in motti gentili e faceti, in parole ingegnofe, ma insieme galanti, e non già in punture Satiriche, non già in Ironic piccanti, e purchè non si scherzi su i veri difetti del Corpo o dell' Animo: imperocchè tanta libertà non può mai aver luogo, se non fra persone di gran confidenza, e le quali la sperienza ha già fatto conoscere, che sanno ridere anche delle proprie magagne. Con altri sarebbe pericoloso il toccar simili tasti. L' Eutrapelia su da i nostri Maggiori contata fra le Virtù, cioè fra le Virtù Civili, alle quali viene assegnato l'ufizio di sapere diportarsi con grazia ed allegria ne ragionamenti familiari. Parte di questa Virtù è il parlare faceto, ma non già, come ho detto altrove, il buffonesco, che è vile, Purchè si sappia scherzare con delicatezza, vien permesso infino il farlo co i gran Signori, che pure d'ordinario sono la stessa Delicatezza. Anzi chi ne i negozi anche di più alta sfera ha abilità per ben giocare questa carta, cioè chi sa rallegrare colui, con cui li tratta, ha gran vantaggio per ifperare di vincere il giuoco. Nè credo già, che i Giovani faggi alcun bifogno abbiano, ch'io loro ricordi, quanto fia alieno non men dalle Leggi di Dio, che da quelle della Pulizia, Decenza, ed Onestà, l'uso delle parole e facezie impure, e de gli Equivochi disonesti. Lingue tali fanno sapere a tutti, che anche il lor cuore è guafto; e presso a tutti i Buoni il biasimo è lor preparato. Riesce poi insoffribile nel conversare con altri quell'offinarsi talvolta, e garrire e rissare per sostenere le sue opinioni: proprietà folamente di certe teste caparbie e bronzine, o sì gonfie di stima di se medesime, che è un miracolo se una volta. non crepano. Uno de' caratteri chiari chiariffimi della Superbia è il non fofferire d'essere contradetto, e l'abborrire d'essere mai corretto. L'Uomo Pulito sostiene con modestia, e senza riscaldarsi, il fuo punto; è indulgente talora anche alle inezie e a gli spropositi di chi non ha feco una veterana amicizia; o certo fi oppone con grazia a gli altrui farfalloni, fenza far conoscere di credere un pazzo chi li mena a mercato. Che se s'abbatte in que' bestioni, che vogliono ragion dapertutto, e montano in collera, qualora fon contradetti; o in que delicatuzzi, che fi rifentono ad ogni menoma burla; egli prudentemente cala le vele e tace; ma dipoi va pensando, se tornasse meglio lo star lungi in avvenire da queste persone di filagrana. o da queste sì scomode pierre focaje. Converrebbe eziandio nelle Converfazioni guardarfi dal tanto tirare il difcorfo fulla professione sua. e insieme dal ridire, e tornare a dire le avventure narrate già più volte;

volte: il che accade o per poca memoria, o per poca provvisione da trattener la brigata. La gente discreta e civile sa vista allora di ricevere il racconto come moneta nuova di conio; ma internamente si lagna di perdere quel tempo, e di veder condennate le orecchie fue ad una fonata tante volte udita. E giacchè ho nominato le persone Discrete, non vo'lasciar di dire, che l' Indiscrezione, o sia l' Indiscretezza è un difetto, in cui si può incorrere, trattando con varie sorte di persone. E ciò avviene, qualora l'Uomo niega di far ciò, che poco o nulla a lui costerebbe, e pur tornerebbe in piacere o comodo altrui; ovvero fa quello, che reca dispiacere o danno ad altrui senza comodo proprio; e tanto più se corre qualche obbligazione di fare o non fare quella cotal cofa. Si può effere Indifereto colla Moglie, co' Figliuoli, co i Servi, e con altri, non ferbando verso d'essi quella mifura d'operare o parlare, che la Giustizia, o la Carità esigerebbono. Ed anche nell'ordinario conversare si può sacilmente cadere in questo difetto, col favellare contra la convenienza di chi è presente. Vantare co i buoni Religiosi Solitari le gioje del Mondo; a i Plebei la Nobiltà; alle vecchie la Bellezza; screditare l'impegno della Fedeltà in presenza di persone maritate; biasimare il dolersi a chi è perseguitato dalla Fortuna; lodar la propria Felicità davanti a chi ha perduta la sua; esaltare il merito della sua Scienza in un circolo d'ignoranti: queste sono Indiscretezze da non perdonare ad alcuno. Ma la gran voglia di parlar di se stesso sovente non bada, se ossende altrui. E bastino queste poche linee ad un'argomento, che è di grande estensione, e contiene moltissime mancanzo da fuggire, e affaissime avvertenze, che non dovrebbonsi trascurare. Lalcio andare altre porzioni e vedute della Virtù della Pulizia.

Lakio andare altre porzioni e vedute della Vitrà della Pulitia, e mi rifitrigo a ricordare, che ficcome l'Afferçate, la Rufikità a, la Rezzetze, la Serdietze, l'Intividia, l'Umere Sprezzante, Queru, lo, o fopcondriace, ed altre maniere di vivere, ed itrattare con altri, di prefentarfi al Pubblico, ec. o difordinate, o dificacevoli, o movini a rifo e fopezzo, fono tutte per così dire, cialcuna con qualche riguardo, Difetti ed eftermi vizioli della Gentilezza e Pulitia de Camimi: così un altre eftermo dalla parte dell'eccessio può effere l'Affettazione, di cui altrove si è parlato, e che modimeno vuol ritorne ri nampo. Bifogna, che cognun seguiti il talemo suo naturale, depurandolo, e migliorandolo, per quanto può, e senza volenti, che non sono lor propri, mè la Natura loro ha cim, se l'Arte fe non dificultamente loro può contribute, na da atton, se l'Arte fe non dificultamente loro può contribute, na da atton, se dell' hite.

del Ridicolo, che si osserva ne gli Uomini. Presto o tardi la Natura cava la maschera, e sa cader le penne a costoro, che al disperto di lei prendono in prestito il carattere altrui. Vuoi fare il Poeta, il Sonator di Violino, l'Avvocato, il Galante, e che so io? La tua parte nella Commedia non era questa. Convien tenersi alla Natura, che ha somministrato le disposizioni per essere un tale, e non già un' altro tale. Offervò Tullio nell'Oratore, che si può insegnar tutto, fuorchè il carattere del Faceto, di cui la fola Natura ci può provvedere, non potendoli questo ordinariamente acquistare coll'Arte. Aspettatevi delle freddure da chi vuol contrassare questo personaggio fenza averne portato l'abilità dalla Natura. Lo stesso, che in bocca altrui farà ridere, nella sua darà solo da sbadigliare. Val più un' onorata Semplicità, che tutto il gran capitale dell' Affettazione. Certi Cortigianelli asciutti e smunti vengono a ricevervi con un'accoglienza, la prima volta che comparite alla loro Anticamera, sì graziofa, e con una falva di complimenti sì affettuofi, sì offequiofi, che vi rapifcono il cuore. Che Gentilezza, che maniera galante! Almeno qui non v'è fostegno, nè parole misurate col compasso dell' Etichetta. Si giugne dipoi al foglio de Maggiorenti; ed ivi pure si spalanca l'Arsenale delle Grazie, ma solamente di bocca. Quando le promesse e le speranze sieno bastanti a satollar chi ha same; quivi certo si tien Corte bandita. Ma il Saggio non si lascia incantare da fomiglianti vane apparenze, ben conolcendo, venir bene spesso quelle melate parole dal folo formolario, dal folo costume, e non dal cuore. Sa che le belle parole son foglie, i fatti soli son frutti. Oggi tante sparate di stima, e di esibizioni : domani nè pur vi conosceranno, se pure non tendessero una rete a i corrivi per ismugnere da loro qualche vantaggio. Chi mai, se non è leggier di senno, faticherà per imparare l'Arte d'infilzar folo delle Bugie? La Bugia, oltre all'effere in fe steffa cattiva, e sconvenevole ad ogni onesta perfona, se in oltre è troppo manisesta, sa subito scorgere un' Animo non già pulito, ma basso e lordo. Per la stessa cagione sa nausea ad ogni Saggio l' Adulazione, perchè ancor questa è un tessuto di menzogne, le quali tendono a depravare il cuore altrui, e a confermarlo ne fuoi Vizj ed Errori, e nello stesso tempo accusano di una gran viltà chi le adopera. Pertanto l'Uomo Civile, abborrendo questi fordidi mezzi, e tanto più abborrendoli, quanto più egli fi vede alzato in Dignità e Grandezza, usa bensì Cortesia verso tutti; mostra buon cuore ad ognuno; non ne va elente nè pure la gente a fe fuggetta, e la più baffa; perciocchè la Cortefia, e l'Affabilità fono mone-

te, che costano poco; ma con esse molto si compra, o si acquista molto. E dee ricordarsi il Saggio che le buone Parole non iscorticano mai la Lingua: contuttociò non si vuol giammai caricare la mano oltre al dovere, cioè oltre al merito e grado altrui: altrimenti niuna diffinzione si farebbe conoscere fra chi nondimeno ha da essere distinto per le sue qualità, pel suo merito, od impiego. Così l'Ossequio e la Riverenza tanto di parole, che di fatti, ha da camminare con proporzione verso le persone Superiori, e verso le loro Dignità. Quand'anche in esse niun merito personale apparisse, movente a venerazione e stima, basterà bene per efigerla la Dignità, in cui la bizzarra fortuna ha collocato un' Uomo. E quando io parlo di proporzione, non intendo già, che si adoperi il bilancino dell'oro. Meglio sarà sempre l'inchinare verso qualche eccesso di Cortesia, e d'Ossequio, che verso la Scarfezza. Mia intenzione è unicamente di bialimar gli eccessi troppo fmoderati, le sfacciate finzioni, che mostrano o povertà di discernimento, o viltà di spiriro. Io so intanto, che la Vanità e la Moda fon giunte a i nostri tempi ben'alto, e forse non si fermeranno qui, essendosi oramai esaulta la bottega de i Titoli, e de i Superlativi in lettere, e infino ful volto a i Grandi, e talvolta a gli eguali; anzi si vanno studiando nuove dose d'incensi e profumi, essendo non pochi infaziabili in darli, ed altri molto più in riceverli. Ma rifpondo, essere parte della Pulizia il seguir ciò, che l'uso comune appruova; e maffimamente fapendofi, che certe familiari espressioni o di ragionamento, o di Segreteria, fono riempimenti vistosi, ma nulla fignificanti nel comune concetto. Per altro nella fostanza delle cofe, e nel fodo ragionamento, il Savio stima sempre suo pregio e dovere la Franchezza. Purchè non si manchi mai di Modestia, nè di rispetto a chi si dee; se si ha a parlare o rispondere, convien farlo col miglior garbo possibile, ma colla Verità, e non mai colla Bugia, cioè contra il dettame della propria Ragione. O pure tacere, poichè fecondo le circostanze la Prudenza può richiedere ( e sarà Pulizia allora) che deltramente fi taccia con chi cerca non già di udire il Vero e il Giusto, ma solamente approvazione e lode a i suoi atti o desideri disordinati, e può ricevere in mala parte, e senza profitto, il benefizio, che gli si appresta. Il Tacere, e il Dissimulare in molti casi è lecito, utile, oneito; il Simulare non già, quando veramente importi Bugia. Costa poco ad alcuni l'infinocchiare altrui, il dare ad intendere, il far plaulo non dirò alle inezie, a gli spropositi, ma infino alle Azioni e voglie meno fcufabili de gli altri Uomini. Se non fentono essi rimprovero della Colcienza, per essersi troppo accostu-

Hhh 2

mai al meltiere di vendere il Falfo per Vero, il che forfe par loro una bagattella, fe non anche un'ornamento; lo fentirà baue, chi è allevaro nella fcuola della Verità, e fi configlia colle Leggi eterna della Ragion dapertutto. Per altro il Saggio, fe coil porta la convenienza, o il bifogno, fa vivere, fa converfare, o trattare affari cututi, fieno effi firete da due piedi, fieno quercie ruvide animate, zucche piene di vanità, afili dell'Ipocondria, ecosì dificorrendo. Abbifogna allora, è vero, di maggiore Avvedutezza e Defitrezza, per trovare il buon verfo di quelle ftravaganti tefte, e non difpiarer loro, ma egli è glia in polefici di non difgulare chichefia. Se non puù di meno, ula ancora co i Cattivi, ma a guifa de i Medici, i quali conversao con gri foformi, ma fenza contrarer le lor malattie.

#### CAPO XLIL

Della Educazione, e dell' Esempio.

T An bisogno i Giovani di un buon Maestro, che alla loro cresciuta età, e divenuta capace di sodi ammaestramenti, infegni il ben vivere, cioè fpieghi i precetti e configli della Morale Filosofia. Ora aggiungo esferci bisogno d'un'altro Maestro, che anche prima che arrivino alla Gioventù, gl'incammini al vir-tuofo operare, e faccia loro Scuola di buoni Costumi, senza che lor sembri d'essere alla Scuola. Questo primo e segreto Maestro altro non è che l' Educazione el' Esempio, che per lo più nella casa paterna, e fuori ancora, possono ricevere i Fanciulli. Di qua in gran parte dipende il prender' eglino buona o cattiva piega, e il far dipoi felice o infelice riuscita . Troppa è la gagliardia dell' Educazione : essa può chiamarsi una seconda Natura. Arboscelli teneri crescendo torti, o non mai più, o con troppa fatica fi possono raddirizzare. All'incontro se saggiamente sarà allevata la lor puerile età, cioè asfistita con avvertimenti salutevoli, e coll' imprimere per tempo in esti delle buone Massime, e l'abborrimento alle Azioni malvage, e l'amor verso le buone, e col tenerli in freno, acciocchè non cadano nelle prime; o se vi cadono, ne riconoscano la bruttezza e il danno; e con far loro conoscere, quanto sia bella e lodevole la Virtù. ed anche utile il cammin verso quella: d'ordinario belle verran su quelle piante, e recheranno buon frutto a suo tempo. Similmente se non avranno i Fanciulli fotto gli occhi se non Esempi vivi di Probità e Saviezza, infensibilmente si addestrerà l'animo loro a batte-

re la strada medesima. Quasi è superfluo ch'io lo dica, perchè troppo facilmente ognuno lo può intendere: l' Uomo naturalmente, ed anche con certi meccanici principi, tende all'imitazione; ma fenza paragone più questo si verifica ne' suoi più verdi anni. La prima pruova di questo naturale istinto si fa col cominciare ad imitar'i Genitori; se buoni, nel bene; se cattivi, nel male. Come s'impara la Lingua, così i Costumi. Perciocchè ciò che vede, ciò che ascolta un Fanciullo, purchè sia oggetto, che serisca la sua Fantasia, vi si suole imprimere con forza; ed anch' egli per lo più brama, se è cosa piacente, o lodata, di farla; o pure la fugge, se è disgustosa, o biafimata. Tali imitazioni, ed impressioni alsor prese, talvolta si radicano sì forte in lor cuore, che anche crescendo l'età, non perdono punto di vigore, e si seguita ad operare ciò, che cominciò a piacere, e ad abborrire ciò, che allora dispiacque. All'osservare che sa un garzoncello, che gli afcoltatori ridono e applaudono a chi mette in ridicolo gli altrui veri o sognati Disetti, e si burla di tutto e di tutti; eccolo anch'esso affezionarsi a sì brutto solazzo, e studiarsi di farsi onore alle spese di chiunque gli viene in mente, anche de suoi più cari, anche de gli stessi Genitori e Superiori; e in fine eccolo nè pure rispettare chi si truova presente. Quando dismetterà egli que-sto mal'uso? Se l'Abito è fatto, forse non mai; o pure solamente quando qualche persona irritata gli avrà bruscamente insegnato, esfere meglio, che sdruccioli il piede, che la Lingua; esfere un gran difetto il ridersi tanto de i difetti altrui; ed avere gran voglia di risse e d'oltraggi, chi non s'accorge d'oltraggiare altrui colle sue derissoni. In fatti questo è un troppo pericololo mestiere; non che sia sempre da riprovare chi scherza e burla; ma perchè non è se non da pochi il sapere scherzare e burlare con grazia, e con tal garbo, che anche i burlati ne prendano piacere. Troppo è difficile il distinguere ciò che si può mettere in burla, e ciò che nò: ingrediente, che folo può sperarsi da una singolare Prudenza, di cui non abbondano i più de gli Uomini fatti , e incomparabilmente meno i Giovani . Dall'altro canto accada, che un Fanciullo prenda abborrimento allo studio delle Lettere o per durezza di cervello, o per abborrimento all'applicazione e fatica, o per imprudenza, o per indiferetezza del Maestro, o per altre cagioni; o che cominci ad abborrire un cibo, o pure una persona: facilmente conserverà questo antigenio per tutta la vita fua. Nella stessa guisa apprese di buon'ora certe Masfime false d'Onore, o di Vendetta, certe Malizie, e parole o burle immodeste : difficilissimo sarà lo schiantare dal cuor de Giovani quest. erbe maligne.

Que' Vizj adunque, e quelle Virtù, con cui si alleva un tenero Garzone, d'ordinario o durano tutto il resto della vita; o se pur s' interrompono anche per anni interi, tuttavia tornano a germogliare col tempo: in guifa che felici fon coloro, che di buon' ora fono educati al ben fare, e di troppo infelici gli altri, che fin da primi anni apprendono il mal fare, e in pratica lo mettono. Nè vo' già diffimularlo: paffa gran differenza fra le impressioni del Bene e del Mal fare. Dovrebbono le Virtù e le Azioni virtuose, perchè belle in se stesse, e lodate da tutti, prosondamente imprimersi in cuore, o fia nella Fantafia de' Giovinetti, e in loro cagionare un forte Amore, e defiderio d' imitarle; e pure che non avviene? O non fi sveglia questo Amore; o se si sveglia, non si attacca all' Anima con una stretta e durevol' unione. Però agevolmente da questo Amore si passa a quello de' Vizj, di modo che basta un consiglio, un' efempio (oltre a tante altre tentazioni e accidenti ) per trar fuori del buon cammino gli Animi anche per tempo addestrati alla Virtà. All' incontro è tenacissimo il vischio de Vizi; ferro e suoco per lo più fi richiede, acciocchè l' Anima abituata in essi si rivolga al bene operare. E perchè mai un divario sì grande? Non per altro, se non perchè abbiamo entro di noi la Concupifcenza, che inclina al Male, e refiste al Bene. Può più nella Fantasia nostra un Piacere presente, che cento lontani. E la Virtù, benchè fia produttiva di Premi, Piaceri, e Beni, molti di numero, grandi di qualità; pure non li dà ordinariamente di fubito. Ma il Vizio, o fia l' Azione viziofa reca quasi sempre un Piacere presente. In oltre più sogliono aver sorza i Piaceri Senfibili nell' Uomo, che gl' Intellettuali. I primi fenza lambiccarsi il cervello si sentono e dilettano tosto; laddove gli altri per conoscerli e gustarli ci vuole della fatica, bisogna adoperar ristessioni, e lavorare di testa.

Ma fe è cotanto facile il passare dalla Virtà al Vizio, difficile dal Vizio alla Virtà; buon per chi sa allevare per tempo i piccioli Figliuoli nella Scuola della Virtà, e constrvare l'età loro tenera lonata da Vizi; il che appunto si può ottenere colla buona Educazione, e co' buoni Elempi. Certo se non mancassero a questio dovere i Gentiori, e se tutti sapeliero dare, come il latte per cibo a i Copi, costi il latte de'buoni Costumi a gli Animi de'loro Figliuoli; non larebbe sì copiola al Mondo la schiera de' Malviventi e de gli seapestrati. Più volte soni o andato pensando, al mirate spezialmente nella plebaja delle Cintà tanti piccoli capestri, che superano in malvagità i più ustat alma sare, bugiardi giuocatori, ladri, sobocati, sobocati, sobocati, sobocati, sobocati, sobocati, come con superano della contra d

maneschi, lordi per la lussuria, e per la golosità coll'altra sequela delle ribalderie. Ho pensato, dico, se veramente dall'unico disetto della buona Educazione procedano tanti bei allievi fatti per popolar le bettole, i bordelli, gli spedali, le prigioni, e le galere; se pure la forca non li ruba al remo. No, ch' io non oferei attribuire a questo sol mancamento quel cominciar tanti e tanti fin da primi anni la carriera dell'iniquità. Probabile a me fembra, che l'Indole ricevuta dalla Natura, il Temperamento, il Cervello, abbia buona parte in questi inselici germogli. Tuttavia dirò provenir bene spesso dalla fola Educazione il fiero disordine, che miriamo nella figliuolanza del volgo abitante in Terre, Castella, e Città: che non è già tale d' ordinario quella de' poveri Contadini, perchè flaccata dal commercio de' malvagi, e lontana da'cattivi efempj. O non vogliono i poveri Genitori durar la fatica e cura convenevole, acciocche la lor prole non apprenda e non pratichi i Vizi, e i Viziofi; o non poffono, perchè occupati a guadagnarsi il pane; o non sanno, perchè mal' allevati anch'essi, e disettosi, mancando d'arte e d'accortezza per ben' allevare gli altri. Ed è anche un'arte affai difficile, e saputa da pochi, quella di ben' educare quel fuperbo Animale, e sì impaziente di freno, che Uomo si chiama, e massimamente nell' età priva di Giudizio. Posti così i Fanciulli in libertà, e in balla di se stessi, con a lato Compagni, che l'uno all' altro facilmente attaccano quanto han di magagne e di peste nell'animo, con vivi esempli su gli occhi di quanto sa operar la malizia per iscapricciarsi, e fors' anche con efempli dimeffici, e de propri lor genitori; un miracolo, sto per dire, farebbe, fe di buoni non divenisser cattivi, e di cattivi pessimi, Facciasi pure, che i Fanciulli sieno tenuti lungi da chi loro inspiri o con gl'infegnamenti o con gli esempi il gusto di fare a suo modo, l'ansierà di cavarsi ogni voglia ; sacciasi, che loro con buon garbo s'instillino Massime saggie, e orrore verso i Vizi, con animarli e lodarli, quando ben camminano, e con gastigarli (sempre però discretamente, e sempre, se mai si può, senza battiture ) se van suori di strada; non già tutti faran buona riuscita, ma la faranno almeno moltiffimi di loro.

Diffi non tutti; perciocchè v ha delle bizzarrie frane, come nei piccioi alberi, così nelle tenere piante de gli Uomini. Tutte non possono, o non sogliono venir bene. Talvolta con tutto il loro buor ciempio, e l'attenta lor cutta, a savi e più Genitori toccherà un Figliuolo affatto da loro diverso, che sona poterlo ritenere va fabbricando la rovina propria, si e non anche della Famiglia tutta. All'incando la rovina propria, si enon anche della Famiglia tutta. All'incando la rovina propria, si enon anche della Famiglia tutta. All'incando la rovina propria, si enon anche della Famiglia tutta. All'incando la rovina propria, si enon anche della Famiglia tutta.

ontro

432

contro se neosservano ( più rade volte nondimeno ) de gli altri, che nati da padri sentine di Vizi, e per conseguente anche non volendo Configlieri d'ogni iniquità, pure sanno esser colombe fra corvi ; e al dispetto di una scuola sì pericolosa, quanto più veggono delirare chi gli ha generati, tanto più s'invogliano, e si consortano essi a divenire ed effere faggi. E qui convien ravvivare la memoria di quanto abbiam detto nel Cap. IV. Un Naturale cattivo, cioè troppo focoso, inquieto, cocciuto o restio, e spezialmente un Capo sventato, voglio dire un Cervello debole, ed infelicemente architettato; quello è che spesso trasporta suor di sentiero un Giovinetto, senza che a lui giovi il freno e l'Educazione de fuoi Maggiori. È allora pur troppo li verifica l'acuta sentenza di Orazio: Naturam expelles furca, tamen ufque recurret. Che è quanto il dire: Può bene il cattivo Naturale trattenersi di tanto in tanto dal mal fare quasi per forza; ma quando se la vede bella, opererà. E il popolo nostro sa, che la Volpe cangia il pelo , ma non il Vizio ; quantunque sia certo , che qualunque sia il Naturale dell' Uomo, sempre si può mutare, e dee ognuno affaticarsi per correggerio, o sia per mutarlo in buono. Per lo contrario il bel regalo fatto da Dio ad un'altro Giovane di un' Indole ottima, di un temperamento moderato, e massimamente d'una Testa, che di buon' ora intende ciò che è Ragione, e sa giudicar delle cose, e concepire senza fatica quell'orrore, che il Vizio da per fe stesso può produrre in Anime Ragionevoli: quello è, che il sostiene per lo più in mezzo a gli esempi dell'iniquità, e il sa piegare tutto all'opposto. Conviene altresì por mente, che può ancora da altre cagioni procedere il traviamento e precipizio de Figliuoli, con tutta la buona Educazione, che loro danno i Genitori e Maestri. Un Parente, un Servo, una Serva, un'altro Fanciullo, un Compagno, e molto più il miscuglio di molti, con altre assai occasioni bastano per ammaliare la mente e il cuore d'un garzone. Al Male fi va per un pendio; al Bene per l'erta. Aggiungafi, che le Malattie dell' Animo fon contagiose al pari di quelle de' Corpi, anzi più. E i Fanciulli e i Giovinetti vi fon più d'ogni altro esposti, a cagione che si regolano solamente col configlio de' Sensi, e non della Ragione; e quel che veggono fare ad altri, senz'altro esame anch'essi lo fanno: oltre all'essere le fibre del loro Cervello più delicate e pieghevoli, e però più capaci di prendere le impressioni de gli oggetti sensibili. Buon per loro, se i Genitori si guarderanno in lor presenza da ogni viziola Passione, da ogni Matsima, Esempio, e Discorso pernicioso. Se sapranno lodare gli atti virtuoli, bialimare i vizioli. Ma è da deliderare,

che anche i Fanciulli e i Giovani imparino per tempo a fare refiltaza all' Inclinazione, che fore il porta ad imitarei cattivi. Un buort Abino fatro in gioventi per lo più è anche un buon compagno pel ri maente della vita. Saggi anora e besti-, fe fapramo fegliere Amici e Compagni, che fervano loro di foorta al Bene, e non al Male. Non fi può afidi dire, quanto influifica a randree traviaro o retto il cammino de' Giovani la buona o cattiva qualità de Compagni. Non indarno fiu detto: Dimmi, con chi tu ozi, e il faprò dir qual che fai. Similmente s' hanno da proporre de i grandi cfempi per imitaril; o almeno elempi degni d'imitazione. Dove farebbe il loro Giudzio, fe prendefiero per modelli del loro operare i Pazzi, cioò (1 Cattivi). Atqua torbida sun fa frecchis a quello fine anora lo di-

cevano i nostri Maggiori.

Per altro regola generale si è, che il potere e sapere educar bene la prole sua, questo è un sordamente insegnare ad essa una gran parte di quella Morale, di cui ora trattiamo; e se ne vedranno coll'andare innanzi ottimi frutti. Mirate ( convien ripeterlo ) poveri Villanelli, e semplici Pastorelli, che quantunque non abbiano cime d'Uomini per Maestri de loro costumi, perchè provveduti solamente di Genitori rozzi , ignoranti , e inesperti ; nondimeno riescono ruvidi bensì, ma pure innocenti, e docili e pronti all' ubbidienza, perchè manca loro la brutta fcienza di tante malizie del Mondo. Tutta l' Educazion loro in altro per lo più non è consistita, se non nello star lungi dalle perniciose compagnie, e dal praticare col Mondo cattivo. V'ha in fatti una certa beata Ignoranza, che fi può, e fi dee defiderare a i Giovani, perchè bastante a preservarli da molte cadute. E per questa cagione, oltre a tante altre, saranno sempre da lodare e da giudicare utilissimi i Collegi de Nobili, e i Seminari istituiti in Italia, purchè posti in mano di saggi e pii Direttori. La disputa è antica, e Quintiliano ne tratta, se sia meglio il mandare i Fanciulli alle pubbliche Scuole, dove lor giova l'emulazione; o pure il dar loro Maestri in casa, dove non è da temere della compagnia de cattivi. Ora l'uno e l'altro benefizio può nello stesso tempo otten rsi in questi Collegi. Possono al certo anche le case paterne, massimamente de' Nobili benestanti, farsi divenire Scuole d'ottimi Costumi, qualora i saggi Padri per se stessi, e dove essi non possono, per mezzo di scelti Maestri e Sovrintendenti, a tutto provveggono e a nulla mancano, affinche fi dia la seconda vita, che è la più importante, a i loro dilettissimi pegni. Ma al tirare de conti si ristrigne pure a pochi il potere e saper dare a' figliuoli nelle lor case tutto quell' alimen-

ii to

43

to di buoni Costumi (non parlo qui dell' Erudizione e delle Scienze) il quale si può sperare da Collegi e Seminari, regolati con savia Disciplina; poiche senza di questa più pericoloso diverrebbe il convivere con tanti uniti infieme, che co i pochi delle case paterne. Un'afilo contra l'infezione de Vizi possono chiamarsi, e sogliono essere i Collegi suddetti. Tutto vi è regolato, tutto tende ad imprimere nella molle cera de Convittori la Pietà, e l'amore delle belle e buone Azioni, e a difenderli dalle brutte e cattive. E troppo fenza fallo ne ha bisogno la Gioventù. Quella è la stagione più bella dell' Uomo, ma insieme la più pericolosa e piena di tempeste, perchè non ancor provveduta di sperienza e di Giudizio, e colle Passioni più impetuose e sfrenate, che in altra età. Beato, chi sa passarla allora fenza trascorsi da rimproverare a se stesso nella virilità e vecchiaja. Beato, chi ha allora, ed ama d'avere intorno Medici faggi, che più che la fanità de Corpi sappiano conservare in buon tuono quella de gli Animi, e se mai s'infermano, guarirli. Non l'intendono forse ora i Giovanetti, che solamente respirano brame di Libertà: l'intenderanno a fuo tempo. Ma questo basti, perch'io non son qui per dar precetti e Massime ex professo intorno all' Educazione de' Figliuoli. Altri Libri sì d'Italiani, come d'altre Nazioni, si potran confultare su questo rilevantissimo punto. Solamente tornerò ad inculcare, non effere male il conoscere per disetto ciò, che è disetto in altri: anzi è bene, e sarebbe da desiderare, che tutti i Giovani avesfero per tempo faggi Direttori, che glieli andassero scoprendo ed additando nelle differenti persone, allorchè entrano nel commerzio del Mondo, con chiedere sopra d'essi il sentimento e giudizio de' medefimi Giovanetti. Parlo fempre de i difetti esposti al guardo d'ognuno. Ripetiamolo pure: una parte della Sapienza consiste nel saper giudicare rettamente delle cose, e delle Azioni umane, e conoscere, se fieno degne di lode o di biasimo. Il pregio più bello dell' essere Dotto non è l'aver la testa piena di notizie, ma sì bene un Discernimento giusto per conoscere ciò, che è Vero o Falso, Buono o Cattivo, Sodo o Ridicolo ne fentimenti nelle Azioni, e in ogni cofa spettante all' Uomo, e proporzionata all' Intendimento dell' Uomo. E un'altra gran parte d'essa Sapienza è il guardar noi dal far quello, che riprendiamo in altri . Quale scusa, grida qui anche il divino Apostolo, resta all'Uomo, quando opera lo stesso, ch'egli giudica e confessa biasimevole e desorme ne gli altri suoi pari?

CAPO

## CAPO XLIII.

Dell' Onore .

Uantunque abbia io già altrove accennato, quai motivi e stimoli s'abbiano da adoperare per incitare i Giovani all'amore. della Virtà, e all'abborrimento de' Vizj; tuttavia conviene, o almen gioverà qui il ripetere sotto altri nomi la stessa lezione. E primieramente si vuol mettere davanti a gli occhi de'Giovani ciò che fia Onore; giacchè ha sì gran credito fra le persone Civili, e massimamente Nobili, questo Nome; e da che niuno v'ha, il quale interrogato, se brami d'essere Uomo d'Onore, e che per tale il Pubblico lo riconosca, non dica tosto di sì. S'è anche introdotto il giurare da Uomo d'Onore. All'udire questo linguaggio, ancor voi giurereste, che l'Onore dee effere il pregio più luminoso, la Virtù più favorita di questi tali. Anzi offerviamo alle volte falita tant'alto la stima di questo glorioso Titolo, che il solo sar vista di dubitare, non che il chiaramente far conoscere di credere, che taluno manchi d' Onore, o manchi all' Onore, fuol riputarfi gravissima ed insoffribil' ingiuria, con venire qualche fiata per questo ( ma per lo più sconsigliatamente e pazzamente ) alle spade. Ed oh solse vero, che s'imprimesse ben sorte in cuore alla Gioventù la premura dell' Onore, ma dell'Onor vero, e non già del sognato e falso. Corrono qui non pochi equivoci; e forse per molti, che tutto il di hanno in bocca questo bel Nome, e sì stranamente son delicati per conto d'esso, reita tuttavia da imparare, cofa fia Onore. Dico pertanto, altro effere l'Onore interno, ed altro l'esterno. Col primo Nome vogliam significare l'amore delle Virtù, e principalmente (secondo l'uso per altro strano d'oggidì) della Giustizia e della Fortezza per conto de' Maschi; e spezialmente della Purità e Castità per conto delle Donne. Anzi allorchè taluno ci vien dicendo d'effere Uomo d'Onore. vuol farci intendere ch'egli non è capace di operar cofa alcuna, onde resti osfesa la Giustizia, e si contravvenga al Decoro, e al Dovere del grado suo. Col Nome poi di Onore esterno vogliam fignificare la buona Opinione ed Estimazione, che hanno o debbono avere gli altri Uomini di noi, per cagione appunto dell' Onore interno, che in esso noi nutriamo, o si dee presumere che nutriamo. Il primo Onore è un Bene effenziale; ed effendo in mano nostra l'ottenerlo, però fiam colpevoli, e non degni di scusa se lo trascuriamo o perdia-Iii 2 mo.

mo. Il fecondo è un Bene accidentale, perchè dipendeure dall'altui volontà e capriccio; tale nondimeno, che dal canto noftro abbiamo da ingegnarei per confeguirlo, e confervarlo, effendo il basso Nome, o fia l'aver buno Concteto e credito prefid de gli altri, una gernma preziofa, voglio dire un Bene, il quale tuttochè fondato full' Opinione altrui, pure merita d'effere valutaor far Beni foldanziali,

e fra i pregi più desiderabili di questa terrena vita.

Intelo dunque ciò, che fignifichi questo nome d' Onore, hanno i Padri, hanno i Maestri, per quanto si può, da invogliare i Giovani a innamorarii d' ambidue questi Onori; ma incomparabilmente più del primo, che del fecondo; dovendosi far'avvertire con diligenza, che l' Onore esterno, cioè il buon Nome e la Riputazione, non posfono fussistere senza il sondamento dell' Onore interno, o sia dell' amore e della pratica della Giustizia e dell' altre Virtù. Ed oh che nobil rifoluzione è quella di un Giovane di fissarsi in cuore di voler' essere, come in fatti la Ragion grida che si ha da essere, persona d' Onore! Ma spezialmente chi è nato Nobile, o aspira a nobilitarsi, dee intimare a se stesso l'elezione e cura di questa bella dote esfenziale all' Uomo; perciocche ha ben da imparare, che fi riduce a un puro e vano Nome il decantato titolo di Nobile, fe non va unito con esso l'operar da Nobile, cioè Virtuosamente. A che vantar tanto questo pregio di Sangue illustre, come fanno certuni? Quel Sangue, ie si chiederà ad un Cerusico, cavato che sia dalle lor vene, non è più vermiglio, nè più prezioso, che quello d'un Plebeo. E se il Nobile ha facoltà e Ricchezze, ne mancano forse a tanti e tanti, che testè s'alzarono dal fango per la loro industria, o per la loro sortuna? Le sole Virtù adunque ereditate da i Maggiori, e coltivate da i Nipoti, hanno forza di formare e poi di confervare la Nobiltà. Cioè, quello che rende commendabile il Nobile, e può distinguerlo dall' Ignobile, ha da confistere nella Nobiltà e Pulizia de Costumi, nella Generofiià, nel Valore, nella Cortefia, nella Beneficenza; nel non far mai ad altri, ancorchè inferiori, ciò, che non si vorrebbe fatto a se stesso; nel portar l'animo superiore all'Oro e alla Roba; nell'osservar la Fede ragionevolmente data; nell' abborrire ogni Superchieria e Prepotenza, ogni Frode ed Inganno; in odiar la Bugia; e in altri simili Abiti ed esercizi di Virtà . Chi così opera , è veramente da chiamarsi Uomo Nobile. E all'incontro, se non si può effettivamente, almeno si può pernostro modo d'intendere, appellare un Bastardo , chi nascendo in Cale Nobili opera il contrario , ed ha Costumi e sentimenti Plebei; e incomparabilmente più, chi gli ha ingiu-

fii e viziofi. Pertanto il Giovane Saggio, e principalmente il Nobile, apprefe che la le Maffime del vero e non faratitio Onore; e
trovaniole a) giufte, al belle, al convenienti a Creatura Ragionevole, e conformi a quelle, per cui a tanta riputzione e giori falirono i fuoi Maggiori, e che anche oggidi piacciono coranto a Dio, e
a freito degli Uomini; fia valorofamente un patro col fuo corre difeguitar fempre al nobidi dettami e e di mirare confeguentemente con
difepeto le inclicii Maffime e la pratica della gente vizioda. Può effere, che abbia davanti a'fuoi occhi taluno, chiamato Nobile, più
niguito appunto ed orgogiolo, perche più potente deg lial ri; che
opprime i vicini, che conculca i Poverelli, e che con altre fimili sfrenate Azioni difonora fe fiello, e la progenie fua. Oh allora il Savio
Giovinetto grida: c he giudizio farebbe il mio, fe imitafi coflui?
Gaurdimi Dio, ch' io vada ad a exerciere il numero de 'triorio, e do

i Pazzi. Voltisi ora carta, e dopo avere osfervato ciò, che avrebbe da farfi, si ponga mente a quello, che da non pochi si fa. Truovansi tanti e tanti, che nè pur curano l' Onore esterno; e tuttochè conoscano di operar cofe, che si tireran dietro la disapprovazione delle persone conoscenti, anzi del Pubblico tutto, pure non se ne astengono. Purchè lor venga fatto un bel colpo d'empiere le borfe proprie con ifinugnere le altrui; di fare un'acquifto, ch'essi vagheggiano da gran tempo; o una vendetta, il cui desiderio faceva lor male nel corpo; e purchè sfoghino tant'altri loro capricci, anche bestiali: che importa loro, se ne patirà il buon Nome, e se ne sparlerà fino il volgo? Altri poi ci sono, che niun pensiero mettendosi dell' Onore interno, con anfia pretendono solamente di stare in possesso dell' Onore esterno; e pieni di puntigli, e all'erta sempre, sono in traccia e custodia di queito, e l'efigono come tributo, che non fi può negar loro fenza farloro torto, e commettere un'ingiustizia. Ma parliamo schietto: meritano ben che si rida della lor delicatezza que'tali, che fan tanto i gelofi, anzi gli spasimati dell'Onore, in guisa che ad un sol motto o gesto poco ben misurato di Stima d' essi, imbrandiscono il ferro e richieggono foddisfazione. E intanto niuno scrupolo si mettono a non pagare i lor creditori, talvolta ancora poveri; a infidiare il talamo altrui; a barare nel giuoco; a foperchiare chi ha men forza di loro; a far delle frodi; a screditare o dileggiare infin gli Amici, non che i nemici, allorchè non fono presenti; e a far'altre simili Azioni, che anch'essi hanno obbligazion di conoscere, che sono detestabili e disonorate. Certo è, che l'Onore anche esterno è un prezioso

capi-

capitale dell'Uomo civile, e che a questo ognuno ha diritto: sì, ma purchè Opere non si facciano, le quali privino di questo diritto, e dell'Onore stesso, chi pure se ne mostra si vago. Da che quel tale fi mette fotto i piedi l' Onore interno, lasciandosi trasportare non una volta fola, e non per accidente, ma per Abito viziofo alle iniquità; come può egli sperare o pretendere d'essere creduto Uomo giusto, e di confervare il bel titolo d' Uomo d' Onore, e di riscuotere dal Pubblico quella Stima, e quel buon Nome, che unicamente è dovuto all' Opere della Virtù? E s'egli colla sua bruscheria o prepotenza infegnerà a chi è prefente di portargli rispetto, e di sar vista di giudicarlo quale non è; riusciragli sorse per questo d'incantare talmente le teste de gli Uomini, e di frenare con tal felicità i giudizi loro, e le lingue de i lontani, che niuno sparli, od abbia sinistra opinione, e poco Stima di lui: quando egli fa tutto il possibile per guadagnarsi il pubblico dispregio, e la deteltazione almeno di tutti i Buoni? Dio steffo, che pure è onnipotente, fare non può, che le Azioni per sua natura cattive e peccaminose, tali non fieno, e diventino lodevoli: e potrà lufingarsi di farlo un' Uomicciattolo, che niun dominio ha sulle teste altrui? Pur troppo la sperienza ci mostra, che non pochi, parte per ignoranza, parte per una tracotante superbia, e per un cieco amor di se stessi, si formano un ridicoloso Fantasma dell' Onore; e correndo dietro alla fola ombra d'esso, nulla intendono, nulla curano la fostanza del vero Onore; stoltamente persuadendosi . che l'Esterno senza l'Interno si possa conseguire, e possa durare. E piacesse a Dio, che non si trovassero talvolta di quegli ancora, i quali si crederebbono di poter dare parere a Salomone stesso, non che a i Fausti, a i Biraghi, in materia d'Onore; ma ove poi si tratta d' Interesse, e di avanzare la propria fortuna, e di sar del male a chi è creduto non voler bene ad effi , ec., questi gran Maestri non la guardano per minuto, e fanno accordare colle loro belle Massime tutto ciò, che riesce loro di utilità e vantaggio.

E però ho detto e ridetto, e mi conviene ancor qui ripetere, che bisogna per tempo avvezzare i Giovani a giudicare rettamente del Bene e del Male, e di ciò che è lodevole e biasimevole nelle quotidiane azioni Morali dell'Uomo. Levar loro di capo, per quanto si può, le false Opinioni. Condurgli a ben ravvisare le burle o le violenze, che a noi possono e sogliono fare le nostre Passioni, allorchè ci si presentano occasioni di operare, ed oggetti, che promettono Utile o Piacere . Far loro conoscere nella miglior maniera possibile , quali sieno le vie legittime di conseguire e di disendere la Riputa-

zione

zione e il buon Nome suo; e come s'abbia saviamente ad operare, allorchè s'è affalito con ingiurie, e come da fuggire i ridicoli puntigli, i quali non rade volte fono il pascolo non di chi è veramente Virtuoso, ma di chi vuol passare per tale a forza di sole querele e di bruscherie. A questi accatta-brighe, a questi Spadicini e Duellifti, che per una menoma non ben misurata parola son pronti alle riffe, che niuna burla fan digerire, e infatuati di questa parola Onore, pure non vi fapranno poi dire, in che confista il vero Onore; io ho da dire una parola. Cioè, che s'eglino vanno in cerca del titolo di Bravi, e di non vili, forse l'acquisteranno. Ma se in loro non si truova altro che questo pregio, di cui partecipano anche le Fiere : e se l'Opere gridano, che mancano loro l'altre Virtù più insigni dell' Animo: non fervirà la spada e la bravura per procacciar loro nè pur l' Onore efferno: perciocche questo principalmente consiste nella conoscenza, che l' Uomo ami la Giustizia, e pratichi l'altre Virtù. C'è di più : la Fortezza usata solamente per sostener puntigli , e contra le Leggi del Cielo e della Patria, altro non è che una ferocia bestiale, la quale disonora, non onora chiunque le dà ricetto. Son pieni in questo proposito di falsi Pregiudizi gli Uomini, perchè solamente badano alle usanze, non ancora assai purgate de Secoli barbari, o perchè non intendono que' Libri, ch'essi pure cotanto studiano trattanti dell' Onore. E per uno de principali e più familiari Pregiudizi bisogna ben' avvertire il credersi da tanti e tante, che l'Onore d'un' Uomo sia riposto unicamente nell'Opinione d'essere Forte, coraggioso, e non timido, e non vile di cuore; e che l'Onore d'una Donna tutto confifta nell' Onestà, e nell'abborrimento alle Senfualità illecite. Però purchè si mantenga questo solo Concetto, quelli e queste niun pensiero si mettono dell' altre Virtù, e d' altri loro anche patenti Vizj. Ma è egli forse ristretto il debito delle Creature Ragionevoli, e il buon Nome dell'uno e dell'altro fesso, alla Bravura, e alla Pudicizia? Sia quant'effere si voglia taluno pien di Coraggio, e da non lasciarsi far paura da chichesia; non lascerà egli d'effere per questo nel concetto universale, o almeno nel tribunal de' Saggi, discreditato, ed anche infame, qualora ei manchi alla Giuffizia colle sue prepotenze, col mancar di fede, coll' usurpare l' altrui, e sia macchiato d'altri simili Disetti sostanziali, indegni di persona civile e Cristiana. E sia pure una Penelope, e un' Eroina di Continenza quella tale, ove ella poi spiri dapertutto Alterigia e Superbia, o sia rissosa col Marito, e colle sue pari, o indiscreta verlo i fuoi fervi fin per ogni picciola loro difattenzione, o troppo dedita

dita al Giuoco großo, e forto i denti abbis continuamente or queflo or quella; fappia pure, che con tutta la fua Oneftà farà figarlare di se medesima, e comparità con brutti colori; e se non altro, Ridicola diverta nell' Opinione di chiunque la pratica e la conosse. Non una sola Virtà, ma sì ben tutte sono comandate e raccomandate da Dio e dalla Ragione a i mortali; e un Vizio folo è di sì maligna natura, che basta a denigrare chiunque è amante del vero Goore.

Nè fi vuol tacere, che gli ultimi Secoli nello scuotere la barbarie e rozzezza ( almen tale creduta ) de precedenti , hanno accresciuto i Dazi e la Gabella dell' Onore esterno in guisa tale, che il civile commerzio ne ha patito non poco. Quafi gareggiano con quei della Cina i Rituali delle Cerimonie in certi paesi d' Europa. S' è formata la taffa delle dimostrazioni di stima o di cortesta, che gl'inferiori debbono usare verso i superiori, e questi verso quelli, e gli eguali fra gli eguali . E perciocchè fi farà forse conosciuto ad evidenza, che il fello femminile, benchè più debile, ha nondimeno più prerogative e maggior merito che il maschile; però una buona do-sa di preminenze gliela vediamo accordata. È quindi è, che non poca parte della Civiltà si fa consistere oggidì nello studio e nello uso di questi Rituali, sia nelle visite, nel giuoco, nella mensa, nel passeggio, sia nella diversità delle sedie, nel Titolario, nella mano, nelle espressioni di parole, e in altre simili occasioni. Non sono io qui per riprovare il corpo intero di queste Leggi, tuttochè talvolta sì scomode; perchè in fine, ancorchè, alcune d'esse sieno state inventate dall' Adulazione, o dall' Ambizione, ed altre riescano scomode, o contengano un non so che di Ridicolo; tuttavia di parecchie fi può mostrare un buon fondamento. Molto meno oserei io metter bocca nell'Etichetta de Principi, e de i gran Signori, verso i quali è di dovere, che ne gli atti esterni comparisca quella disserenza, che passa fra loro, e chi è da meno di loro. Solamente dirò, che trattandofi di eguali, a riferva di certe ufanze, e convenienze, dalle quali non è lecito il dispensarsi fra la gente civile e pulita, tutto il resto potrebbe tagliarsi, senza che ne risultasse alcun danno, anzi con venirne vantaggio all' umana focietà. Varrà ben più un'onesta Franchezza, e un libero trattare, ma non mai sprezzante, nè mancante di rispetto a chichesia, che l'affettata e nojosa osservanza di tutti questi Blictri d' Onore esterno. Almeno è necesfario il guardarfi da due opposti estremi, che possono intervenire nel traffico di questa superficiale mercatanzia. Il Cerimonioso, che ha in

pronto sempre tutte le regole, e sa in oltre la quintessenza ed ogni finezza di sì bell' Arte, vi tedia co i complimenti, vi accoppa con tante riverenze e studiati riguardi. All'incontro il Formalista, esattor riggeofo di tutte quelle da lui credute Leggi inviolabili , farà querela, se ad alcuna si manca; impunterà nel Cerimonial delle visite ; e si vedrà talvolta per cagione di sì fatti puntigli nascere sangue groffo fino fra' Parenti, non che fra' Amici; fors'anche falterà fuori una spropositata dissida. Ma la conclusione di tutto questo qu'al'è? Che non ci vuol molto a conoscere, quanto sia insoffribile la delicatezza de' Formalifii. Bifogna ben dire, che il loro Onore fia fondato fopra poco o nulla, da che tutto par loro capace di portarfelo via. Certo chi ama l'Onor fodo, procedente dall' Amore del'a Virtù, non bada a queste minuzie; non dà ad altri, e da altri non efige questi legami tediosi dell' umana Conversazione. Solamente se ne può pascere, chi ripone tutto il suo Merito ed Onore nell' Esterno, senza curarsi punto di quello che importa, cioè dell' Interno. Per altro convien replicare, che è da Savio l'accomodarsi in molte occasioni alla tirannia dell' usanza, e a i riti de' paesi: altrimenti si esporrebbe al riso e alla censura di tutti, chi per issuggire il Ridicolo de gli altri autenticato dalla Moda, volesse comparir folo Saggio fra tanti, che mancano di Saviezza.

## CAPO XLIV.

Altri motivi a i Giovani di eleggere la via della Virtù. Fortezza necessaria e Mezzi per continuare in essa.

Ltre a gli filmili dell' Osorr, di cui r'è parlato, altre le diconi anche più importanti ci fono, che rhanno a dare a i di Giovanetti, allorche fon giunoi ll'età di non più dilettari di fanciullaggini e frascherie, ce hanno adquano affodato l'Intendimento; e lezioni, che fi dovrebbos fempre andar loro ripetendo e imprimendo nell' Animo di concendenti ad infigirar loro, per quanto ti può, l'Amore and dire a l'ivigi. Sa lecito a mei il ricapitular qui, ed incultar di non affatte il vivaj. Sa lecito a mei il ricapitular di concendenti del con a mei il ricapitular di concendenti del con a mei il ricapitular di concendenti dell' di con a mei il ricapitular di concendenti dell' di con a mei il ricapitular di concendenti della fedio cuore dell' Usono. Coftui, che in tanti trafecti fi cadere il correde ce di ciovani coll'armi dell'actio proprio, prima mobile della fedio cuore dell' Usono. Coftui, che in tanti trafecti fi cadere il dorrelli quello è, che fiperialmente può è dele ferriti per tenere noi faldi, o per rimeterci nel buno un di concendenti cadere il concendenti della concendenti concendenti della concendenti di concendenti della concendenti della concendenti di concendenti di concendenti di concendenti di concendenti di concendenti di

cammino. Convien dunque rappresentare all'intendimento de i Giovani, che è un grande Intereffee vantaggio il darfi alla via delle Virtù, e il tenersi lungi da quella del Vizio e del Peccato. Ora chiedete a i Giovani, le abiti in loro un defiderio vero d'effere Felici, per quanto si può, in questa vita, e più nell'altra. Senza esitar punto risponderanno di sì. Interrogateli, se preme loro di suggire al posfibile i Mali della presente vita, e più quelli dell' altra. Tutti giureranno di sì. Seguitate a dimandar loro, quale di queste due cose loro paia migliore, e da eleggersi, o l'operare con Saviezza e Prudenza, o pure l'operare da Pazzo. Se non son Pazzi, grideranno che è da eleggersi solamente il primo, e da fuggire l'altro. Finalmente se abbiano premura, che Dio Padrone di noi, e del tutto, gli ami, gli ajuti, e faccia loro del bene; e che il resto de gli Uomini, o almeno i Saggi e i migliori, abbiano Amore e Stima per loro. Nè pur questo, se han punto di senno, potranno negarlo. Ma se è così, altro mezzo per giugnere a tutto questo non v'ha, se non lo studio e la pratica delle Virtù, e la fuga de Vizi. E qui primieramente convien' entrare ne' mirabili privilegi, che gode in Terra, e più goderà a fuo tempo in Cielo, chi a tutto potere batte il fentiero delle Azioni Virtuose, e ha in orrore anche l'ombra dell' Iniquità. L'onorare e servir Dio, il lodarlo, e lo studiare la sua volontà, e il fare quel beatissimo Essere l'oggetto delle sue meditazioni, e del fuo amore, tutto ciò è una forgente di gioja, e di pace interna. Ed operando poi ciò che a lui piace, e fuggendo ciò che il può difgustare; che gaudio, che consolazione è mai quella al sapere, che così fi dà nel genio a Dio, e Dio, che può tanto beneficare quaggiù, e ha preparato premi sì grandi pe' Buoni lassù! Questa sola ritlessione, quand'anche le difgrazie e le avversità infierissero contra de' Buoni in questa valle di lagrime, basta bene per tranquillare e abbonacciare il lor cuore. Non può dirli, che loave rugiada sparga ne gli animi loro la Speranza in Dio pel tempo presente, e incomparabilmente più perquello, che ha da venire. Quel bel Paradifo, patria di tutti i contenti, che la magnificenza onnipotente del Re de i Regi ha fabbricato per li Buoni, sta loro sempre davanti a gli occhi. Questo bramano, questo vogliono, afficurati dalla Fede, che Dio aspetta appunto colà i pari loro, e non già i Cattivi e gli Scellerati. Se a quelto beatissimo Regno si arriva, tutto sarà bene speso, tutto ben tollerato. Per lo contrario non dirò temerità, ma pazzia manifesta sarebbe quella di noi vili Creature, se volendo contravvenire alle Leggi di Dio, non temessimo l'ira e i gastighi di Dio. Sapra ben'

egli farsi rendere conto da' suoi Servi , se avran conculcate le sante fue Leggi, se alzata bandiera contra de' suoi sovrani voleri, I Buoni, che pur tanto amano il buon Padre, che abbiamo in Cielo, anch'effi filialmente il temono, paventando in tutto di difguftarlo: or quanto più ha da temerlo, chi è in fatti ribelle a lui? Per altro il timore de Buoni non cagiona già Inquietudini, nè Spaventi; anzi è accompagnato da una gioja e contentezza inesplicabile, ben sapendo essi che i di lui gastighi non son satti per chi l'ama davvero, ed è rifoluto di sempre amarlo, e di non offenderlo. Però va a rifolversi in aver paura di se stessi, e della debolezza propria, ma non già di Dio, che è infinitamente Buono, ed amai Buoni, ed è pronto sempre ad ajutarli e sostenerli, per poscia premiarli un di da par suo. Adunque se ci preme d'essere, quali ci prosessiamo, cioè Cristiani; se diciam daddovero, che ci sta a cuore di giugnere al possesso di quegli immensi eterni Beni: alla via delle Virtù conviene per necestà attenersi. Mettersi in essa di buon'ora, è un farla da Saggio. Chi va menando d'oggi in domani il rifolverfi, ideandofi di fare un dì ciò, che ora, e non tardi, la Ragione configlia; risponda, s'egli è fignore del tempo, se padrone della vita e della morte.

Secondariamente, a chi dice di nudrir premura di operare da Saggio e Prudente in questa vita, dee mettersi in mostra la Bellezza interna ed esterna della Virtù, e la Bruttezza del Vizio, con farla concepire, per quanto fi può, a i Giovanetti. Io lo fo: questo argomento è sortile, e per persone non avvezze abbastanza a raziocinare, difficilmente si arriva a gustarne la delicatezza. E peggio poi vi possono giugnere le teste grossolane, e immerse nella Materia, alle quali si può ben dire, e ridire, e provate, che la Virtù ha di che innamorare chiunque ben la guata e considera; e che all'incontro una sparutezza e deformità schisosa si osserva nel Vizio, e nell' Opere viziose: ma si butteran le parole; e questa Bellezza e Bruttezza, siccome nozioni Metafifiche, e non cadenti fotto il Senfo, niuna breccia faranno in chi al più al più è capace di distinguere la Bellezza o Bruttezza Materiale. Perciò l'andar loro intonando, che ogni Ordine, o sia ogni cosa ben'ordinata tecondo il suo fine, porta con seco l'aria e il pregio dell' Avvenenza; e per lo contrario in ogni Difordine, o fia in qualfivoglia cosa disordinata, apparisce e rilalta la Deformità; entreran per le orecchie que le parole, ma l'Intelletto non ne capirà la forza, nè il fenfo. Contuttociò la Virtù anche solamente offervata in altri, non che considerata in se stessa, si truova bella, e piace. E più la conote tale, chi ha più tenno, e fa meglio

riflettere. Aristotele interrogato, che guadagno gli fosse venuto dalla Filosofia: Quello, dicea, di fare il Bene volentieri, e non forzato dalle Leggi, come fanno i cattivi . Felici que Giovani, che cominciano anch' essi per tempo a ben' operare per amore della Vittù, e perchè così loro detta la Coscienza, nè vogliono essere del numero di coloro, de' quali fcrisse Publio Mimo: Plerique famam, pauci conscientiam verentur. Cioè: I più s' astengono dal mal fare per paura di quel che si dirà, che per timore della propria Coscienza . Ora chi faprà ben valerfi del metodo di Socrate, sì egregiamente tramandato a i posteri da Platone, potrà anche guidar per mano i cervelli giovanili a distinguere il Bello delle Virtà, e il Brutto de' Vizi. Discendasi in oltre dall' Universale al Particolare, con presentare davanti a gli occhi di cadaun Giovane una per una le Azioni altrui o buone, o cattive, e con farle ben confiderare a i loro occhi e pensieri; e si vedrà ch'eglino da se stessi, e senza essere imboccati, le dichiareranno belle, e da eleggersi; o pur brutte, e non degne di Creatura Ragionevole, e convenienti solo alle Bestie. In fatti due schiere d'uomini si sogliono trovare nel Mondo; l'una, che non è vietato il chiamar' Uomini Bestie; e l'altra, che è lecito l'appellar Uomini più che Beftie. Infelicità fomma, di cui graziofamente ci han fatto varj Poeti il ritratto, con rapprefentar' Uomini divenuti Orsi, Lupi, Serpenti, Porci, Volpi, Cani, e altre spezie d' Animali crudeli, immondi, furbi, libidinofi. Di questi Uomini disumanati o trasformati, ne abbondano anche i nostri tempi; e noi trata tiamo con esso loro talvolta alla dimestica, perchè nonsi può di meno. Vero è, che non hanno il muso, i piedi, e la pelle di Bestie: ma che importa, quando ne han tutte le qualità, inclinazioni, ed azioni? Quel che è peggio, queste Bestie travestite da Uomo, queste Bestie da due piedi, d'ordinario non conoscono se stesse, cioè non s'accorgono della mifera lor tramutazione; e però o s'adirano, o ridono, ove taluno ne li voglia far'accorgere, troppo compiacendosi del presente loro stato, o certamente non credendolo si deforme, e cotanto sconvenevole alla nobiltà della Natura umana. Ma se non te n'avveggono essi, gioverà bene assaissimo il mostrarli a dito di buon'ora a i Giovani, acciocchè imparino a discernerli, e a concepire abborrimento a sì strano sconvolgimento del carattere dell' Uomo. Dipingafi per efempio ad effi l' Ubbriachezza con tutti i fuoi ordinari effetti in un' Uomo, che o fa ridere, o dice infiniti spropositi, o divien balordo, o mena le mani. Anche fenza averlo veduto, un Giovane deciderà tosto, che questa è una misera e desorme positura,

fino a cagionar dell'orrore. Può anche effere, che non durerà fatica a ravvisare in quel tale non più un' Uomo, ma una Bestia; anzi un peggio che Bestia. Chieggasi parimente, che parrebbe a lui di un Padrone, che indifereramente bastonasse i suoi Servi per mancamenti leggieri; di una Madre, che battesse un pargoletto da tetta, perchè non cessa di piagnere; di un Padre, che per ammassare Roba, o per non falaffare lo scrigno, tiene a sì rigorofa dieta i suoi figliuoli, che compariscono smunti, e son presso che a morire di same. Oh esclameran tofto, effere questa una Crudeltà, e un' Azione deforme; e benchè non sapessero addurne l'interna essenzial ragione, pure detterà loro il proprio Giudizio, che non fon da chiamarsi Belle, ma Brutte sì fatte operazioni. Aspettatevi ancora la sentenza medesima fopra il mafficcio di tanti altri trasporti ed eccessi dell'umana Superbia, Ira, Lascivia, Intemperanza, sete soverchia di Roba, d'Onori, e d'altre fregolate e bizzarre Passioni dell' Uomo. Dissi il massiccio; perciocchè a giudicare del minuto popolo de Vizj e Peccati, e di tante Circostanze, che possono rendere lecita o illecita un'azione, non fono atti d'ordinario gl' Ingegni teneri ed ignoranti. Ma prendendo i Vizje Peccati così all'ingrosso, certo è, che presentati al Giudizio anche de i Giovanetti, anche de gl' Ignoranti, anche de i rozzi bifolchi, Dio a tutti dà un tale interno conoscimento, che ciascuno può non difficilmente ravvisarli per eccessi disordinati, abbominevoli, e contrarj alla retta Ragione. Ho già chiamata util maniera d'incamminare i Giovani all'amore della Virtù, e alla fuga del Vizio, quella di avvezzarli per tempo a ben giudicare di ciò, che è Buono o Cattivo, lodevole o biasimevole nelle umane azioni . Lodifi pure l'infegnar loro il Latino e il Greco; ma fi vuole nello stefso tempo interrogarli di tanto in tanto, cosa eglino pensino della tale Azione, delle tali Massime; e sar loro rendere ragione, perchè appruovino l'une, o condannino l'altre. Bisogna eziandio formare il loro Giudizio, con infegnar loro a distinguere anche ne grandi Uomini ciò, che è Vizio o difetto, acciocchè apprendano di buon'ora a non confondere il Vizio colla Virtù, e non ammirino quello, che merita folamente sprezzo. Gran guadagno per un Giovinetto l'imparare, senza aspettar la vecchiaja, a ben giudicar delle cose. E perciocche a tutti dovrebbe premere l'avere e conservare la propria Sanità, che fra temporali Beni è uno de massimi, dee adoperarsi questo stimolo ancora, con sar loro comprendere, che siccome l'Intemperanza, l'Impudicizia, e le gagliarde Passioni possono e sogliono facilmente guaftarla; così può e fuol contribuire di molto la vita

Kkk 3

Virtuosa a mantenerla. Posto poi, che sinceramente brami un Giovane di operar con Prudenza, e di menar Saggiamente que pochi giorni, che s'ha a star sulla Terra; manisesta cosa è, ch'egli dee di buon'ora avvezzarsi ad abborrire ogni illecito trascorso, e a tenersi lungi da i pericoli e dalle occasioni di mal'Operare. Chiunque ha un po'di Giudizio, non può non conoscere, che siccome troppo sconviene a persona alzata da Dio al grado di Ragionevole il lasciarsi trasportare fuori del cammino della Ragione; così sarebbe una specie di Pazzia il voler da Giovane scapricciarsi e fallare, con disegno poi di metters ne gli anni maturi sul cammino de i Buoni. Niun tempo ci è, in cui Dio non voglia effere ubbidito, e non debba a noi premere di vivere da Saggi, e non già da Pazzi, nè da Bestie. E setu ( dice la divina Sapienza (\*) farai Saggio, certo che farai Saggio per utile tuo; ma se t'ingannerai, tu solo ne porterai la pena. Si Sapiens fueris, tibi metipfi eris. Si autem illufor, folus portabis malum. Ora inculcando bene queste Verità in mente a i Garzoni, e spezialmente a i non peranche caduti nel Vizio, è da sperare, che produrran buoni frutti nell'avvenire.

Terzo, convien ricordarsi, che teneros animos aliena opprobria sape absterrent vitiis; cioè, che a far prendere abborrimento a i Vizj, basta sovente a i Giovani il mirar l'obbrobrio, che ne risulta ad altrui. Però ove seriamente confessi taluno di desiderare d'essere Amato, Stimato, e Lodato da gli altri Uomini, ci vuol poco a fargli toccare con mano, che l'unica via di rinscire in questo, è quella della virtà. All'incontro per acquistarsi il Discredito, l'Odio, e il Biasimo univerfale, basta darsi a conoscere per persona dedita a i Vizi. Da questo pagamento niuno va esente. Se l'aspettino ancora i Nobili e i Grandi stessi; che Buoni si veggono per così dire adorati da tutti; e Cattivi, ed operanti ciò, che non dovrebbono, hanno da tenere pure per certo, che loro è preparata la disapprovazione segreta del Pubblico, cioè un gastigo tal quale può essere del loro demerito. Vero è, che ad alcuni o non cade mai in mente, o non è mai ricordata da chi sta loro appresso, questa universale disapprovazione; e quand'anche ne fossero persuasi, l'alta loro fortuna verisimilmente li configlia a sprezzarla, e mettersela sotto i piedi. Ma amando ciascuno, e spezialmente i gran Signori, la vera Gloria, e la Lode; come mai potrebbe accordarfi queste sì giusto e lodevol desiderio coll'operar poscia quello, che solamente può indurre Biasimo e Vergogna? Che se bramiamo ancora di conservare la nostra Fortuna quaggiù, e condur bene i postri affari, le Virtù dell' Animo anch'esse ci ajuta-

['] Brorges, IX, tae

no;

no, i Vizi fono un maravigilolo ingrediente per far perdere, e rovinare tutto. L'effere in consecto d'Uomo Giuflo, Sincero, Fedele nel commercio de gli Uomini, è una gran raccomandazione per ben riudire ne l'uoi traffici, ne l'uoi maneggi, e per acquillar busoni Padroni, e per fari firada a politi ed onori. Non col avvicen già a i

Cattivi.

Finalmente se parlano daddovero i Giovanetti, allorchè dicono di desiderare di star bene quaggiù, di vivere con Tranquillità, comodità, e allegria, in una parola d'effere Felici fulla Terra; l'unico fentiero per arrivarvi, eccolo: cioè, ben'attenerfi a gl'infegnamenti della miglior Filosofia, operare il Bene, astenersi dal Male. Ha formato Iddio in tal maniera le sue Leggi, che chi le seguita, e non altro vuole, che ciò, che la Ragion vuole, è amato ordinariamente e favorito da gli altri Uomini. Il calmare i propri Appetiti, il tenere in briglia le proprie Passioni, è il massimo de segreti per goder Pace nell'interno fuo. Non v'ha dubbio, anche i Buoni quaggiù son sottoposti alle tempeste; ma non si sentono già in cuore il tarlo d'effersele eglino guadagnate e tirate addosso. Le sentono anche meno de gli altri, perchè nell'interno loro fottomessi al Volere di chi governa l'Universo, fanno, che le Tribulazioni vengono dalla mano di un buon Padre, il quale solamente le manda a i Figliuoli per loro bene e vantaggio. Però agitati al di fuori, nel di dentro pazienti ed umili, non lasciano di provare una specie di Tranquillità, che è forestiera a tutti i Cattivi. Però d'ordinario può dirsi: Che l'Uomo Virtuofo è più tranquillo nelle avversità, che il Vizioso nelle prosperità. Per altro si miri attentamente la vita tutta quanta de i Buoni, cioè de i veri Saggi, e dipoi fe le metta in confronto quella de' Cattivi. Regola generale si è, che nel Mondo i soli Buoni fogliono godere una Contentezza interna, e un'esenzione da varie tempeste, che accompagnano d'ordinario, chi si dà a una vita fregolata. Regola è, che questi si rendono partecipi di quella Felicità temporale, che può sperarsi in un paese, il quale per altro non è la Patria delle Felicità. Si scuopre ingiusto non di rado il Mondo ne' fuoi giudizj: tuttavia non può di meno di non pagare un tributo a i seguaci e prosessori della Virtù. Questi sì che riscuotono Amore da tutti, o almeno son tenuti in pregio da tutti. Gli stessi Viziofi, se non sanno, o non vogliono avere la Virtà in se steffi, la flimano nondimeno per lo più, e l'apprezzano in altri. Ameranno di avere i Figlinoli ubbidienti, e incamminati per la via delle Virtit, e diversi da loro stessi; brameranno una Moglie delicata nell'Oneflà,

stà, Servidori pazienti, Mezzadri sedeli, Artesici non ladri, Ecclefiastici e Religiosi pieni di Bontà, e così discorrendo. Sembrano, è vero, Felici talvolta anche i Cattivi; ma per giusto giudizio di Dio non è vera nè foda, nè suol'effere durevole ne pur sulla Terra la loro Felicità. Se non altro, essa è lacerata da continui timori e rimorfi, edal tumulto molelto delle loro malnate Paffioni, cagioni appunto di tanti loro trascorsi; e se non prima, certo al finir della vita oh quanto s'augureranno i miferi, ma indarno, d'aver menata una vita diversa ed opposta! Oltre di che al pari del Fuoco, le Azioni de i malvagi, hanno questa proprietà di non potere col tempo starsene occulte. É scoperte, son punite anche quaggiù dalla Giustizia del Principe, o dal discredito del Pubblico. E a chiunque ha Giudizio, non vien già in mente di far pruova in se stesso, se sieno gustosi ed utili i Vizi. Basta bene offervarne in altri le brutte conseguenze. Pur troppo in casa altrui si potrà scorgere, se l' Intemperanza della Gola, e se la fregolata Libidine, fervano più alla Sanità, che una vita fobria e casta; se la Furberia, l'Ingiustizia, le Frodi, la Menzogna, la Vendetta, il Lusso sieno più propri per accrescere le proprie sostanze, o pure la Sincerità, l'Onoratezza, la Fedeltà, e la Moderazione, e la buona Fede ne i contratti; se si acquistino più Amici, e riputazione maggiore coll' Ingratitudine, coll' Impazienza, colla Superbia, coll' Inciviltà, colla Crudeltà, in una parola co i Vizj, o pure colla pratica dell' Umiltà, della Carità, della Mansuetudine, della Cortesia, e dell'altre Virtà. E' anche verissimo, che la maggior parte de gl'incomodi della Vecchaja non altronde viene, che dal mal' uso che si è fatto della Gioventù. Però il nostro grande Interesse, anche parlando del folo presente Mondo, consiste in seguitar la Virtù; e Dio e la Ragione con infegnarcela e comandarcela c' infegnano appunto quello, che è anche il nostro Bene quaggiù.

Formata poi che sia questa conoscenza del Bene e del Meglio in sente a i Giovanetti, e questa fortunata Richiuzione di arrolari nella militzia delle Virtù, e di singgir quella del Vizio; escefiario è, che apprendano, effere loro più chenceclario, a fice di cutlodirità, il soccorio di una particolare Virtù, cioè una spezie di questa, che chiamiamo Farrezza e Costanza. In tutte le ardue ed discilal, che chiamiamo Farrezza e Costanza. In tutte le ardue ed discilal imprete se quella manca, 1º custico di con cominciato va rotto per terra. Ne si può negare, che la navigazione di questa vita non sia espola conti-numente a mille perigli di nuntagio: tauti sono i venti delle Tentazioni, tante le firit de gli Errori, a'quali è etposta l'Anima, sinché a viaggio verso l'Eternial. Na faccome il Mercaante O'Bioto, ani-

449

mato dalla fperanza del guadagno, e rifoluto di procacciarfelo, animosamente scioglie le vele pel Mare, nè si lascia atterrire dalle tempeste, che son familiari a quell'Elemento; così il Saggio s'arma di Coraggio per relistere alla matta Concupiscenza, e non deviare dal sentiero della Virtà. E tanto più si sente sar cuore, perchè può bene anche il più accorto Nocchiero in Mare contra fua voglia fare naufragio per lo foverchio empito de i venti; ma non può il Saggio, assistito dall'ajuto celeste, dar le mani vinte a i Vizi, se non vi concorre la libera fua elezione e volere. Però venga pure la Tentazione a rappresentare un Bene o Piacere illecito, e colla lusinga che non si risaprà, perchè potrà cogliersi in segreto, e senza testimonj; coraggiolamente il Buono grida in suo cuore: Rispetta te stesso, e non osar di commettere un' Azione , la quale ti vergogneresti di commettere davanti a gli altri Uomini. E se gli Uomini non ti mirano; non c'è egli il guardo di Dio? Così il Saggio con magnanima Fortezza. E nasce questa Forza dall' aver già fissato in suo cuore con irrefragabil Massima, che tutto ciò, che si oppone alla Ragione, e alle Leggi di Dio, non è Onesto, e si oppone anche alla Felicità nostra, e al vero fine dell' Amor proprio. Può ben giovare il Vizio, o dilettar per un verso; ma incomparabilmente maggiore sarà il nocumento e Male, che ne verrà dall' altro. Miriamo dunque una Donna saggia, amante rifoluta della Onestà. Può ben'essere sollecitata con ragioni, con lufinghe, con grandi offerte, a tradire questa nobil Virtù. Ella salda e costante qual torre ad ogni impulso resisterà. Ecco, grido io, la Donna Forte; ed è in lei nata questa Fortezza, perchè sa, che dispiacerebbe a Dio, perchè la Ragione chiaramente le ha satto conoscere la bellezza ed importanza della Virtù, i disordini e le mifere confeguenze dell'opposto; e se è congiunta in matrimonio, concepisse di più l'obbligo potente e il pregio dell' Onore e della Fede maritale. Chi è fra esse così ben persuala di questa Verità, indura il cuore ad ogni pertuafione contraria. E quanto maggiore farà la Beltà del Corpo accoppiata con quelta Beltà d' Animo, tanto maggiore diverrà la fua gloria e il fuo merito, perchè più fono i pericoli da fuperare. Opererà al rovescio Madonna Poco-cervello, perchè naturalmente instabile, e ladina, cioè mancante di quella Coffanza e Fermezza, che viene da una Mente ben composta, da una Ragione vignrofa e foda, e da una Volontà fissa ed abituata nel Bene. Così quel tale, che maneggia la Roba altrui, se conosce, che la Fedeltà è un' obbligo importante dello stato suo, ed è risoluto di non contravenirvi giammai, venga pure un bifogno, venga una favorevol comodità

di potere a man falva appropriarfi l'altrui; generofamente se ne afterrà, e farà fronte alle torte fuggestioni dell' Amor proprio. All'incontro quantunque un' altro intenda del pari a che egli fia tenuto in quello stesso ministero, se non s' arma d'un'interno vigore per dire di nò alle proprie Inclinazioni, non andrà guari, che prevaricherà coll' intaccare nelle ragioni altrui. Di questa, e d'altre mille cadute, anche di chi pure non è di cattiva Volontà, non occorre andar lungi a cercare gli esempi.

Finalmente non si vuol qui tacere una disavventura nostra. Tanto fon volubili e mobili le Volontà umane; cotanto fono fuggette all'Errore, e a gl' Inganni le Menti nostre, che non è sì facilmente da promettersi questa eroica e perpetua Fermezza e Stabilità nel proponimento di non consentire a tentazioni perverse. Oggi con evidenza conosce il Saggio, come sia avvenente e lodevole la Virtù, come brutto e biasimevole il Vizio, e però innamorandosi di quella, forma insieme un forte abborrimento all'altro. Evidentemente ancora s'avvede, non darsi più certa via per poter godere la Tranquillità dell' Animo quaggiù, e sperare una inestabil ed eterna Felicità nel Mondo di là, che la via del retto operare fecondo le Leggi di Dio. E qui bravamente determina di non lasciarsi mai indurre volontariamente ad atti disordinati e viziosi. Me ne venga quel che si voglia, la Povertà, la Prigionia, anche la Morte stessa; più tosto che commettere Peccato, io tutto fon rifoluto di sofferire. Ma che? Andando innanzi, forge una gagliarda Passione; ed eccoti gli Amici, l'altrui esempio, una Massima ben'inorpellata in bocca de malvagi eloquenti, un Piacere, un Guadagno mello in buona prospettiva : la Costanza se ne va per terra. E ci va, perchè, come s'è detto più volte, alla Fantalia, o pure alla Mente comparisce di maggiore certezza e prezzo un Bene, sia qual'esser voglia, presente, che cento lontani, e a venire; e si lusinga l' Animo di poter cogliere questo, senza perdere quelli; e dalla parte delle Passioni, e della Fantasia, e dal Corpo istesso vengono sieri impulsi; di modo che la torre, che parea dianzi sì falda, cade in rovina. Dove ora è il Bello della Virtù, e quelle sì evidenti ragioni, per cui l'Anima avea conceputa Risoluzione sì sorte di non dar mano ad opere malvage? Non fon elle ora le stesse . che prima? Sono al certo. Ma conviene por mente, che non basta udire una volta, e metterfi in mente e in cuore le Massime buone. e le Ragioni, e i Configli della Sapienza; nè basta il fare una sola volta una Determinazione, per ben fondata e faggia che fia. Bifogna di tanto in tanto rinforzar nella Mente, e nel Cerebro nostro quefte Maltime e Ragioni; e meditare di quando in quando le fteffe Verità prima apperete; e raffodare con nuove Rifoluzioni le prime. Anche i chiodi ben conficcati nel legno o nel ferro, fi finavorono col moto e col tempo, e de à neceffairo il conficcari di nuovo. Chi chiufo dalla fua infanzia in una feura prigione, divenuto poi grande e libero, miraffe il Sole, e la fua Lucci (paría fulla fuperficie della Terra, per cui fi rendono a noi vifibili tanti e sì mirabili oggetti, flupirebe, e concepiebbe un' incredibile filima di quel benefico e maeftofo Pianeta, che è per con dire l'Anima di quello baffo Mondo. Avvezzato poi a mirar tutto di quel Pianeta medefimo, a poco a poco e infenfibilmente quell' alta Idea andrebbe calando, tanto che franirebbe dalla Fantafia, e potrebbe quanto volefic affacciari il Sole, che a quel rale nè pur pafferebbe per mente, quanto fia maravigliofo, filmabile, e du culti edul' immento Globo di Luce.

Altrettanto può accadere all' Idea ben conceputa della Bellezza della Virtù, e della Deformità del Vizio, e della necessità e importanza di seguir quella, e non questo. S'essa non viene di tanto in tanto inculcata e di nuovo impressa ne gl'interni gabinetti dell' Anima, s' infievolisce, e non ha più quella forza, che ebbe, allorchè indusse la Volontà alla forte Rifoluzione di non feguir' altro che la Virtù . Convien dunque di mano in mano fortificarla, rigenerarla nella mente e nel cuore. Utilissima a questo fine sarà la Considerazione frequente del Meglio, che si è eletto. Utilissimo l'ascoltare i banditori della Parola di Dio, e sentire detto e ridetto il medesimo . Così si rinuova lo Spirito, schierandosi davanti all' Intelletto le ragioni di star forte nell' elezione del Bene, e nell' abborrimento al Male. E' da congratularfi col Secolo nostro, perchè fra' Cristiani a niuno manca, massimamente nelle Città, il comodo di udire spesso i Maestri del ben vivere. Di qui nasce a mio credere l' essere meglio composti i Costumi de' tempi nostri, che quei de' Secoli precedenti, ne' quali il Vizio infuriava in ogni forta di persone. Utilissimo del pari sarà il darfi alla lettura de buoni Libri, che sappiano insegnare e persuadere la faggia direzione delle umane Azioni; e non già de cattivi, che fono una vera peste per gli Animi. Ma sopra tutto utilissima, anzi necessaria è l'Orazione a Dio; affinchè di Cattivi ci faccia Buoni, e di Buoni ci faccia Migliori. Da lui ha da sperarsi, a lui si dee chiedere ciò, che non possiamo avere da noi stessi. Noi massa di corruzione, noi in continuo pericolo di cadere, e privi di forze per riforgere, se vivamente ricorreremo al fonte d'ogni Bene, ci accompagnerà la Sapienza nel corto viaggio della presente vita, e questa in

fine andrà fortunatamente a terminare in un buon porto. Con tali ajuti verrà a formarfi quella Coftanza, che si richiede a fine di perfeverar nell' Amore e nella Pratica della Virtù; giacchè per quanto sia abituato un' Uomo nel Bene, dee paventar sempre di strucciolare nel Male. Non fi può abbastanza dire, quanta fia l'instabilità e volubilità de mortali. Quello, che oggi a noi tanto piace, domani c'infastidirà, fors'anche l'odieremo. Per un'anno sarà taluno dato tutto alla Pietà, allo studio; nel susseguente seguiterà il cammino de Vizi, e gli verrà a noia qualfivoglia applicazione. In fomma tutto di fi pruovano cangiamenti della nostra Volontà; ed ebbe ben ragione di dire Giobbe, che l' Uomo non ista mai fermo nel medesimo Bato; nunquam in codem flatu permanet . É tanto più si mutano Malfime e voglie al mutarfi dell'età, effendo ordinariamente diverse quelle della primavera dell' Uomo da quelle del verno. Si mutano, diffi; ma il male è, che per lo più non si mutano in bene, se non anche si mutano in peggio. Si guarisce d'una malattia, e se ne contrae un' altra. Calma non c'è, ma sempre tempesta. Homo vanitati similis factus eft, saggiamente su detto. E questo ancora è poco. Bisogna aggingnere: Universa vanitas omnis bomo vivens, Però sempre più tocchiamo con mano la necessità di spesso ricorrere a Dio, e di spesfo ricordare a noi stessi, o di sentirsi ricordare da altri, i primi principi, la Bellezza, e l'Utilità della Virtù; e di andare battendo e ribattendo di quando in quando in mente nostra questa gran verità. cioè : Che la Sapienza e Felicità dell' Uomo consiste spezialmente in avere Amico Dio; e che la maniera d'averlo è l'amare e praticar la Virtù per amore di lui, e per piacere a lui.

con terrumery

IL FINE.



SCEL-

# SCELTA D: ALCUNI AVVERTIMENTI MORALI FINORA INEDITI

DI MONSIGNOR

# CESARE SPEZIANO

GIA' VESCOVO DI CREMONA,

## AL LETTORE.

RA le altre infigni prerogative, che fi ammirarono nel Santo Cardinale, ed Arcivescovo Carlo Borromeo, non fu l'ultima quella di saper discernere le persone di gran Giudizio , e di prenderle al suo servigio: perlocbe la Cusa sua divenne un Seminario di Vescovi . Ed uno appunto fra questi fu CESARE SPE-ZIANO, prima Ministro d' esfo Santo, poi Vescovo di Nevara,e finalmente di Cremona sua Patria. Tal credito di Probità e Saviezza s' acquistò lo Speziano, che fu eziandio adoperato dalla Santa Sede Apostolica per suo Nunzio alla Corte di Spagna, e poscia a quella di Vienna: ne quali impiegbi prestò de i rilevanti fervigi , non meno alla Religion Cattolica, che a i Sommi Pontefici . Adunque, direte poi, la Porpora Cardinalizia non farà mancata ad un personaggio il degno. Ma il vero è, che o egli non si curò d'averla, od altri non pensò a dargliela; perchè da quando in qua vien sempre ricompensato da gli Uomini il Merito de gli altri Uomini? Ora Monsignor Speziano, Prelato di gran Senno e Sperienza, e però di rara Prudenza, lasciò dopo di se alcune centinaja d' Avvertimenti, che scritti a penna vidi io giovinetto presso l' oggida Eminentifi. Cardinale e Vescovo di Navara Giberto Borromeo, e con sua benigna permissione ne trascelsi allora per uso mio i più utili ed importanti. Di questi ora fo so volentieri un dono al Pubblico, per isperanza, che le pennellate maestre di così saggio Offervatore incomparabilmente più gioveranno, che il lieve abbozzo dianzi da me formato della Prudenza . A fare un Prudente ci vogliono di molte scarpellate. Le migliori nondimeno si debbono aspettare da chi è più giudiciofo, ed invecchiato negli affari . Tale al certo fu Monsignore Speziano, di cui sono gli Avvertimenti se-Quents .

AVVER-

## AVVERTIMENTI MORALI

DIMONSIGNOR

## CESARE SPEZIANO.

E eti ha luogo principale appecifo un Principe Savio, de la comercia de conferentica, la mon far cofa, dadia quale effo conofa a, che tu ereda di potere affai con lui. E quello fatante; imperiocchè oltre che puoi errare, e per gli accidenti, ai quali tutte le deliberationi fino fiaggette; acquifit anne graia appetibi o l'Aine-operationi della consecue della conoficia della conoficia di accidenti di della copie con dii. Ma avertti di non lo flucare, e di farti dir finori di propofico M'avert di tutto la flucare, e di farti dir finori di propofico M'avert effutbato.

"A piperfio d'un Principe, sia di qualunque qualità si voglis, nima cost è juuera sin da arquifine la graiai sua, che si gli moltretai d'aver i melessimi sind, che gli hai e però nel pariar seco mostrati d'elle arcionassissimo alle cost siue, e sia con veria è la in questo non si può errare, anoroche quache volta si passistimi termini della modella col Parone si fetto più servizio. Gene feet il gran Gancelliere Gartinara, che non volte fortoscrivere la liberatione del Re di Francia bera del l'imperadore glieto commassisti si suggentato di sia Matella si suggentato del si si si carriori di sia Matella si si si superio con di sia della consistenza del sia si consistenza del riconosci si si si consistenza del si si si consoni carriori della sia si comprenenta con Cartinale. Ma si deve averrite di siggii la simulatione, perchè conosciuta si perfere la grazia del Principe: e s'abbia sempre davanti agli cocchi p'onor di Dio, e quello del Principe: e s'abbia sempre davanti agli cocchi p'onor di Dio, e quello del Principe.

3. Un Prince productive, e fewer oan pla i ferritori mit; che i terribili, el arche i mit gil polyno fuel ferritori, edipendenti turribili, el prince pr

ro, è riconofeiura în chi latiene .
4. Ore non è Giuthiaa, non può anche effer la Pace, perchè Juffinia d' Poes Giuthia ; non può anche effer la Pace, perchè Juffinia d' Poes Giultae fon . B. Gebene non fi vede fempre (ugerra, quando manca la Giuttia; nondmeno la vi é fempre tra Citradini, perchè fi veggono morri, latrocin), ed altri mali infiniti fimili a quel della querra; e prò o e non è Giutifizia, ogni buoni des figgri di flure. Non v è poi c.f.o, che più everoni quetta lopiulfizue, che il trafeurri dia Plinie pi buoni et dimini pubblici ; come di Spefe grofte, che Lanno i Citradini.

ni în Banchteri, Vefluit, Pamiglie foverchie, Giuochi, e fimili cofe delle quali fanctiono le violence, l'inimicitie particolarie în famieme il poco rifiperto del Principe, e în confeguenza i oppreffione della Giuflitas, e qualche voita anora il defdierio della mutatione dello flavo, e îpecialmente quando a quefli tuli mancano le comodită di continuar le îpec. E pretò dis governa, dovră apri moito bene gil occhi a quefle cofe, come ho veduto în qualche luogo. Ed è cofa naturale, che i mali co-fumi non correcti fentpre diversino peggiori.

5. Se un Ptincipe in gioventù è uomo irrefoluto, aspettalo pure declinando l'età quasi affatto inutile; nè si speri, ch'egli mai sia per sar

cofa virile, fe non in cafo, che fia sforzato da pura necessità.

6. Chi vuol conofere la natura di qualche persona, se ben non la conoscie poco si gabbert, conosciendo i sino amisti, guidicando at tale, come sono essi. Quando però il Principe fosse canto attivo, che si petti di cissimon fecondo la vivin, che inene a quello tal Principe larebbe meglio servire, che ad ogni altro: perchè con esso per la principe larebbe meglio servire, che ad ogni altro: perchè con esso per la considera della considera di persona della considera di persona della considera di persona della considera della considera della considera della considera di persona della considera di persona della considera della consid

7: Pare un Paradoffo, e pure cred'io reriffino, ch'è manco male per lo Miniffro, che il Principe à forrucci feco fefo con ragione, che a torcio perchè corrucciandofi con ragione, se tu ti emendi, e servi, dipoi n'acquili la grarh sua Ma se s'adira a rorro, tu flai fresco: perchè segnale, ch'è alienato da te in modo, che ingiullamente accusi quello, che che propositione de la compositione de la compositione

tu fai bene; e perciò vattene con Dio.

8. Coavien fempre al fuddito aver gent patients in foffrir le cofe del Principe, e fogicalmente fe quello indina al transnicie; perché fe si fa dispiacre con giulfisia, su hai torro a lamentari ; e mormorar di lui; ma fe su hai ragione, tanto più desi aver patienta, e taccer. Perciochè fe il Principe si offende, fenta che su gli abbie data giulfa capione, e apparente ragione, tanto più profeguirà ulendo, che su di lui mormori. Perciò col tuo Principe su sia fempre tumile, e ringazialo, quamo ti fa bene; e mosfita di non femire, quando si fa male: se su non volessi lodarlo anco di quello, come saria più espediente, se sai pensiero di vivere nel sito sitaso.

9. Coloro che governano, devono piutroflo effer terribili di futti, che di parole, che coli farano meglio voltui; e più fiimati, che coloro, che fon afpri di parole, e dotci di farti: perciocche colui, ch' è afpro di parole, la foid effer con tutti; perciò offren molte perfone, e annor de la retribilita del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre con la terribilita del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre formati del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre formati del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre formati del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre formati del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre formati del futti foliamente offrendono i colprolli, che fono outre formati del futti foliamente del futti fo

10. Parerà strano; pure l'esperienza lo sa versismo, ch'è necessario essere più liberale, e splendido, e meno interessario servendo ad un Principe ayaro, che ad un magnanimo, e liberale. Perchè il Principe

¢,

## DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO:

pe, che ha la vircù della Liberalità, si pregia d' averla, e in certa guisa pe, cite ha is write ucita Liberanica; il pregna e averia, e in certa guita difficie il veder , ch' altri contendano feco in questa wirtù. Ma l'Avaro al contrario ama il Ministro Liberale, perchè non è molestaco con agine, e aggravato con spese, e perchè il Ministro cuopre in certo modo con la fina Liberalità l'avarizia del Principe. Oltre di etò all'Ava-

of difpiace fempre. Awaro.

11. Non è dubbio, che quando i fudditi perdono il rispetto al loro

11. Non è dubbio, che quando i fudditi perdono il rispetto al loro

Principe, ogni cosi fi truba, e va fotrosopra. Ma io dico, che non è minor mule forfe, quando il Principe perde il rispetto a' fuoi fudditi, per
thé femza dubbio fi fa Tiranno, non ittimando quello, che fi dica di lui e offendendo chi gli pare. Anzi questo è maggior male, perciocchè col suo procedere offende tutti; ma esso dall'altra parte, quando non è stimato, è offeso solamente da quelli, che non lo slimano; e gli esfetti sono peggiori, quando il Principe è Tiranno, che quando è sprezzato, o

poco stimato da' suoi popoli.

12. Al Principe favio non dee dispiacere, che i suoi Servidori ( se nel resto sono sufficienti, e buoni ) sieno rifentiti, quando si sentono biasimare, perchè questo è un segno, che tengono conto della loro Riputazione, e dell'Onore: dal che procede, che cercano di portarfi beno, per non fentirsi biasimare. Anzi quel Ministro, che sa poco conto delle bravate del Padrone, e d'essere da lui biasimato, non servirà mai bene, come dovria, e non potrà trattar bene le cose del Padrone: perchè perde quel rispetto, che deve al suo Signore, non istimando d'essere biafimato da lui; e non è stimato daglialtri, con danno del servigio del Padrone

13. Chi desidera di governar bene, sugga più che può la Novità, e cerchi di mantenere l'usanze antiche buone, e non si curi di far Leggi nuove, che queste mettono il più delle volte il popolo in affanno. 14. Filippo II. Re di Spagna avea tutte le virtù. Una sola cosa in lui mi dispiacque, cioè la ritiratezza sua, e difficultà nell'ascoltare i suoi

Vasfalli: perche quando questi non possono vedere il loro Principe, non possono ne anche amarlo, come sono tenuti, teneramente, perchè questa forta d'amore è necessario, ch'entri per gli occhi;e tra le virtù principali, che si ricercano in un buon Principe , è l'essere comunicativo , ed afcoltare prontamente i suoi sudditi; di che sommamente sono lodati Trajano, e M. Aurelio Imperadori.

1. Il Principe Tiranno sa gli uomini più savi; e siorisce più la pru-

denza ne' tempi fuoi, che fotto il Principe giusto, e buono : stando sotto

il Tiranno tutti avvertiti, per poter vivere.

16. Il Principe che vuol governar bene, ed essere adorato da' sudditi , finga d'effer egli, per dir così, una persona sopra il Re, e sopra il Regno, e che gli uomini vengano da lui a lamentarli, quali del Re medefimo, cioè de fuoi Ministri, che trattano le cose del regno più imocenno, cuoe un tuto mininti, cue trattano re core del region pui importanti, come la Giulfitia, e l'entrate Regie, cel effo gli afolti, e faccia Giulfitia, commettendo la caufa ad altri Giulfitio, come che effi fuffer or fopra il Re. Così notai io, che facera Flippo II., il quale perciò era adorato, perchè non moltrava mai affetto, ne intereffe nella Giulfitia, e sentiva egualmente le differenze, ch'erano tra' suoi Ministri di giurisdi-

zione, ec. come liti fra genti firaniere.

1. Dicae Pio II. che la Rettorica fu inventata per perfuadere le perfue idiote, e non i Say, il fimile dico i della Beltà di colui, che parla, il quale è cofa incredibile da immaginarfi, quanto muova l'animo di quelli, foce afoctano; e queflo viene per l'ignorana degli afcoitanti, i quali ignoranti fono più affai, che i Prudenti. Dico per tanto, che ficcome è buona per lo più la Rettorica; cosi fari anche bene, che l'Oratore, o Ambafciacori fa di ambili vifo: quando però a'abbia a rattart con motitudine. Per chi tattat con Sari pion importa al beltere di controlle della propositione della propositione della controlle della propositione della propos

18. Turti i Principi, ancorchè tra loro vi fano emulazioni, si debbono allegrare, quando ad altri nafcono Figliuoli: perchè i Figliuoli del Principe, Mafchi, o Femmine che fieno, fono così utili alle volte, e di più confolazione ad altri, che a Padri ftelli: perchè co i Figlinoli fi fanno le paci, e si quietano gli animi per via di Martimonj, dando, o piglian-

do, ec.

19. Quando tu conoci un Signor grande di mota prudenza, non creder mai, tuttorbi molti ol dicano, chi egli fi lafti governare da alcuno de fioi Minifiri , e gli creda più di quello, che fi dee, annochè null' elleriore pia il contrario , e fi vegano di quel Minifiro cole, che paiono fatte di propria autorità; quando però il tutto ritorna in maggior ferviglo di detto Padrone o di reba, o di autorità, e riputazione. Perdocche i Signori Savi fi vaginono forene el Minifiri loro fiste mente, e pia pare el finte i feste il volgo dà fempre la colpa al Minifiro, come a quello, che è fempre più facile, ed efpotto alla morrasione. Ma quando il Minifiro facefle cofe al Padrone contrarie o in roba , o in onore, o egli fi arricchiffe di troppo; all' ora fi può credere, che flos sibili "autorità del Padrone, il quale non de effere favior perché e egli è Savio, il Minifiro poco porti lavorare per fe feffo, ch'ef-fo dabuli "autorità del Padrone, il quale non de effere favior perché e egli è Savio, il Minifiro poco porti lavorare per fe feffo, ch'ef-fo Padrone non fen a'vavegas, e ponga rimedio.

10. Ai Principi grandi e si joi dinariamente son più cari quelli, che si servono bene nella roba con sarne loro aver motta, che quelli, che gli ajutano bene nel Governo dello stato, perchè nel governo dello stato pare loro d'esser attento savi, che pochi possano ajutarii a reggerio, ec. 21. Bisogna ester mosto destro nel trattare co Principi, massimamente

ricon prudenti, o fe si danno ad intendere d'esferio, perchè comunemente, ficcome sono i primi in ogni cosa, così si persuadono ancora d'esfere nella Prudenza, e vogliono essere situati anche per questo più

degli altri. Salomone Coram magnate noli videri fapiens.

22. E comune ufanza degli Uomini stimare più quelli, che si cono-

scono per soma solamente, che quelli, che si praticino, e de quali si a esperima. Le quello procede per una falla immaginazione in credere, che quelli seno più degni di questi, perchè di quelli non si s., s. ono si l'bene, e di questi si sanche qualche imperfettone, così comune a tutti gli Uomini. Però è grande impusdenza il governarsi nelle deliberza zioni.

zioni importanti con questo errore. Ho veduto molti cadere in tale errore, onde è meglio in tutte le elezioni valersi piutcosto di persone conoscitute, ed atte, che delle incognite. Il ricordo è d'importanza.

23. Ho provato per esperienza, che ichene non sono vere le querele, che si santo da motis contra un Superiore, o Pretao, sani che si sono verificare falles; consusteosò n²è ritrovato, che l'accustato è di natura inquiero, imprudence, e non atos al Gowerto persocioche cos si con mal procedere, leberne non inguisto, ha intriato l'animo de' siddiri, in maniera che, per l'aversido adgli cersi, nome possono, si son metti a cultoniar-teche, per l'aversido adgli cersi, nome possono, si son metti a cultoniar-teche per si con la companie possono de l'aversido per l'aversido de l'aversido per la participation, con con la contra parti l'imitazione.

34. 'M fool dire', che non ci è cofa più difficile', che conofere uni Umon. Eli of éco, che non è coul apperfoi li Sirvio. Percioche un Usmo prudente, in poche volte che tratta con un' altro, a non dico s'accograrà della natura flau, ma de'dioci concerti, i guati quatodo fieno alieni da i comuni, o fi veda che non gli piacciono, o che diffrate giuntofo le cofe baimerosii, che altrimenti, i pio di re condequenta, che cofui non è Usmo da fidarfene in cofe trajionevoli, e che con lui non fi de et trattar di cote baone, a noncorthe egli foffe per altro perfona di gasbo. E da quella forta d'Uomini moiti fono rimafti gabbati in effari d'impervanza, ma non gil Uomini fari,

25. Due vizi opposti cadono ne' Servidori, cioè l'adulazione, e la con-

tradizione: l'effetto di questa è peggiore di quello dell'altra.

26. Gii Oziofi, che fono capici, e mediocremente intelligenti, fono alle volte più atti a trattare un negozio particolare, che quelli , che fono temuti più fufficienti. E quello avviene, perché gli oziofi non hanno altro negozio, nel quale impieghino il loro ingegno, ed indulfria, che quello, e perciò fon più actori nel trattato, e pazienti, febene vene quello, e perciò fon più actori nel trattato, e pazienti, febene vene

ramente non fon tali.

2º. Ognun loda l'Uomo veridico, « chièteto, che dice fincramente ciò che finter e dè gran virtà veramente. Nondimon o dice più male di quelli tall, che degli attri, fe fono Uomini grandi, e di governo. E di confidera hent le origion delle cole, non dere finpiriri percrito ognun lo da la Giufitia, ma niuno la sorrebbe a cafa fua. Così è di quelli Uomini (hetti), e fineri; che piacciono a tutti in genere; ma veneme offico, efic me male dell'Uomo, che gi dificuopi co prefici niana offico, efic male dell'Uomo, che gi dificuopi col difetti, o che gli chiarifie, che il fuo negorio non è buono: perche tal liberta di dire piace in cafa d'altri, non nella propiria.

28. Guardifi ognuno dal lafriarfi prendere dall' Invidia, perchè quefia fa perdere il cervello agli Uomini ancor favi, di tal maniera che ogni
cofa anche palefemente buona dell'invidiato pore mala, e per tale è pri
dicata. Dal che alle volte fi fa guidzio che l'invidiofo o è pazzo, o fo-

pra modo maligno, e calunniolo.

29. Chi desidera di voter dar soddissasione anche onesta a tutti gli Uomini, sugga d'impictiassi di molti negoti, perchè è impossibile, che tratando

Personal In Comp.

tando molte cole, questo gli riesca. Anzi è forza che saccia degli errori assai quando, trattando molti negozi, cerca per via esquisita didar soddissazio-

ne a tutti: e questo non lo sa, se non chi l'ha provato.

"o. Nell'elegore i Padroni di debbono fuggire più quelli, che fon Volubili, che ruto gli altri, perchè con quelli non vale indultri a, o pazienza a fodditarii, come fi può far co' Collerici, che con la pazienza fivincono, e con loro fopportando fi guadagna sifali. Impericochè i Collerici fono naturalmente amorevoli. Degli Avazi non parlo, perchè quefti non dovriano per dir codi fitti foppra la terra, non che effere ferviti.

31. Chi è colpevole, e prefo in Giuditi criminali, faccia ogni difigenza per allungare il negozio più che può: perché non fi potria penfare, che fervaio facciano le dilazioni nell'annomo de Giudici, e dell' Avverlario medefimo. Io per efperienza ho veduco molte caufe di grande importanza per la dilazione effere stimate.

32. Quello che moltra gran zefo di Ginfluia nel gaffigare i delitri degli Uomini trifli, e infieme non moltra gran defiderio d'ajuare, e favorre i buoni, credere pure che non è veramente buono, ancorchè lo pair perché dalla medefima radice di bontà, come da agion principale, procede l'uno, e l'altro effecto; e fi moltrano quelli nel premiare i buoni, come nel zelti-

gare i cattivi.

57. 31 più delle volte gli Uomini in cofé d'onore, come di dignità, ed Ufini i farfutation di siprete, e pocer più, che non possione, en on sinnore, e per questio pochi sion quelli, che ristumo dignità per grandi e travagliofe, he sinema delle cole di state solto corporale, come di camminare, diguarate, regliare, e simili, sempre gli Uomini pensino di poter meno di guantare, regliare, e simili, sempre gli Uomini pensino di poter meno di qualto che veramente portebbono, fe volesfiero o Quello vine dall'amor proprio, l'attro dalla Superbia, ed ambitione, che non ci lascia mistrare noi festi, nè conosfere come e, quali simo.

34. Credo di non errare credendo, che niano può arrivare ad orener none di pundente, le non gli vien latra contradiono gagliarda, par non dire perfeccuione aperta: perchè nella contradiono l'Utomo s' affina, e col di cerrete ben le cole; e condiderare attentamente quelle, che prima non fi carranno, fi fa pundente col tempo. Ciò non riefee a chi fla fempre nelle profeprità, non svendo quelli coreciono d'eferciare i ferrello e penfare le circoftante delle cole per ajustri. E però tra i beni che fi carano dalle perfecucioni, che fon molei, i oltimo quello principalifimo.

35. Ho opinione, che niuno, che sia di natura facile ad alterarsi, e che non sappia contenersi ne' primi moti naturali, possa riuscir bene incose d'im-

portanza, ed anche buon foldato.

36. Non aspettate mai gratitudine dal superbo, perchè al superbo par sempre di ricever meno di quello, che se gli dee: state perciò bene, e più servizio agli umili, quali vi saran sempre gratissimi, stimando csi le cose

affai più di quello che elle fono.

37. Gli Uomini fayi non fi debbono curare, anzi debbono fuggire d'effere letti arbitri, e giudici tra due loro amiti, perche per lo più con la fentenza fe ne perde uno; per giufia ch'ella fia. Ma più preflo dec confentire d'effere eletto arbitro fra due non fuoi conofcenti, perche con la fentenza fe ne farà

farà uno Amico, e l'altro non si perde, perchè prima non era Amico.

28 Non vi maravigliate, se uno vi sa interrogazioni imperrinenti, perchè l' interrogazione viene da ignoranza. Poi colui che interroga scioccamente, parla all'improviso per lo più. Onde l'inrerrogato dee prima di rispondere pensarci bene, perchè siccome l'interrogazione ha per Madre l'Ignoranza, così la risposta deve aver per Madre la Prudenza.

29. Chi parla della fua morte fenza fassidio, da fegno, ch'è spogliato dell' Amor proprio, e che in lui domina affai più la vera Prudenza Criffia-

na, che la passion naturale.

40. L'esperienza mostra, che gli Uomini manchevoli in qualche parte del volto, e ancor del corpo, per lo più hanno anche il cervello infermo, e guafto: parendo che l'animo , il quale dà il moto al corpo , e a rutre le membra, glielo dia nel modo, ch'esso è, cioè ordinato, o disordinato. La regola patifice molte eccezioni, ma giova faperlo.

41. Quei Padroni, che mutano (pesso Servidori, per lo più sono instabili, di poca bontà, e di manco cervello. Ma può anche avvenire per esser molto buoni, ma di poco giudizio, che non poffano fopporrare alcune imperfezioni, delle quali il Mondo è pieno, e perciò subito discacciano da seogn-uno, che le commette, per picciole che sieno.

42. I Giudici ignoranti mettono tofto il reo a' rormenti per sapere la verità del delitto pretefo, non sapendo usare altra diligenza d'esami, ec. Così il Medico ignorante emple toflo il corpo dell'Infermo di medicine; e pure con queste uccidono sovente gl'infermi.

43. Niuno si fidi in cose grandi di persone sensuali, ancorchè pajano brave, e massime di quelle, che mai non si placano, e che non si possono in-durre a perdonare a loro nemici, con soddissazioni convenienti ad arbitrio di persone onorate; perchè questi rali in guerra, e ne' pericoli grandi sarano i primi ad esser timidi, e a suggire, infedeli, ec.

44 Ordinariamente gli Uomini dappoco, e poltroni d'animo, se sono di robusta, e gagliarda complessione, credete pure che si daranno ad ogni sorte di vizio carnale; perchè per la loro poltroneria non porranno relitter agl' impeti della carne, che sono gagliardi. Le Donne per questo sono più sa-

eili a cedere alla libidine. La regola patifce eccezioni.

45 Per mio parere non vi fidate in cose ardue del configlio di Uomini di bell' ingegno, ma sìd' Uomini maturi, e ripofati ; perchè i begl' ingegni per lo più fono inquieti, e perciò non possono aver consiglio sano, come l'hanno gli Uomini modesti , e gravi. Sappiate che le cose grandi , e spezialmenre gli Stati si governano più con la riputazione, e con la vigilanza, che non si faccia cosa nuova, se non molto ben pensata; che con altri mezzi. Ma la vivacità del bell' ingegno fuol produrre effetti tutri contrari, e fpeffe volre eurbare i buoni, perchè è in se stesso inquieto. E tenete per cesa certa, che ove non è sodezza, non può anche essere prudenza. Perciò sono più stimati i Veneziani, che i Fiorentini, fe ben questi sono di più vivace ingegno, che i primi.

46. L'usura è gran peccato, ed infami sono gli Usuraj. Non lo son meno gli Omicidi, i Latrocini, ed altri peccati gravistimi. Pure il mondo è sì guafto, che ha perduto la cognizione della proprietà de vocaboli, e delle c.-

se, non odiando nella stessa maniera questi, come l'usura, anzi talora stimandoli Onorati.

47. Gli Uomini ehe fono Savj molto, e che fono tenuti anche per tali comunemente, ancora per lo più fono creduti di natura doppia, e perciò fono malvoluti. Laonde dovriano questi tali usare gran parte della loro sapienza in mostrare se stessi a tutti sinceri, e suggire più che possono le doppiezze, e finzioni : altrimenti faranno ogni di più odiati.
48. L'Uomo prudente, che vuol vivere con amore altrui nella corte, e

con fua quiere, dee guardarsi di non dolersi mai d'altri in cose, che facciano in pregiudizio fuo, quando non fono cofe manifestamente male, e da non effer tollerate : perche alle volte fi fa più nimici col pensare , o dire d'effer' offeso da altri, che se sossero eglino gli offesi. Non istimate dunque offesa

l'ignoranza, o trascuraggine altrui, ec-

49. Quando agli Llomini valorofi, e di grand' animo s'accresce la roba, è dacredere, che tanto più faran gagliardi, e tenteranno fempre più cose maggiori. Ma se agli Avari si accresce roba, crediate pure, che sempre in

loro calerà il valore, e si faranno ogni di più timidi per paura di perderla .
5. Gli Uomini bugiardi fono per lo più anche timidi, e poltroni: perchè è proprio della timidità di sar l'Uomo bugiardo, il quale poche volte sareb. be tale, se fosse valoroso, con dire il vero in quello, che occorre, e non temer di male, che gli possa avvenire per dire la verità. Sicchè oltre all'essere la Bugia cosa da ragazzi, e da servi, crediate ancora, ch'è da Uomo timido, e anche mal Cristiano, ch'è peggio.

51. Non s'è perduta la semente degli Uomini Savi, e Buoni per lo Governo. La colpa, che questi non s'adoperino, è dalla parte di chi ha da

eleggerli, essendo questi o maliziosi, o ignoranti.
52. Quando avere a trattar cose sastidiose con un' Uomo Irrisoluto, Ricco, e Timido, come questi sogliono essere, parlate pure più risolutamente che potete: perciocche con questi Uomini s' operà sempre più per via del Timore, che per altra via, massime quando siate tali, che in qualche modo possiare sturbar le loro comodità.

53. Le ragioni frivole, addotte per non fare un fervigio, fono una manifefta negativa.

54. E certo, che un Servitore, o Ministro non servirà mai bene il suo

Padrone (massime nelle cose ardue) se veramente non ha amore verso il Padrone: perchè l'amor vero e grande fa parere i pericoli propri, e le difficultà proprie picciole, e quelle del Padrone grandi; onde viene in confeguenza ad esporsi a cose dissicilissime in servigio del Padrone. 55. Chi è mandato per pacificar alcuni Principi insieme, più facilmen-

te gli riuscirà la negoziazione, se già i Principi suddetti son venuti all'armi, che se sono preparati a venirvi : perchè quando hanno provato già il danno dell'armi, e i travagli che portano seco, sono più facili a dar orecchio alle concordie, che quando fono freschi, ec.

56. Gli Uomini leggieri facilmente si lasciano levare in isperanze vaneda' Grandi , da' quali si sentono lodare. Ma i sodi considerano meglio; cioè quando queste lodi vengono da Uomini pari, ed inseriori, o da persone, che non possono giovare, non si debbono stimar più d'un suono, che diletta all'orecchio, ne giova ad altro. Ma se la lode vien del Padrone, o da chi può giovare, o ingrandire, e non lo fa; tenetela per burla, e dite, che la carne della Lodola è ben dolce, ma se è data da chi può dare i Fagiani, e non gli dà, non fa nutrimento buono; ma piuttofto è burla, e complimento, che altra cofa.

57. Gli Uomini grandi, che aspirano a i primi luoghi nella grazia del Principe, e d'ester stimati potenti appresso di lui, suggano l'Avarizia sopra il tutto, e non cerchino di far roba, perchè queste due passioni stanno mosto male insieme, ed una impedisce l'altra. L'Ambizione ha bisogno della

Beneficenza, e questa sa gli Amici. ec.

58. La maggior parte de gli U-mini fono di poco cuore, e di poco valore, e però apprendono le cose dishcili, e pericolose assai più, che veramente non sono; laonde chi sa risoluzioni sopra la loro relazione, spesso si troverà ingannato. E perciò io voglio dire, che a questi tali si creda poco, e non fi lasci di far ciò, che si pretende, o almeno di provare, non ostante le loro relazioni, che fan le cose impossibili. Echi considererà questo ricordo, lo troverà molto utile in pratica, se sarà Uomo valoroso.

59. A me non sono mai piaciuti quegli Uomini, che piacciono a tutti perchè non dicono mai , nè fanno cola , che dispirecia ad altri; e perciò non hanno offeso mai , perchè non fogliono mai , o vogliono di rado offendere alcuno. Perciò io li tengo inutili affatto, e quali indegni di nome d'Uomini Onorati ( se bene ne ho conosciuti de grandistimi ) ma pinttosto come vili semminelle, perchè quelli, che di questa natura sono, poche volte san cose, che siano in servizio altrui; e però l' Uomo, che non sa male, e non sa bene, poco vale in questo Mondo, ed anche appresso Dio, il quale ci ammonisce dicendo : Declina a malo, & fac bauem. Il che costoro non sanno, la patura de'quali chi la vorrà confiderare bene, e con giudizio, troveri, che il male, che questi tali non fanno, non procede da altra cagione, se non da loro dappocaggine, la quale li ritiene anche dal far fervizio, e bene ad altri. E quella Modestia, e buona Creanza, che alle volte mostrano, è piutrofto dalla Natura sche Virth acquistata. E chi avrà conversato assenza sai , avra trovato molti di questa qualità , tenuti per buoni , ed amati , ma veramente dappoco, e indegni d'effere adoperati in cose gravi.

60. Mi pare, che in molte cose si sia perduto il vero vocabolo di esse . erchè fento a lodar uno per Uomo dabbene, che non ha altro se non che dappoco. E però bisogna sar differenza da un' Uomo dabbene Virtuoso, e da uno, che non è attivo: perchè il Virtuolo, e buono opera bene, e l'altro non fi male, perch'è dappoco, e non fa bene, perchè non è Virtuofo; essendo cosa verissi na, che la virtà non può stare senza sortezza, e pazienza, le quali due Virtù quando mancano, rendono senza dubbio l'animo languido, e dappoco; che è quello, che agli sciocchi pare Uomo dabbene,

perchè non fa del male, che fi vegga.

61. I Principi meritano d'essere thomati, ed essi lo cercano con grandissema cura. Perciò non folo si debbono stimare da quei, che li servono, e flan loro appreffo, ma anche le cofe loro per picciole, che pajano ; perciocchè le cose, che paj mo grandi al Principe, si debbono stimar tali; e chi fa altrimenti non potrà durare, che non cada in quelto errore, e in rovina :

non dovendos le cose considerar semplicemente, ma congiuntamente; per chè congiunte con l'opinione de Signori Grandi perdono (per dir così ) la

povertà loro, e diventano esse ancora grandi .

62. Si trovano due forte d'Uomini faffidiofi, ed incontentabili. Gli uni Inclinano, che non fi faccia mai niente, e però contradicono a tutto, e gli altri vogliono troppe cofe. I primi moftrano un' Ingegno flupido, e i fecondi troppo vivo. A mbi fono difettofi. una è men male il fecondo.

alter Voglioho troppe core. 1 print moutants un augent. Carpar, in tropp vivo. Ambi fono differend, mat ê me maie il fecondo i, ch' egfi cropp vivo. Ambi fono differend parte in troppe vivo. En carpara de la carp

ordine, come se fosse gastigato in satti.

64. Ĝi Uomini di neco fipita, per non dir poltroni, loglione tenet le cofe difficili pri impolibili, pe emoti olore facilmente dicono, che non di pollono fare. Ma gli Uomini di valore faran nutro il contrario, tenendori le code impolibili per foliamente difficili, el e labbracciano per tali con oggi loro indutria, e molte loro riefono, o almeno moltrano il loro valore. E però quelli, che mettono impolibilità de molte difficolti in tutte e losfe, non didovitano mai adoperare in cofe grandi, non avendo effi veramente Valor peri futte.

65. Come ho di fopra detto, l'Uomo Savio è tenuto sempre doppio, e perciò dee sforzarsi col suo procedere di non essere, e non parer tale. Dico ora, che ciò è tanto vero, che quasi non ammette pruova in contrario; e spezialmente se quell'Uomo Savio è di poche parole ancora. Parii dunque

liberamente, fr mostri schietto, ec.

66. Gli fpaffi degli Uomini Sivi debbono effere di cofe non male, nè che minuificano loro l'autorità, come fono il paffeggiare, udir Mufica, e fini-li fpaffi indifferent, e queffi fono ancor meritori preffo Dio; come anche le fabbriche, e conviti, effendo il fine onefitifimo, ch'è quello di modeffamente recrearfi.

67. Moit if maravigliano, che fi reggano Homini di gran ficienza, e che pio non vagliano coà alcuna nell'operarie; e pure niuno ii maraviglia, che un buon Galzolajo non fisppia dipinger bene: e pure è la mededima regione; perchè il la prece, e l'operare fon die code faili diverbe. Lu prima i chiama feienza, che e impara nelle fauole, e con lo fludio , e refla nell'intelleto. La feconda viene dalla Piudenza, che infegna il bene operare, e fie fin nella volonzia. E Saiomone diffe, che la Scienza de', Santi è Prudenza, cioc che i Santi operano bene, e che gili fluorimi Dotti; e non Santi folkmente fiano.

68. Si dovria sempre sar bene ad ognuno, e guardarsi insieme di non sar male ad alcuno, perchè nuoce più il male, che si sa con farci de' nemici. è che il bene con tarci degli Amici. E questo è vero indifferentemente in tutte le persone, ma motto più ne' Repubblichisti, perchè all'ora a' inimica tutto

un pubblico .

69. Chi serve a Principe di natura pusillanimo, come ve n'ha molti; e chi tratta con Uomini di questa qualità, vada molto circospetto in mostrare di stimar poco le cose loro, le quali sono tutte grandi per picciole, che sie-

## DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO:

no, perchè al cuore picciolo ogni cofa è grande, e la pufillanimità non vies ne da altro, che da picciolezza di cuore; ficcome al cuore grande ogni cofa par picciola. Chi non si governerà così , errerà spesso, e farà poco stimato. e perderà facilmente la loro grazia.

70. Il Ricco dice alle volte, che il Povero ha un bel salvars, perchè è libero da molte occasioni di male. E il Povero dice, che il Ricco può meglio salvarsi, perchè può sar del bene assai. Ed io vi dico, che l'uno e l'altro, effendo Buoni, poffono falvarfi;e fe fon trifti, l'ano, e l'altro andranno a male : perchè il Ricco è cattivo per l'Avarizia , e pel Luffo , e il Povero per l'im-

pazienza nella neceffità

71. Coll' Usmo fastidioso, se per sorte è timido (come n' ho veduto molti, maffima nente di quei che son di poco giudizio e prudenza) è meglio trattar con rigore e braverie, che buonamente. Ma se sarà prudente nel refto, la cola non farà così : quantunque io creda, che si possa trattar con questi tali bene, senza però dimostrare di tener conto della lor mala condizione; e trattar con esti, come fossero Uomini ordinarj . Ma non si lasciar metter paura in modo alcuno, perchè essendo altrimenti, rimarreste calpestato da loro. E procedendo con effi, come se fossero trattabili, mostrando di non curare della loro bestialità, ne avrete quanto vorrete con ragione.

72. In ogni Città dovria effere un Tribunale in cui si dichiaraffero, quali fiano gli Umini matti, e fantastici, acciocche gli altri, che li tenessero per tali, non s'offendessero mai per cosa, ch'essi Matti, o Fantastici loro sacessero. Ma perchè non si trovano questi Tribunali in alcuna partedel Mondo, dovria ciascun' Uomo Savio supplire per se stesso; e quando si veggon simili Uomini per tali trattarli, e mon s'offendere per cofa, che facciano, ancor-

chè dispiaccia.

73. Cattivi fon gli Uomini, che vogliono parer Donne così nel parlare, come nel trattare, e mostrano solo animo da Donne, essendo questi o tristi, o dappoco, per non dir altro Peggiori forfe fon le Donne ,che vogliono parere Uomini, e che hanno spiriti da Uomo, perchè queste rovinano il Mondo, quando dominano, non avendo mai tanto dell' Uomo veramente, che non resti loro gran parte de' disetti delle Donne, ec.

74. Ordinariamente tutti i Viziofi del medefimo vizio praticano, e trattano volontieri insieme; ma questa regola salla ne' Superbi , essendo il lor vizio tanto grande, che l'uno non può praticar con l'altro; anzi trattano più volontieri con gli Uomini umili, non perchè lor piaccia l'umiltà, ma perchè l'umile non si cura della Superbia altrui , e la sa comportare con pazienza. Anzi il vero Umile non conosce la superbia altrui ,e per questo facilmen-

te tratta col superbo; il che non può sare un'altro superbo.

75. La Prudenza, e Saviezza ha anche da effere accompagnata con la Bontà: altrimenti servendo solo a sar della roba , serve a sar divegir più superbo, e fa rincrescere la morte, quando viene. Questi tali perciò non debbono effere chiamati veramente Savi, perchè il Prudente ordina i mezzi al fine:

e questo è la morte, e la vita eterna.

76. Ne'negozi grandi di Stato, e di molta importanza, io non vorrei vedere mai Uomini di vivo ingegno, perchè questi li trattano più con astuzia, che con altro : effendo per altro la vera regola in fimili negozi il guardarfi

· dalle affuzie , che fono per le cofe piccole , e l'attaccarfi alla Prudenza foda col piè fermo. Facendoli così, le cole usciranno assai meglio, che coll' aftuzia, la qual guafta per lo più i negozi, e nou li conclude, avendoli da fare con Uomini Savi, come debbono effer quelli, che trattano cofe di molta im-portanza, i quali non si muovono dall' astuzie altrui.

77. Commemente parlando un' Uomo, che tiene una vita regolata con certe ore, è Prudente e Virtuofo. Il che io credo che sia vero più negli Uomini privati, che negli Uomini grandi, e di gran maneggio, non potendo questi mettere regola alla lor vita, che è varia, e suggetta a mille accidenti. Ciò è vero anche ne' Principi, i quali debbono effere Uomini d'o-

gni ora.

78. Onde credete voi, che sia derivato quel Proverbio: Chi ha pas ceruelle, campa affai? Si dice, perchè la sperienza ha mostraco, che quelli che non pensano, nè discorrono le cose, vivono più degli altri, perchè non si lambiccano il cervello in modo che dia loro fastidio. Voi vedrere ancora, che gli Uomini di capo picciolo han poco Cervello, e Giudizio, e vivono più degli altri, per questo che il capo grosso produce più Giudizio, e discorso, che il picciolo, come quello, che ha più Cervello materiale, dal qual cervello materiale si generano nel Corpo nostro molte infermità, e ancora per questo il

Proverbio suddetto è vero.

79. Ho conosciuto per lunga sperienza che alcuni Uomini grandi, almeno ne maneggi delle cofe di stato scrivono volontieri di sua mano delle saccende , non per tener fegreto ( che in questo fi suol usare la cifra ) ma per poter dir ciò, che vogliono, ancorchè fia falfo, o di loro invenzione, per parer di fare, e dire, e in questo modo acquistar grazia appresso ad altri, con suggire i propri Segretari, e Scrittori, per sedeli che sieno, per non iscoprirsi loro mali Uomini, e bugiardi. Però quando si vezgono tali Ministri, che scrivono spesso di sua mano, aver massimamente Segretari; si debbono aver per fospetti della loro integrità, ec.

80. L'Homo modello è tenuto per Virtuolo; ma io dico, che non è tale, se non mostra anche alle volte valore, ed ardire nelle cose, che lo ricercano; perchè non lo facendo, non si può tener quella sua modestia per Virtù, ma per cofa naturale, e freddezza più presto, che virtù, con la qual virtù non fi nasce, ma s'acquista con gli Abiti, e con le fatiche, ajutate però da Dio.

81. Gl'ignoranti, de quali è pieno il Mondo, s'ingannano grandemente non facendo diffinzione da Uomini Prudenti, e da begl'ingegni, fe bene fon tra loro sì differenti , quasi come il male dal bene : perche i Prudenti son buoni ad ogni negozio, e gli altri li rovinano tutti, e mallimamente quelli , che han bifogno di lunghezza di tempo, non potendo quasi star saldi per la loro vivacità, ch'è quella, che produce il bell'ingegno. Però io foglio dire, per la lunga sperienza da me satta, che i primi sono omni exceptione majores , e i secondi si debbono suggir quanto si può, o tenerli sotto, senza lasciar lo-ro alcuna libertà di trattare. E' nondimeno bene avergit ne' consigli, ove son Uomini Prudenti, perche questi servono come bracchi a cacciar le lepri, che fon prefe da' cani grandi. Parimente i begl' Ingegni sono per lo più vani, e dove è vanità, non s'aspetti Prudenza. 82. L'Uomo veramente Prudente con niun'altra forta d'Uomini esercita

più la fua Prudenza, che con gli trifti, doppi, e bugiardi : perchè con questi si mostra la Prudenza, sapendogli conoscere, guardandosi da loro, e fcoprendo la loro malizia, ed inganni, che ufano ne trattati, e nelle azioni-

In questi opposti la virtú riluce, ec. 83. Tra tutti gli Uomini , ch' io reputo men idonei a cose grandi di Stato, o a maneggi d'importanza, son gli Uomini di molta vivacità, e che si dilettano di far discorsi sopra ogni materia, perchi è quasi necessario che que fiti Uomini discorsivi seno leggieri, perchè l'issesso vocabolo Discorsi vuol dir correre ; il che non si può fare se non s'è leggiero. Però fuggasi tal sorta d'Uomini : altrimenti sempre saranno occasioni di gravissimi errori, e di precipizj. Confiderate bene, se conoscete simili Uomini, che gli troverete Imprudenti, Bugiardi, e finalmente Precipitoli.

84. Ad un Vescovato vecchio sta bene un Giovane; ad un Vescovato nuovo è necessario un Vescovo vecchio. Alle cose incamminate è meglio un Gicvane; a quelle, che s'hanno da incamminare, più vale un Vecchio.

85. Ne'mici impieghi ho trattato con tutt' i Principi Criftiani, e co i loro Ambasciatori, e mi sono sforzato di non offendere alcuno, ma di far servigio a tutti nelle cole ragionevoli, e non ho mai negato ciò, ch'io potessi fare, quando non ci andava altro che del mio interesse. E tutti mi sison mostrati amici, e mi hanno giovato. Questo è proprio de' Sacerdoti: Omnibus prodesse velle, memini autem mocre velle. Ho serbato sempre il decoro, e la sedeltà, ch' io doveva a' Padroni miei, e quando mi è occorfo per loro foddisfazione di far qualche mal'ufizio contro ad alcuno ancor Principe, 1º ho fatto caldiffimamente, fe'l bifogno lo ricercava, massimamente la prima volta, e poi l'ho ripetuto più moderatamente, finchè è stato necessario. Finito il negozio io non ho mai parlato se non bene de medesimi, acciocchè non paresse, che la persecuzione venisse da me , e non dall'ufizio, ch' io teneva . Queflo ricordo lo lascio a' miei affinche servano bene a' Padroni, e sappiano ancor nuocere, quando bifogna, a chi offende il Padrone: avendo io per Uomini dappoco quelli, che non fanno fe non far cofe, che piacciano ad altri, ed han paura di dispiacere per sar bene l'ufizio proprio in servigio del Padrone . Anzi reputo sciocco colui , che per non dispiacere ad altri , non si cura del servigio del Padrone, e di non ubbidire in cose oneste, che si posfono sare senza offesa di Dio.

86. Gli Ambasciatori, che trattano qualche negozio grande, e vogliono in tutte le cose dar soddisfazione a quelli, co'quali trattano, o rimediare, o rispondere ad ogni cosa, e pigliar, come si dice, tutte le mosche, che volano per aria, mai non arriveranno al fegno, ove mirano; e refleran fempre confusi, come coloro, che più lepri in una volta cacciano. Però l'Uomo Prudente dee aver l'occhio sempre al fine, che pretende, e tutte le cose, che non lo conducono a quel fine, averle per isfrade Erronee. Altrimenti sempre s'imbroglierà più. E perciò a queste cose non son buoni gli Uomini vivaci, ne di bell'ingegno: e gli Uomini fodi, ed anche di minor ingegno sempre faran più che gli altri, col far meno, purchè tutto sia indrizzato alsine, che pretendono.

87. Gli Uomini che si dimostrano buoni compagni , allegri , e che san quello, che veggono fare a gli altri, fono più amati; e per lo contrario gli

#### AVVERTIMENTI MORALI.

Lonini grai, e quelli che piùno cent Juffee, (come dize lo Spagnodo) fino odait. Ma die il Mondo, o il volgo cò che twoie che i prim giftimo Ulonini dappoco, e i fenoni mino degri, e più Prudenti. La ragione è in prosso. Petrò i primi finon quello, a che gli ricita la Giovencia natura; che condi, come più incita la Giovencia, insura i antara i, che condi, come più ricita la Giovencia, insura di più Giodicio, Virtì, e di Propienta.

88. Chi ha bifogno d'alti, ed è Superbo, non dee aver bifogno d'otte-

nere; erratando con aleri, fari farrato, derifo, e tentus come étoco.

§o. I Buoni le bene han mediore giudito, fon hofanta i ristifere in ogni imperfe, ma si trifli, per moto giudito; ch'effi abbiano, fempe loro e manea. E quello diferto non deve atribuirla nanacamenco di giudito; o ch'e con giudito deve a come de la come de la

90. Chi vuol trattare negozi con Uomini d' acuto ingegno, ed eloquenti, hifogneria fervirsi d'altri Uomini di natura in tutto contraira, cioè grossi, o che fanno del grosso, e che mostrano di non intendere le acutezze altrui ; ma che stiano saldi nel loro proposito, nè ascoltino, o intendano altro, che

ciò, che sa per lo lor fine.

91. Gil Homini da bene, e timorati di Dio davvero, tratano affai megilo te cofe, che vengono loro conandate, che le proprie e preche quelli filmano le proprie vane, e di poco momento, come fon tutte le cofe del Mondo; ma le comandate da Superiori fi filmano stafi, e fi debbono filmare, effendo Visio in quefte il fare altrimenti , ficcome in quelle è virtù lo s'prezzarle. Il merito della Ubidicinaz è un premio grande, e c.

92. I Sospertosi indubitatamente son lunghi fuor di modo nelle loro determinazioni: perchè per lo più le irresoluzioni procedono dal Sospetto: se bene ancora affai volte viene dalla freddezta, o dappocaggine. Ma la regola è '

certa, che il fospetto è irresoluto.

93. L'Uomo Sario, che tratta affari d'importanta, e pubblici, non vege 95, come post finggire alle volte din on effer tenure Uam doppio, vaudinamente da quelli, che non fon tenuti molos Sari; persocché questi fecto no di acuto; e bell'inggéno, e creano d'intender qualche cost femper con dire, e propor materie diverse per vedere, se postimo per tai via penetara cò, che fi penti. Però il Savio, che vede non convenire indicarti intendere, tenendo come dee, è cenuo per doppio e capo; ma ingiustamente, perché non è genuo a rispondere, e feotoprisi.

94. La ferrienza longa m'ha infegnato una verita forfe nora spochi, equetta è : Che giu l'unami undo sayle, gravi danno mittor foddiritatione ned principio del loro utiti; che il men Suri, e gravi; ma la danno poi più grande, quanco più frattas con loro. E la regione è, perche i primi non mofrano mai tutto qualito, the famo, e che rogiono fare nel principio, m non riettono nel modo, ec. meno più di quello, the fono, e però l'econdi non riettono nel modo, ec.

95. Gli Uomini dabbene son più suggetti a patir danno dalla maldicenza d'altri, che non sono i tristi, anche nelle cose, che san male : perchè i pri-

mi

## DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO.

XVII

mi confidati nella propria coscienza non cercano di prevenire con ufizi il Principe, non fospettando di persona alcuna, poiche ingiustamente non hanno fatto offesa ad altri. Ma i secondi, che sono tristi, prevengono il Principe, acciocche non creda a chi dirà male di loro, e delle loro azioni.

96. L'Invidia è un male, che quafi tutti gli Uomini, ed anco quelli, che nel resto son buoni, lo patiscono, se bene miuno, o pochi s' accorgono d'a-verlo: e questo avviene per inconsiderazione. Per conoscerlo dunque sarà buon rimedio l'esaminar re stesso, se hai ambizione ; perchè avendone, credi pure indubitatamente, che sei invidioso: perchè l'Invidia non nasce da altro , che dal non poter patire maggiori fopra di fe, o eguali.

97. Quando avere animo di sar bene ad alcuno, vedere prima, se costui ha buon cervello. Se non l'ha, buttate via ogni cosa. Perciocche il bene non è tale, se non è conosciuto; e l'Uomo di poco cervello non conosce, o conosce

consequence of the measurement o che è comandato, in luogo di facilitare il comandamento, pensa alle difficoltà per fuggirlo; ma il valorofo, che serve voientieri, e ha voglia di faticare , quando è comandato fi rallegra, e penfa all'efecuzione, e non alle difficoltà, le quali pur troppo si rappresentano da loro stesse. Perciò sate confeguenza cerea, che chi fa in principio difficoltà, è freddo, e di niuno o poco valore.

99. Il Mondo è pieno di pazzi. Questi sono di due spezie , altri pubblici, altri fegretl; altri in piazza, altri in cafa; altri legati, altri fciolti, ec.

100. E'cofa molto certa e manifesta, che dove non è confidenza, non può effere vera e buona amicizia, quantunque atti amorevoli, ed estrinseci si veggano dall' una, e dall' altra parte. Parimente è anco vero, che dove è Superbia, non può mai effere confidenza: perchè il Superbo non s'abbafferà mai a dir le cofe fue, massimamente quelle, che sapure potranno secondo il suo penfiero nuocere a quella opinione, in cui egli crede d'essere, o worria es-sere renuro. Però non vi fidate d'Amicizia di disfidenti, nè meno della confidenza del Superbo, perchè facendo altrimenti ne rimarrete per lo più ingannari.

101. Ho veduto molte volte, che i maneggi di grandiffima importanza fono flati rotti ed impediti da cofe affai frivole; e quantunque questo sia accaduro, ed accada, nondimeno io non posso maravigliarmi abbastanza di tan-ta imprudenza, anche tra Uomini, che fanno professione di governare Stati, e che configliano i Principi: perchè quando il negozio grande è impedito, e vinto dal picciolo, è brutta cofa. Però quando vedere Configliere, o Principe per cose basse, o di niun' importanza, come di Titoli, Corresse, ed alere cofe fimili, arenarfi in modo, che vogliano guaftar qualche trattato importante; dire pure che questi tali o fono Imprudenti nell'intrinseco, ancorche nell' apparente pajano Savj, e che non fi curano d'effer tenuti tali ; o dite, che fono di mala qualità : e questo peccato è più proprio loro, che d Imprudenza.

102. Alcuni Uomini per troppa Prudenza, circonspezione, e considerazio-

ne poche volte dan fine alle azioni bene. Soglio fomigliarii a coloro, che fon dillicari di compleffione, i quali han paura, che ogni cofa lor fia nociva, ne mangiano cofa fenza il confenfo del Medico, ed arrivano a retmine di non poter mangiare fe non cofe, che finalmente vengono a nuocere, e fica mmo-jono affai più preflo 2, o erro muolono più mal contenti; che fe avelfe-

ro tenuto una vita mediocre con mangiar d'ogni cofa, ec.

103. Si dolgono alsuni Principi d'effetti ingannati nell'etcione degli Udaili, e d'aver adoperato perione da lor cendue molto infigni per averte udite a hisfmur quelle cofe mule, per le quaii erano flati cletti, sectoche è urimedialiero, e pole la fevarano flipi the degli atti ribo no Anteceffori. Quelli Principi modranto femiliorità, morronato a crechere tra infamanto idellorità e della comparato della comp

104. A me fempre è piaciuto, che nelle cofe grandi non s'ufi molta Rectorica per perfuaderle: perchè da fe folie fi pubblicano. Dice un Savio antico, che Virsita comment mos figuitar. Però quando vedere quache Ambafdiatore, o altri, che fi sforzano di volevu far credere una cofa con più ragione, che non conviene. abbiarelo per fofetro. ec.

10; Quelli, che flanto (ul far buire ad attri, sono per lo più di vivace ingegno, e focilit, e per questi reifee loro il fairi emto bene: perché le cor fe di poca importanta si flanto facilmente con la sociajfietza dell' Ingegno; in teo cole gravi, e di importanta no hanno bisgno d'a cuetteza e vivacia; ma di fodetza e gravità. Chi vuol trattun negotio grande con fostigietza, o lo qualteria, o non fari cofa bosona. Torno disuspite a dire; a non vi fidate in per la into incofinnta, e fortiglietza, bollendo lor troppo il crevello, il qualte e negil ilumini deli e prudecti inta non fa turba. Ci il Usonini incofinati en limente, per puoni che pisimo con ne'cofiumi, che nel reflo, danno, come ficio di ra, relle feattree, e fittavoganze, es:

106. Con l'Uomo fuperbo, e pôtrone, che fugga i faltidi, non c'è i più de Ingozine, che il tratario heme di puole, e pio fia quello che fi può de fi in quello, che fi pretende giuflamente: perchè il Superbo dappoo, vedemo dio noraro, di ciò ul lia fu fuperbia, che è qualis coda, che più fittina; e per fuggire il travgillo non fi curera, o diffimileria quello, che fi farà fatto contro di liti. perchè, e lo volelle rendicare, incontrenta filtidi; i quali egli abborrifee più d'ogni altra cofa. Parimente da Uomo della natura fuddetta dificilmente fi può aver gratia altonua, o giuftiai a: perché ancor quelle ricerano travgillo, alueno di mente. Però corno a dire , che con fimil force di gene è meglio siburiti da fe, che effettari da fron alcuna cofa bonar.

107. Proprio è dell' Uomo Superto considerar le sue persezioni, e virtà, se ne ha, e stimarsi; e negli altri guardare i disetti solamente senza, por mente alle soro virtà : e per questo è Superbo. Ma se sacelle il contrario saria Umi-

.

le, c Virtuoso: perchè il considerare i propri maneamenti, e le altrui virth, cagiona Umiltà in se stesso, e molta stima del Prossimo.

108. Agli Uomini di gran governo, siccome è utilissimo l'esser risoluti, così è danno grandissimo l'effere scrupolosi, e irresoluti : perchè questo difetto impedifce fempre tutte le buone rifoluzioni, le quali pigliate in tempo avrebbono gicvato fommamente. Però quando vedete un Principe ferupolofo, e irrefoluto, dite anche che questo farà sempre privo di quel bene, che guadagneria un' Uomo rifoluto. Eccone un'esempio. Un Governatore d' una gran Provincia fotto il Turco fece intendere ad un Pontefice, che se Sua S. si contentava d'invessirlo di quella Provincia, voleva con tutti li fuoi battezzarsi, e farsi Re Cristiano, e poi muover la guerra al Turco, nelle cui viscere egli era : e lo poteva far comodamente, perchè faria stato ajutato da altri vicini. La risposta su dettata da scrupoli, e irresoluzioni: che non gli pareva di poterio fare, effendo quella Provincia, e Regno avanti 200. anni stato lasciato per testamento alla Chiesa, e perciò non si poteva pregiudicare ( Sebene mai non ne ebbe il possesso, e sono altrettanti anni, che si trova in mano de Turchi, nè chi fece il testamento era veramente Signore del Regno, ma Moglie solodel Re). Questa risposta confuse in modo gli Ambasciatori, che fe ne andarono mal contenti, e poco dopo il Bassà, o Governatore della Provincia mort, e la cosa s'è posta in silenzio. Un'altro Papa avrebbe tosto ringraziato Dio di tal congiontura, ec.

109. Le intinicité, che s'acquiffano per cegion di Tiroli vani non dati, o per altri complimenti, non debbono effer curate da Uomini Savi, quando corona lor conto di non dar Tiroli, o di far complimenti: perché lempre s'è a rempo di far ceffare cotali difguiti col dar effi Tiroli, o far effi Complimenti: Perché i Minfirt de Principi per ubblidre s'Padroni loro non fi debbono non fi debbono.

curar di tali inimicizie satte per le suddette cagioni.

110. Ho veduto molti Principi, che vivendo, sono stati tenuti Savi, ed eccellenti, ma dopo morre il Mondo gli ha giudicati di poco cervello: e così era la verità. La paura di loro viventi non lasciava luogo di dire il vero.

115. Gran differenza è era la vita del Principe grandé, e d'un Signore ou dinario: perché li primo flando ritriaro el floo Palazo, crede il popolo, che fia occupato nell' amminifirazione del Regno, e crefe conciò il rilpero di lui, quatronque filti ostofo, e vita male. Ma il Signore ordinario, che flaritirato, è tenuto per matro, o almen di poso cervello, e di niun valore, e l'Iriqipi, che fiano poso, è bene che filiano ritriaria trepeth andando attorno, e comunicandof a molti, ficoprirebbono la loro inetta, e fi renderebbono difreggenoli a' lovo Vaffalli. Ma fel Pincipe è, come dovria effere; convien che fi faccia vedere (peffo, e che tratti : perchè n' avrà un fommo profitto proprio, e guadagnerà maggior affetto da f'uni popolo.

112. Quando nelle azioni umane si costituiscono termini lunghi a farle, credete che mai non si starà nel tempo prima disegnato: perche una lunghezza naturalmente ne produce un altra, ec. Così per lo, più avviene ne

termini giudiciali .

113. Soglio dire per regola univerfale, che se gli Uomini sossero così nemici d'ingannare altri, come lo sono d'essere ingannati, non ci farieno imgunnati al Mondo. Ma dico ancora, che tal proposizione patisce eccezione, c 2

II we to Clarge

avendo lo conosciuto Uomini non matri, che avevano piacere d'esser ingan-nati in alcuni negozi, ne quali o per Interesse, o per Invidia, o per Superbia avevano a male di saper la verità, per poter continuare nella lor faisa opinione. Ciò viene dat troppo amor proprio : nè questi finalmente son Savi . non sapendosi quat volta abbia loro a piacere la verità. 114. Quanco più il Principe è grande, tanto più facilmente può inganna-

re i minori di lui: perchè co Principi grandi non fi può procedere con certe

cautele d'obblighi, o di far mantener la parola, ec-

115. Si fuol dire che il Padron buono fa il Servitore cattivo, cioè che la Modestia del Signore induce il Servitore a vivere come vuole, senza tener conto del fervizio del Padrone. Ma la verità è, che quel Padrone non è veramente buono, ma dappoco; e perciò i fuoi Servitori, che lo conoscono tale, fanno ciò che vogliono. Perciò distinguere certa bonta, e certa dappocaggine, che si crede bontà, e non è tale

116. Grand' errore è servirsi di que Ministri, che con male arti , o mezzi cattivi procurano gli ufiz), o di quelle persone, che non hanno volontà di service non già per mortificazione , e virtir , che sa fuggir le dignità , e gli ufizi, ma per loro capriccio, o intereffe : perchè questi tall fanno a lor modo, nè si possono correggere dolcemente, tornando la corrente del ministro in

onta di chi gli diede l'ufizio, ec.

117. Non è da fidarfi della domestichezza de Principi, e deeli far poco capirale de benefizi loro fatti , foordandofene esti facilmente, perchè stimanoquesti loro prestati, perchè cost conveniva a gli altri. Onde molti s' ingannano in quelto.

118. Il Principe che non premia il merito, nè paga i fuoi debiti, non farà liberale: perche non è verifimile, che fia per far grazie liberalmente, chi non vuol dare i premj a chi gli ha meritati, nè la mercede a chi si dee.

119. Quando fiete invitato da qualche persona grande ad un convito, o ad altra azione di poco rempo, che non vi torna bene l'andarvi, non negate mai di voler' andare , nè fate scusa : perchè dareste occasione di esser maggiormente importunato. Ma dite , che farete ogni cofa per andarvi; e quando farà l'ora di definare, o far altra cofa, alla quale foste invitato, mandatevi a scufare nel miglior modo, che porete; che così obbligherete l'amico ad accettar

la scusa, e voi uscirere di fastidio.

120. La prudenza consiste circa particularia. Perciò molto di rado si veggono i Principi prudenti : perchè per lo più fianno ritirati a'loro gusti, e piaceri, lasciando fare a'Consigliere, i quali solo potriano essere Savi, pasfando per lor mano le cofe. Gli antichi Imperadori andavano assorno , udivano, vedevano, e provavano molte cofe, dalle quali nasce la Prudenza. Chi non pratica, non farà mai Savio, e farà menato per lo naso da fuoi Configlieri. Onde credete, che fe alcun di questi, che non praticano, pare Sa-

vio, mostrerà in breve la fua ignorama.

121. Il Mondo è pieno di cerri Llomini , che veramente son Nobili di fangue, ma canto vani, che fempre fi dolgono di non effere stimati, o trattati da lor pari, o maggiori, come converria. Ma fono fciocchi : perchè la loro meschina vita, che sanno, e i costumi poco convenienti alla Nobileà, li fanno conoscer degni di pocoonore, e meno percio sono stimari.

## DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO.

Non se ne lagnino percanto: perchè sono essi i primi a stimar poco se stessi con le loro azioni. Gli altri non han colpa imitandoli.

132. Size Prudeni în giudistre, ne faice mai giudizio emeratio, ne fiperate alcuno, fe non vedere azioni cative: e credete che vi En due Ulomini în noi per dir coal, l'uno interiore, e l'airro efferiore, e poter l'uno effet este, che fuppilica largamente all'arto. Quando dunque redete un Virruo (en éleziore, dovree creder bene di lui, quenche poeta effer non tale nell'interiore. Coal quando vedete un Vicroo, che nell'effetiore non è Virruo (on particular) de periori prezante, o filmar poco polotic postria sere delle virra linetione de seriori per moto chi factori per di prezante, o filmar poco polotic postria sere delle virra linetione de seriori per moto chi fore moto chi controli con controli con controli che sortione moto chi fore moto chi controli contro

n det perci prezales, o minar poco, poncie porta aver usure uriente mis, che rugliono modo più fanta comparazione.

"In che rugliono modo più fanta comparazione del comparazion

124. In niuna parte fogliono effer maggiori virtà, e viz), che nelle Corti grandi, perchè quivi concorrono Ulomini d'ogni paefe, cc. Perchè però l'arte d'imparar le virtà è molto difficile, e al contrario facilifima quella d'apprendere i Vizj, quindi fon più i Viziofi, che gli altri, ec.

125. I Principi grandi fogliono tenere Alifardieri, e Soldati, che il diendano da qualche male, che poli loro cocarrere dal di fuori; na non fi truorano guardie, che il difendano da 'menici domeflici; come fono gil Adultori, e Configieri cattriv, che fin più danno alta Repubblica, e al Principe, che i nemici aperti: perchè a queffi fi ardiffenua, e gli altri fi accurato, a nache nel tempo, che fin più danno al Lumor proprio fi che loro piacciano quefti tradicori. Pai detto degli dattichi, che l'Adultore del Principe che quello chi altri a catta del color o, den la Principe moditar, che ora gli ipaccia quello, che gli dipiace va, o al contrario; e allora l'Adultore di froprio con lodare anno cue que e su per consonali principe moditare, che ora gli inpucia quello, che gli dipiace va, o al contrario; e allora l'Adultore di froprio con lodare anno con quello, ec. Secondariamente etaga il Principe per Adultaioni tutte lecole, chea lui par jono male, e che fon lodate e ilono noltane, fatte, o propofieda lui:

126. În tutti, ma spezialmente nel Principe vorrei, che abbondasse la vergogna: perchè volentieri non sarà cose male, e la ragione starà sempre in trono. Dove non è quelà assercate ogni male, e massimamente dal Principe, come quello che può sarlo più sacismente, anche con applauso d'alcu-

no , e de gli Adulatori.

13.1 li minifor povero è fuggetto a prevaricar per intereffe; il Ricco per l'onore, pe et l'ambitione. Però guardit hene qual cofa s'inactività all' uno, e all'aitro. Così a giovani farà fempre meglio neguio, che ricerca valore, ed animo, e a' Vecchi cofe di confeigio, e pudenna. I importa molto fiper conofere, e valerti della varietà delle perione, confiftendo in ciò un punto effenziale della prundenza.

128. Niuna cosa stanca, e turba più i Popoli, che la frequenza delle Leggi nuove, la quale è molto dannosa anche alla riputazione dello steffo

## AVVERTIMENTI MORALI

stesso Principe, che le fa : essendo quasi necessario, che di molte Leggi se ne offervino poche. Il vero e Savio Principe fa poche Leggi, e quelle to tili, e ben guardate anche da lui medefimo, il quale con l'efempio fuo facilita l'efecuzione anche appresso a gli altri, più che con qual si voglia pena, ec.

129. Per buono, e fidato che fia il Ministro non dee il Principe abbandonare in mano di lui le cose sue; perchè ne'Governi grandi, massimamente nel comandare, è incredibile quanto la nostra natura sia suggetta a' trascorsi . Si vede, che Uomini dabbene han fatta riuscita mala, antati anche dall' opinione, ch'effi sapevano avere il Principe di loro, ch'era tale, che non s'afcoltavano quelli, che se ne lamentavano: il che è grandissimo errore, di dan-'no a' popoli, e anche allo stesso Ministro, che può sarsi peggiore.

130. Quando un Signore non vuol Configlio, abbiatelo per lo peggior Signore, che polla effere, per Savio ch'egli fia, o fi tenga; procedendo ciò o da gran Superbia, che lo fa tener fe superiore a tutti anche in sapere to da gran malizia, e inclinazione, che ha al male : perchè questa gli sa ricusare il configlio, per non far cofa buona; o procede da pura fciochezza, che non

gli lascia conoscer l'errore : e questa è la più comune. 121. L'Uomo Buono, e Savio, se è di maneggio grande, può far ciò, che vuole, nè dee però voler cofe se non buone; e sarà sempre stimato, e amato da tutti sì grandi, come inferiori. Perchè per dispiacere, ch'egli faccia ad alcuni (e bisogna farne molti ) o che riceva da altri ( il che è di frequente anche fuor di ragione ) mai non fi turba, nè patlerà male dell' offeso da lui con giustizia: dal che seguirà, che così l'offeso, come l'offensore si scordid'ogni cofa, vedendo ch'è dimenticato dall'altro, massimamente se questa dimenticanza farà accompagnata da que benefizi, ufizi, e piaceri, che fi poffono far buonamente. Non fi fa qual gran vantaggio fia il non mostrare almeno nell'esteriore di non si curar dell'offele. Ma questi sono rari: perchè son rari, che sappiano dominar le loro Passioni, e spezialmente i Giovani.

132. Un Principe, o Giudice, mai non fi coruccierà daddovero, ancorchè finga il contrario, con chi lo vuol presentare, se bene non accetta il prefente per la fua molta integrità ; purchè non si faccia il regalo per corromperlo chiaramente. Però io fento, che l'ufar cortefia moderatamente, ed onoratamente di prefenti, anche con Padroni, farà fempre bene, avvegnachè alle volte paja, che producano mala volontà nel regalato : perchè è incredibile l' effetto, che fa nell'animo Nobile, il vedersi onorato con presenti,

ancorchè non fi accettino.

133. Ho conosciuto Uomini d'ogni sorta, che vanno a caccia di disgusti , procurando con socile industria di cavarli in ogni modo dalle cose, che trattano, immaginandofi che altri abbian fatto, o detto, o penfato quello che mai non fu. Costoro dovrebbono esser cacciati dal commercio umano, perchè l' Uomo anche mediocremente Savio fa ogni cofa per fuggire il male, e non lasciarsi dar disgusto, almeno per quello, che a lui tocca. Soglio dire, che questi tali, a'quali pare, che piacciano i disgusti per poterli narrare, piace anche darli ad altri, e l'ho veduto in molti per pratica, benchè non

134. Sonovi alcuni, che pajono Uomini di molte faccende, perchè attendono ad ogni cofa, nè lasciano passarne alcuna, che non l'abbraccino, ma poi

poi la spedizione è tarda. Questi io soglio paragonarli a coloro, che mangiano affai, e con gusto, ma patiscono nella digestione. La poca attenzione nostra a cagione del gusto, che abbiamo in mangiare, non ci lascia pensare notira a cagione dei guito, ene abbiamo in mangiare, non et laicia peniare al tempo della digefione; e pure non dovria mangiarfi tanto, ec. 135. Il Servitore troppo favorito dal Padrone quafi è neceffario che diven-

ti trifto, e più infolente; perchè questo tale, che ha ciò che non dovria . teme de buoni, e gli ha in odio, essendo questi suoi contrari, come quelli

che restano offesi dal suo Padrone, che l'ha posto in grado non meritato, e lo favorifce più che non conviene.

126. Quando fentirete alcuno, che si dolga della Superbia, o del sumo altrui, credete pure, ch'egli ancora è macchiato del medefimo vizio, e che il fumo altrui non da fastidio, se non a chi vuole star di sopra : perchè naturalmente il fumo tende fempre alla parte Superiore. Perciò foglio frequentemente dire, che chi fla nel baffo, mai non patirà il fumo del vicino. E' dunque vero, che il Superbo s'offende della superbia altrui, e che l'Umile quali nol conosce : e per questo sta bene con tutti, e non s' offende dell'a, erui vanità; nè la gravità è offesa dalla leggierezza, come sono le azioni de Superbi, e fumofi.

137. Non si potrà mai dire, che uno sia sano di corpo, se ogni poca cosa, che mangi di frutti o fimili, gli fa male, e tanto meno fe anche i buonici-bi fe gli convertomo in mal umore, e cattivo nutrimento. Il medefimo, e molto più fi dee dire della fanità della mente, che non è buona, fe facilmente s offende, e si turba per cosa che vegga, o senta, col mostrar dispiacere di cose leggieri. Ciò è segno di debolezza d'animo; e questo sarà tan-to maggior male, se anche se cose buone, o che gli dovriano esser care, le ricese per male; come fan coloro, che ogni cofa interpretano in finistro,

o fuor di ragione, e se ne turbano.

128. L'effere un' Uomo di vetro (come fi fuol dire ) cioè che fi rompe per poca cofa , è male affai ; ma peggiore, se chi si rompe, ha un'altra proprietà del vetro, ch'è di non poterti dopo rotto accomodar mai. Costoro non meritano, se può dusi, d'essere annoverati tra gli Uomini di qualche cofa., benche fieno grandi, ma dovrebbonfi trattar da pazzi, e come tali fuggirli, e come bestie fiere impraticabili.

139. Il valor dell'Uomo, ed ardire supera molte cose difficilissime, ma la pazienza più affai vale: perchè il valore, o empito sforza le cofe, e molte volte non gli riesce; ma la Pazienza le indebolisce tutte, e però indebolite fa-

cilmente si possono superare. 140. Soglio dire, che per rovinar le Torri, e Fortezze è necessario andarvi appresso. Ma per rovinare un Uomo si sa più facilmente di lontano: perchè l'Uomo assente non può difendersi, nè sa pure d'esser osseso. Molti cadono nelle Corti, che non farebbono caduti presenti. Ciò però ha luogo solamente nelle persone di valore. Dico dunque, che non è bene combattere da Iontano con chi ci perfeguita.

141. Alcuni meritevoli, e virtuoli non fono alle volte avanzati dal Principe. Primieramente perchè questi attendono a servire senza ambizione, nè s'umigliano, ne fan corte a chi può ajutarli a passare avanti. Secondariamente non è fi dolce al Principe il pagare li debiti, come il donare per cortefia.

Al meritevole promosso se gli paga ciò, che se gli dee, e all'altro, che non merita, se gli dona. Terzo, il valoroso è invidiato sin da colui , che gli è su-

142. La semplicità è virtà amabile, e desiderabile, ma se non è accompaguata, poco vale: perchè ficcome la semplicità congiunta con la dappocaggine è pazzia, così con la Prudenza è Sapienza vera.

143. Quando uno con praticar co'buoni lungamente non fi fa buono imitando l'esempio loro, credete che è sciocco, e senza giudizio, o di emenda-

zione disperata.

144. Con molta provvidenza il Signore Iddio non ha voluto dar tutte le abilità ad un' Uomo folo, ma le ka divife in molti, acciocchè meglio si mantenesse il commercio sta gli Uomini; siccome non ha voluto, che ogni paese sosse provveduto di tutto, ma ha diviso i beni, acciocchè sossero poi costretti gli Uomini a comunicar fra loro. Per questo io mi maraviglio, e rido insieme di certi Principi, che dan tutte le cariche ad una fola perfona, come di Cucina, Camera, Configlio, Guerra, ec. La capacità loro non è pure per due di questi Usizi; molto più se si parla di Guerra, ove bisogna che i Soldati, e non altri, diano Configlio.

145. Si suol dire comunemente, che i Poeti son pazzi, e questo per lo più par vero: perchè ad essere buon Poeta ci vuole un grand'ingegno, ne i grand' ingegni si trovano senza mistura di pazzia, come lo conferma Aristotele : Magman ingenium non sine mixtura dementie oft. La cagione è, che i begl' ingegni per arrivare a cofe alte escono di se stelli, col non pensar bene spesso a casi

propri, e perciò son pazzi, o non esenti da qualche pazzia.

146. Si suol dire, che l'Uomo collerico è amorevole, ed è vero in molti : come anco è verifimo, che quelli, che vanno in collera per ogni minuzia (de'quali ce ne son molti) è ben suggirli più che si può, perche sono anche poco buoni. Imperciocchè quelta collera tanto facile non procede da altro, che da soverchio amor proprio, nel quale chi pecca straordinariamente non può effere Virtuofo: e perciò quefti fi debbono riputar molto cattivi , e de-

gni d'effet suggiti, e abborriti da'buoni e saggi.

147. Per esperienza ho veduto, che i Malinconici, se ben ce ne sono de buoni, e d'ingegno vivo, nondimeno non fono atti al Governo temporale, ne spirituale : perciocche non v'ha persone più prossime ad impazzire, che queste. Nè sono atte al Governo, ove bisogna avere un'ingegno versatile ed atto alla natura di tutti : il che non può avere il Malinconico, che è fisso in una cosa sola, o in poche, ne si sa partir da quelle. Ciò è vero per lo più. Quindi è che molti Regolari fatti Vescovi riescono si male, e si sanno infopportabili. Farebbero bene i Papi a cavar di rado da Chiostri tali Uomini. 148. La lunga sperienza nelle Corti m'ha fatto conoscere esser vero, che

mai non farà concordia tra Uomini veramente Savi, ed altri, che si credono tali, e non lo fono, massimamente se questi ultimi sieno più potenti. 149 Gli Uomini, che in gioventù fan professione d'esser belli, e son superbi, non perderanno mai quella vanità, nè faranno ordinariamente buoni da far cofa importante: perchè gli abiti lunghi della Gioventù non fi tolgo-no se non difficilmente nella matura.

150. Mi son riso d'alcuni, che son tenuti dalle persone semplici per ze-

## DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO.

lanti dell'onor di Dio, e della difciplina Ecclefiaftica, e non lo fon più de gli Spioni della Giufilira, i quali fe bene ogni di accusano qualcuno nel parlar co Giudici, moltrando di defiderar i fa diufitira; pure li fa che lo fanno non per zelo, ma per interesse ; anzi son per lo più Uomini ribaldi, come

coloro, che vogliono parer zelanti, e nol fono.

15.1. E fenetma approvas de 'Sev) è nodare risenuto a credere, e Salomo edice: Qui circ orda, rici se funel. Però la fiperienza mi la mofrato effere verifitimo, che pochi dicono la verità, almeno colle circoliante, che ci fono; erruoro, che ogguno è interefficia per fe, o per altri, e quando riferifice i fatti altrai, o di fe medefinino, fempre le circoliante fon falle, benchè i la fonta di considerationi de la companio de la companio de la companio de la companio del considerationi del considerationi

152. Non vi maravigliate mai della cattiva riuscita di alcun i, che saliti in alco si mostrano molli, e carnasi, quando prima parevano al ienissimi da tal

vizio : perchè questo è un'effetto delle comodità, lusinghe, ec.

55). Fra unti gli Uonini, de'quali fi dee finggire la convertaione, nico parmi peggior dell'Oftinaco, malfinamente s'è Malinconico: perchè quelli fione troppo fofpettofi con paura d'effere fempre ingannati. Debkomi pri figgire i Queruii, e che fi difettano de un cerco modo d'aver-occasione di delerfi, o di biafimare airui: perchè impedificono la quiere, e tranquillicà dell' animo di chi tratta con loco.

354. Poche volte fi roverà, che gli Ilomini, i quali mangiano, e bevono più degli altri, fieno di buon Giudizio: perché non han tempo da pocere inceular le cofe, ne da tratzarie dentro di fe, come bidgua fare nei negori di molta importanta. E quefto avviene per cagion de 'apori, che afecndono dallo flonizzo da espo. Però ciafono dee effere temperante, e mafinamente.

coloro, che faticano più col cervello, che col corpo

75' S. gii Luosini alle volte confideratifero le cofe di quello Mondo col cocho purgico, vederiano grandifime flavagane, le quali fi filinano molto con ingamo, e con perverío giuditoi intorno a quet che le hanno. Noi votiamo Utonini grandi , e di qualche valtore, effere filmasi più per quello, che tengono d'altri, che per quello che han di proprio con la grazia di Dio. Votiamo, dico, una perfonta, o perche ha confeguite qualche digitali grande dall'amore di un Principe, o per effere fino Ambafciatore, effere tilmata ; fe bene prima rai ne poco conto. Ed airue che hanno del fino proprio, cice la rittute il vistoria e in proco conto. Ed airue che hanno del fino proprio, cice la rittute il vistoria minima di conto di

156. Non

1 c6. Non trattate mai con Avari, ed Ambiziosi nè burlando, nè daddovero di cose pregiudiziali al loro interesse di roba , o d' onore : perchè per ogni poca cosa s'offendono. Ma se volete sarveli amici, trattate con loro delle dette Passioni; che vi crederanno ciò che volete in servigio loro: perchè questi tali credono sacilmente tutto quello, che desiderano, ancorchè si parlaffe con esso loro da burla. Di modo che potete sar questa conclusione, che l'Avaro, e Ambiziofo crede fenza difficultà ciò, che vorria, ancor fenza fondamento; e non possono sentir cosa contra il lor gusto, benchè sia detta con buona ragione per mostrar loro, che non debbono sperare, nè pretendere quello che desiderano.

157. Nelle Corti quando vedrete un' Uomo Malenconico, e querulo, non farete, cred'io, mal giudizio a tenerlo per Invidiofo; e da lui, ancorchè possa, non dovete aspettar troppo ajuto, ma solamente danno. Quelli, che sono allegri, per lo più sogliono avere effetti contrari a' suddetti. Vedrete in

pratica la verità di questo.

158. La ragione perchè in Lombardia si veggono latrocini, ed omicidi si spesso (cosa che non si vede in Francia, Spagna, e Alemagna) può anche esfere questa. Perchè negli altri luoghi gli Uomini sono militari , escono de' loro paeli, e onoratamente poliono vivere : così fi purgano i mali Uominidel paele. Ma la Lombardia è paele graffo, e tutti ci dimorano volentieri : onde restando in questo corpo i carrivi umori, ed escrementi, turbano poi l'ar-

monia, ec.

159. Il Malenconico fe non è buono nell'efferiore, è gran pericolo che sia cattivo nell'interiore: perchè coloro, che pensano affai, come sa per lo più il Malenconico, se non si veggono buoni effetti de' Savi pensieri, è da sospettare, che fieno per effere cattivi, tenendo effi le operazioni, che ne feguono. tare, ce tiento per citere tatton, retenuou en le operazioni, cine ne regiono, il più che possiono segrete: e per lo contrario le azioni biono e in prò del professo è forza che si sappiano. Però se il Malenconico non è pubblicamente virtuoso, dubitate pute de fatti suoi, non potendo la cagione star senza i suoi effettite gli effecti del pensare sono le operazioni.

160. La falfa ragione di Stato turba tutte le cofe, e fa parer giuste le più enormi ingiustizie, quando si tratta di accrescere lo stato con danno del vicino. Perciò alcun Signore non isperì di trovar giustizia appresso chi gli ha occupato il fuo, non mancando mai a' Principi ragioni vecchie cavate dagli Archivi, o immaginate, con le quali si ssorzano di mostrate d'aver giusta-

mente occupato quel d'altri.

161. Non fanno i Principi, che vantaggio fia per li loro Sudditi il far con-to de Virtuofi. Con queflo folo fia più firtuto, che con tutte le riforme, induffriandoli ognuno di feguir quello, che piace al fuo Signore. Però è grandiffimo error de' Signori il non far carezze agli Uomini dabbene , equindi nascono moltissimi mali, ec.

162. Per conoscere, se un Signor grande voglia effere buono, o cattivo co' Sudditi, confiderate bene il fuo procedere : perciocchè quando vedete, che non fa conto delle persone buone, ed infigni in valore, anzi se le leva d'attorno, ovvero le opprime, e abbassa gli Uomini prudenti, e buoni, è malif-simo segno; come è anche il non curarsi delle persone Letterate, nè degli fludi, nè delle scienze, anzi le estingue; ovvero che abbia in odio i Religiosi,

#### DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO.

e le loro Congregationi, prollendole quanto può coverso che fidietti di Spiorin, e di volcer i file ra fiuoli Madileti, o che fia difigurate i mettree, e ricore ter gabelle; o vereo che non faccia conto de vecchi amile, ma ne faccia de monovi, e foreficia. Se coa la, creciene pare, che fia male, e che quello monovi, e foreficia. Se coa la, creciene pare, che fia male, e che quello findette, na foliamente pare; fiare pur facturo, che pipilera anno ri' aire, e coi tempo rovinenta ogni codi (Er) to nono el proviede ple fietti finalimente.

163. Talora negli "cetti del Mondo ignorane gli Uomini Viruosi fono limati impudenti, e cattivi ; e vitiodi fono enni Savi e Prudenti, perché quetti danno fopportare, e diffimultare, non si rompendo con quet, che gli effendono per non gustare i fini della lor Ambisione. Per lo contrario gli Uomini sinceri, e senza inecresse d'avoquistar onore, o roba, riprendono, e pralano liberamene contra i Viri, onde son però centui impudenti. E purlano liberamene contra i Viri, onde son però centui impudenti. E purlano liberamene contra i Viri.

re la verità è tutta opposta.

164. Ninna forta di perfone partice maggiori difeventure, o perfectuoin nicle Corti, che i Vateni Diomin, e Vittonio; perché con quelli fi toil dire, che la fortuna vuol moftrare ia fias forta, e non contra i deboli, che fono come dimenticati; ne contro a quelli tibiggio combatere per abbilitti, elicindo da fe fiefii vinti, cel abbateuti. Però confiderate bene, che troverete andar l'infortunio a provar gil Liomini Vittonio, e valonosi non perche ci dia Tortuna, come dicono gil antichi; ma perchè quelli Ummini valorofi fono più nividiati, e percò hano moggio perfectuolone, che effetto dell'invidia.

165. Torno a dire, che il Mondo è pieno di maldicenti, e bugiardi; laonde è bene il non credere male d'altri a chi che fia, fe non fi può provare. Io con que fin vivo nii quieno, e con meno fremolo d'offendere Dia, e la mia codicinza.

flo viro più quiezo, e con meco farupolo d'offendere Do, e la mia coficinara.

6. Ho detro più volte, che la Paniena è grau ritrà, e figilità valore; la quale, (quando s' ufa kene ) porte feco molti benefit; e fia fibirar molti incomodi, maffinamene con perfore grandi. Uffere danque in maniera, che mai alcuno non fi poffa scorgere, che voi fate offeti pertela strimenta i non gioverebbe. Dios per ricordo molto utile, che ficcome la Paziena è molto utile co'Grandi, così firita dannofa at ufarla con chi è obbligno ad todidire; perche l'aser con quelli paziena firandianta rovinerebbe il gorerno, e l'abbidienta degli attri. Però ficcome lodo a lafeira paffare qualcheco de con diffinularia, fe non è il "importanta; cont reputo di anium motto debole

il tolerar disubbidienza, o cosa brutta manifesta.

197. Si fooi dire, e pur effer vero , che i beni di quello Mondo non foo beni, fe non conocidiut da altri, come gill Onori, Poernas, Grandezas, Ricchezze, e Pavori del Principi: e la cagione è in promo. Perché quelli non fon veramente beni, mo faoi Quinione; che fa foffero beni, come la virta, poe o imporreria a chi il tiene, che altri il fiapelfro e, e unit e il galette per come proventa del principio del principio

168. Le Dignirà, Offici, ed Onori grandi, meglio fi veggono negli altri, che quando noi gli abbiamo, e più fi filmano; e ciò avviene, perchi fi veggono d'ogni pare di fuori via, e nience fi vede di quello, chi è dentro: non altriment chei velltir, più belli a vedere indoffo agli altri, che a fe ffelli, perchi rilutono meglio agli occhi di chi li mira, ma non fi fi ove premano, o

Commercial Con-

ciano male, come fente in fe stesso chi li porta; perchè nè anche si possono

vedere da lui, se non in parte, quando gli ha indosso. 169. L'Uomo per natura timido, e di poco valore, nelle sue infermità, avversità, o opposizioni, che gli siano satte, si attrista assai, e più del dovere. Per lo contrario l'Uomo valoroso più presto s'accende in ira, che al-trimente, quando sente qualche assanno. Però se nelle Corti, o altrove vedrete Uomini malenconici , è trifti per qualche affanno; credete pure, che que-tti son di poco Valore, e meno Prudenza, e sempre saranno di poca ri-

170. Ho veduto Principi, che per ogni pocz cola si turbano, ed altri else per niuna, ancorche grande. E questi senza comparazione sono migliori, più Savj, più Virtuofi, e d'animo più grande: perchè niuna cofa moftra meglio ta grandezza d'animo, che l'effer fempre placido, tranquillo, e impertur-babile. Tali erano Filippo II., e 'l B. Cardinale Carlo Borromeo.

171. Una delle virtit, ch'io stimo men conosciuta, e sorse meno usata, è t'Umiltà, avvegnachè molti pajano Umili, de'quali ve ne son pochi ( parlo fuori degli Ordini Religios) perchè chi è veramente Umile, ha anche dell' altre virtù affai, e particolarmenre la Fortezza: perchè non è dubbio, che per effer' Umile vi bifogna fortezza affai, dovendosi vincere se stesso, e quelle cose, che il Mondo ama molto. Però quei, che vi pajono Umili, se non hanno ancora altre virtii , anche ardue, e molto difficili; dite pure, che non fono tali, ma Pufillanimi, e Uomini, che vagliono poco. Il che si verifica meglio, se si fcopre questi tali aver altri difetti , come risponder male , effere impazienti, mormoratori, ed altri fimili mancamenti della natura corrotta.

172. La Bugia fla male in tutti , ma spezialmente negli Ambasciatori ; e questi sono pazzi, perchè perdono il eredito. E che sia pazzia, si prova: perchè il disfi Bugie dal Ministro procede per salvare qualche negligenza, o scioc-chezza, credendosi di palliarla con riterir per fatto quello, che si vorrebbe avere efeguito, quando il Padrone gli dimanda qualche cola impoltagli . E non s'accorge, ch'è maggior errore il perdere il credito prello a' Padroni, che correre pericolo di moffrarsi qualche volta negligente,o con alcun' altro diferto, cheè minore affai, che non è l'effer Bugiardo. Molti per ignoranza, o in-

costanza cadono in tal difetto.

173. Vi vo' dire na paradosso, ma sarà vero assai, per quanto la sperienza ha infegnato a me, e forfe ad altri, e degno d'effere tenuto a mente, ed offervato, quale io potrei confermare con l'elempio di persone grandi , e Principi, de quali è miz intenzion di parlare più che de mediocri . Dico dunque, che tra tutti gli Uomini Grandi, e Principi non ci sono i meno amorevolt, che i più correft, ed amorevolt; mallimamente quelli, che eccedono in amorevolezza, il che suol'ingamare i femplici. Perciocchè troverete per lo più, che coloro, i quali fon tenuti affai amorevoli, e piacevoli, fono i me-no benefici, che si possano trovare; e se fanno benefitio ad ascuno, sarà da rado, stentaro, e di niun, e poco momento. E per lo contrario dico, che quei, che pajono poco amorevoli, o più aufteri, fono più amorevoli degli altri: poiche come i primi fono fatti fpeffo dalla natura loro fredda amore-voli, e dolci: così i fecondi la fortezza li la 'aufteri, e benefici, vincendo la matura, che vi ripugna, alla quale gli altri cedono, e perciò non son benefi-

#### DI MONSIGNOR CESARE SPEZIANO.

XXIX

cì , nè fanno ad un certo modo far altro , che dar buone parole , e far gefti piacevoli. Però sia ognun prudente a confidarsi poco de primi, con servir bene i secondi, perchè altrimenti andrà a pericolo di rimaner burlato, e morir con quelle speranze, che vanamente ha bevuto. Molto più si dovtà fuggir da costoro, se lo fan per malizia.

174. Gli Uomini vili, e di poco cervello fono infolenti nelle prosperità, perchè si persuadono dover sempre durare in un medesimo modo. E gli Uomini veramente nobili d'animo, e prudenti fono Umili' nelle prosperità, e forti nelle avversità; perchè s'immaginano, com'è vero, che le cose si cangiano, e perciò parlano umilmente sempre je questi non si truovano mai malcontenti del loro procedere. Però dal parlare presso poco in simili accidenti si conosce

la natura , e'l valore, e l'altre parti di chi ragiona.

175. La sperienza mi sa conoscere verissimo, che chi non istima altri, non è stimato; chi non onora, non è onorato; e che nemo magis contemnitur, quam qui contemnit, come diceva Seneca;e che chi fa bene, per lo più lo riceve anch'elfo. Ho veduto ancora, che quelli, che ingannano altri, spesso sono anche ingannati, ec.

176 Do volentieri questo ficordo, perchè veggo essere poco praticato, e forle men inteso dagli Uomini più Savj. Quando si è dato qualche disgusto ad alcuno, o per giuftizia, o per collera, o per aitro, e poi fi sente, che quel tale se n'è doluto, e contuttociò quel tale alla presenzavostra, o d'amici vostri dice bene di voi ( massimamente s'è affettato) credonon s'ingannerà, chi crederà tutto effere simulazione, e se andrà ritenuto a credergli, e fidarsi.

177. Ci sarà una persona, che avrà o inimicizia aperta, o emulazione con qualche altro Nobile, ch'egli crede effer'amico vostro, al quale volendo nuocere in quel modo, ch'egli in periude porergii riufcire; parlando con voi, cercherà di mettere quel iuo nemico in voltra digrazia, riferendo con foi, cercherà di mettere quel iuo nemico in voltra digrazia, riferendo con fe faile, dette da lui a voltra deprefilione, o poca effiniazione. Della qual cofa fe volete chiarirri, fe fia vera, o falfa, mostrate di non lo credere, o di non ve ne curare: che ben presto, vedendo il medesimo, che non ha potuto colpire con voi in quel modo, che defiderava, e sperava, volterà mano, e dirà bene di colui, che cercava di mettervi in difgrazia, per coprire il suo primo errore : dubitando, che voi non diciate a quel tale le cose dettevi da lui, non credute da voi , nè curate.

178. La Pazienza è una virtù spesso nominata, e poco praticata. Ci son molti Uomini dabbene, e semplici, ch'essendo ben inclinati, e in credito per cagione della loro bontà, sono alle volte fastidiosi, sotteciti, e importuni, volendo delle cole, che non convengono, o non si possono fare. Con costoro bisogna aver Pazienza per lo rispetto, che ognuno ha loro, tenendosi per buoni, non dovendosi inasprirli, o rompere con loro, nè levarseli d'avanti. Onde ricordo, quando vengono da voi, di riceverli con benignità; e nel resto dar loro poca insteria di venire spello, e suggirli quanto potete, se veramente dan noja. Questo ha giovato a me spesso, e in diversi negozj.

179. Gli Uomini dotti intendono facilmente ogni difficile Autore; e gli Uomini prudenti non dico le feriture degli Autori, ma la mente degli Ulomini vivi, co quali praticano. Ed io credo, che quella kienza (per chiamarla così) fia più da flimate, che la prima: perchè verfa intorno a cofe più difficili; esiendo che si truovano molti, che intendono Tacito, el altri Lari diffi-

cili d'Autori morti ; e pochi ; che intendano la mente d'Uomini viri, febre il irrattano lungumente, e gli odono parlare: perioche bene (pello, quanto più la lettera , e la parola è chiara , tanto più difficile è il fapre la mente di chi l'ha fatra , o la diec. E per quelto io già diffi sittore, che la vera Prudenza era conofere la natura degli Uomini; e perciò torno a dire , che non ci è Autore più difficile da intendere, che l'Uomo vivo.

180. Quelli che tanto s'offendono al fapere, che fi dica mai di ioro, al ficturo, che non fono Ulmini di grande Animo: periocoché non y ha indicio più forte della grandezza d'animo, che non lafoarfi offendere, e inquiezare per fimilito cole. Il meglio è di ono fe ne rifentire: perché s'è vero il mage, che fi dice, è bene non lo fare più; s'è faifo, è bene il diffimularlo: effendo anoc roda cera, che per foffit quelle cole, che fogliono diffiporere, è un grandono cola cera, che per foffit quelle cole, che fogliono difiporere, è un grandono.

de ajuto anche a' Principi il dissimularle.

181. Tre cofe fono necessarie a fur un Utomo veramente Prudente, la natura, Ptufo, e la Dottrina. La natura sa più di tutre l'altre, nassistamente se è accompagnata con la sperienza. E queste due vagliono entro, che anco fenta il terca siputo della dottrina moti han dato faggio di grandissima prudenta. L'Argencone era Utomo idiota, e putre fu tanto Savio. Tale su tanco a l'attication, pas si che fossis motivo processario, ancora il Guiciardinio, pas si che sossis motivo, ancorache Dorora il Guiciardinio, pas si che sossis motivo, ancorache Dorora il Guiciardinio, pas si che sossis motivo processario.

182. Mai nê per Amici, nê per Padronî fi dorria far cofa mala, ma fir me più l'onor di Dio, e la propria faltre, e he ogni altra cofa. Dico ancora, che falvare le dette due cofe, couviene son voler parer valente co Padroni, an ederle son c'in tuttro, e perfuladerfi, che faccomé è buona cod l' effere fempre forre, e costante, massimamente in fervisio de Padroni; cost fariad frantaggio il voler effer tale c'Padroni appressi d'ayudi; con agoine, fará fempre più stimato, e accarezato, chi fari debole con loro, che ogni altro, e hi toglia moltar forte feco. Percio la fortezat i de eu sir con gli altri, e la debolezato d'Padroni, platina, de marche più primo principo self conort di propria primo principo self conort di propria primo principo self conort di propria ci faccono di conorte sul dico i il medessimo di voler parer forte, e costante con l'opinione incorro ad esti.

IL FINE.

Tenus IV (





